

RACCOLTA VILLAROSA C. 44/3

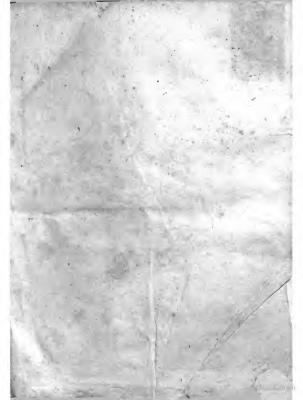



# RACCOLTA

# OPERE MINORI

LODOVICO ANTONIO MURATORI B1 B L I O T E.G A R I O

DEL SERENISSIMO SIGNOR

## DUCADIMODENA

TOMO TERZO.





#### IN NAPOLI MDCCLVII.

NELLA STAMPERIA DI GIUSEPPE PONZELLI, ED A SPESE DEL MEDESIMO.

CON LICENZA DE SUPERIORI. Bélietherae de Resa

Caj. 279

# OPTRODER TOTAL

INDEX BUILDING TO POST TO A





HANDEL TIONAR AT

### A'LETTORI



ON mettere in froute di questo mio Libro una Professe Apologia delle popplission; che fur si patremo e di diffegno, e all'ofectivane del diffegno medesimo previseschè una mi famo vaglia di far esti alpra acceptionesa un bol principio a mier Leterii. Da dovo, se amovento mieri, spero e raciro cimpasimento, o ammonissimi corressi. E da loro per le contrario, se poco amovensis, affesterò tro pate le puna de contrario, se poco amovensis, affesterò tro pate le puna

sure, femua presendere di surare ad alcuno la bocca, e di sorgli quella nasural giurisdinione di profferir, sensenza su i Libri altrui, ch' io steffo bo tacisamente. coll efempio mio persuasa. Ne tampoco faro scuse per gli errori, ch' io senza esfere sforzato bo in questa Opera commessi; o perche il desiderio di giovare ai men perisi m' abbia ralvolra renduso alquanto diffuso nell'esplicazion delle cose; o perche io mi fia lafeiaro scappar dalle mani qualche fendense non affai discreso contra alcuni Seristori, o fpenialmente contra l'Ausore allora vivente dei Dialoghi d'Arifto e d'Eugenio : poiche io liberamente prosefto di venerar la Fama e di viverir l'Ingegno non folo di lui, ma di qualunque alera perfona a cuis per avventura to aveffe dato affalso colla franchezza delle mie cenfuse. Molea mon voglio io que con iffudiata Modeftia mostrar di conoscere e di scufare la flevolenza dell'Insellesso infieme , o del Libro mo ; perciocche o forfe a Leziore più accorei di me non vorranno credere; chi io parli di cuore , o io forfo vorrei; eb egli non credeffero a me medesimo la mia confessione. Sicebe aluri conri non penfo io di fare con chi vorra leggere questi misi Ragionamenes expen each tool a not a retired

ca. N' wovei best de free elevat can de probabilmente non word leggetti, et ne waderd o ndird et afg. 'll Torolo fole i la mente de quefti idinir, e moi de primit, confes ben'to, vole put cultere aliquanta de marvoigitar, e quielete cofe metera di pergeto, perché in abbie interners gli niver mici più grows fluit i fabre di treatare argementi di Pocifiq, che è quanto il dire im les ringianggios, materia frevole, vome, e di poco pregio. Dui veramente in confess, che vulentieri, quantunque mon abbigato, vendreis vagione del mio movo cammina a que di dispregiatori delle belle Letere e, secome a coloro, che per solo estera le mi lustro si mostrera dispiatore di vederni era procese i passi vendre propose di Parassilo. Velentieri, divo, in favei levo im qualche guisi untendere, che non debbom già esser, come egli is famma a codere, canto dispregiatori questi campi, da che non ba sidegnato di colvivarii il studiosamente un' drisfetele, anni da che quassi tutti i più celebri nomini, e venevabili Stritteri di composimitato in maderni bamo repira e le giera e l'effer Petri, o il traterente mostre in maderni bamo repira e le giera e l'ester Petri, o il traterente mostre di maderni bamo repira e le giera e l'ester Petri, o il traterente mostre di maderni bamo repira e la giera e l'ester Petri, o il traterente mostre di partici a l'ester Petri, o il traterente mostre di partici a l'ester Petri, o il traterente mostre di partici a l'ester Petri, o il traterente mostre di partici a l'ester Petri, o il traterente di partici a l'ester Petri, o il traterente di partici a l'este petri a l'esterita di partici a l'ester Petri, o il tratere di partici a l'ester Petri, o il traterente di partici a l'esterita di partici a l'esterita di partici a l'ester Petri, o il tratere di partici a l'esterita di partici a l'esterita di partici a l'esterita di partici a l'ester Petri, o il tratere di partici a l'esterita di partici

sar la Poesica, o almano il gustare è componimenzi di quelli, e gl'insegnamensi di questa,

a. Gran copia di tai luminosi esempi ne banno prodotto i due secoli prossimi paffasi , e l'esa presense ne è sopra molse abre doviziosa. Io massimamente potrei qui mensovare Jacopo Sadoleso Cardinale, Lodovico Caffelverro, Francesco Molza, Alessandro Tassoni, ed aleri, che banno cosanso illustrata la lor Fama, e la mia Patria con sì fatti ftudi. Aggiugnerei, che accufa se fteffo di corsa vifta , chiunque non discerne , di quanto ajuto sieno le Lettere umane al-P alere Scienne ed Arei; di quanco usile e dilesto al civile commerzio; di quanto ornamento agli animi di ciascheduno. Dirci di più, che di questa mia fatiea banno già alevimenti giudicato uomini dottiffimi, quali sono gli Scrittori de' Giornali di Trevoux, l' Abase Giufto Fonsanini nel suo Aminta difelo, l'Abate Alessandro Guidi nella Prefazione alle sue Rime, e il Marchese Giovan-Gioleffo Orfi nelle sue Considerazioni sopra la Maniera di ben pensare. Conchinderei , che fono mai sempre stati commendati coloro , che alla prosessione d'alere discipline banno congiunea ancor quefta, effendo la Poesica una dolce ed illustre parre di quella universale erudizione, a cui aspirano gli Ingegni più vigorofi, ed effendo fra susse le nobili ed oneste Assi dilessevoli la Poesia con ragion la Reina.

A. Ora bo ben creduto, che con queste ed altre ragioni, che qui non importa. riferire , e cella fcorea di tanti rinomati Scrittori , poseffi ancer io prestar la mia penna a materie di Poesica, senza incorrere nell'indignazione o nel dispregio di chi conferon qualche affesso o stima per me . Non voglio credere gli amici miei e st ardisi, e st poce avvedusi, che ripruovino da senno le belle Lestere in chi che fia, o sì crudeli, che vogliano victare a me l'entrar talvolta, non per abitarvi sempre, ma di passaggio e per diporto, ne giardini delle Muse; la conversazion delle quali ne ba molto inserrotto, e meno interrompera da qui innanzi il corso d'aleri misi più utili e riguardevoli fludi. Che s' eglino suttavia mostreran di non essere pagbi di queste mie poto per alero necessarie souse , io saprò poi agevolmense in fine strigarmene, con accusarli quai nimici della Repubblica Poesica al Tribunal di Parnasso, e con far divenire impegno di sucto il Comune la difesa di me solo . Allora il men male, che possa loro avvenire , fard il sirarfi addoffo una sempefta sì fonora di Giambi , che se non col enore, almen colla bocca faran costretti a gridare, ch' io bo, e non effi, susta la ragion dal mio canto....

# POESIA ITALIANA

E DIMOSTRATA CON VARIE OSSERVAZIONI

### DA LODOVICO ANTONIO MURATORI

DELE ABBATE

### ANTON MARIA SALVINI Pubblico Lettore di Firenze, e Accademico della Crufea.

LIBROPRIMO

Dedicazione dell' Opera

ALL'ILLUSTRISS. ED ECCELLENTISS. SIGNOR MARCHESE

#### ALESSANDRO BOTTA ADORNO.

I une o, quanto i Poeti, în con buons opinione dell'Arte. Ius, e se noi loro diam fede, la Poelia ha un nonsò che di divino; il Citlo Heffo ne detra i fenfi; il Tenpo, e il Mondo ne ammirano fongine ancès, ne riverisono più beb delle atre Arti la Masfil, e ne cuffidifiono i parti con più gelofia. Ma fra questi ed altrivanti, che fono in pare bei fogni, e luminose bugie;

certo-a me fembre giuftifino quello dello fracciari i Poeti per ficuri dificultari del parrimonio immortal della Gloria. L'unuana Gloria, dice,
Idolo forfe vano, ma vero padre nondimeno di mille Eroiche azioni, quafia utta è in potere del valenti Poeti, che ceo veri foro "mettono in pofielo dell'Ecremità non men la Fama di se fielli, che quella d'altrai yofervando o i più meritevoli; o i più cari nella memoria del pofteri vofervando o i più meritevoli; o i più cari nella memoria del pofteri vofervanto cuttavia, ed, eternamente vivranno mille Eroi della Grecia, perchèvive e viverè Omero Panegirifta loro, effendoli accordati tanti fecoli inconcedere à foto verfi quel privilegio, che non han goduto i marmi e ibronzi fteffi logorati dalla divoratne età. E quefto lolo pregio, quando
anche per altro non ziplendellero, gli fludi Poettici, baffar potrebbe per,
raccomandarne l'ufo, e per convincere o d'ignoranza chi poco li prezza,
o di malignità chi molto li biaffina.

2. Ora io, che non m'alzo tant'alto da poter col mezzo de versi portare altrui all'immortalità del nome, ho almen voluto, per quanto mi è lecito, ajutare altri ingegni a così nobile impresa, col disaminar quell'Arte, che se divenir gran Poeta chi nasce solamente Poeta. E perché di

mitte.

niuno, più che di voi, Illustrifs en Eccellentifs. Signor Marchese Alessandro Botta Adorpo, io defidero famola la memoria nel Mondo avyenire; a voi , pin che ad altri , ho determinato d'offerir queste mie varie Offervazioni intorno alla perferta Poelia Italiana, e intorno ai primi principi, e alle regole del buon Gulto Poetico. Nel che io so bene, che la divota fervità, la qual vi Professo, e la gratitudine, che per molte ragioni vi confervo, fon tiroli e motivi potenti, perchè jo vi dedichi con otrimo cuore queste mie fatiche. Ma so ancora, che non farebbono baftanti, perche voi doveste accoglierie con pieno gradimento, se il vostro nobilissimo genio non vi avesse data sun' inclinazion particolare all' Arte delle Muse, e un'esquisita intelligenza di somiglianti materie . Voi per mia ventura a tanti altri meriti o d'antichissima Nobiltà di sangue, o di Virtu umane e Cavalleresche, per cur avere e meritata e ottenuta la stima e l'affetto d'ognuno, accoppialte ancora il pregio d'essere non solo intendente al pari d'ogn' altro delle Assi amene ; ma più di molti altri fortunato coltivator delle steffe.

2. Lasciate pure, ch'io francamente pales al Mondo ancor questa vo-Rra bellissima dote, dappoiche voi medesimo co-vostri componimenti ne fiere fato il prime e il più autentico banditore. Permettere , ch'io ammiri nella voltra verde età, oltre ad un fenno rarificmo, un purgatiffimo gusto dell' Arti, e delle Scienze, quale può appena dall'età matura aspettarfr. E a quanti non è fegnatamente nota la non ordinaria gentilezza, colla quale voi trattate in verh i teneri Pastorali affetti, caparra di quel molto, che un giorno volendo, potrete promettervi in più fublimi argomenti? Se la famofa Arcadia, fra i cui Pastori occupate ancor voi onor revole feggio, non bafteffe a farne meco pubblica fede, io citerei il Camipidoglio modefimo per teftimonio della parzialità, che fianno per voi le Muse tamo Italiane quanto Latine; da che in quel Teatro del Valore, e dell'Onore , divenuto oggidi per cura del nostro Santissimo ed Ottimo Pontefice GLEMENTE XI. Accademia delle Arri nobili , comparifle and: cor voi fra fegnalati Ingegni; non so se più a spargere; o più a riceve-ान हो। है जनकार में की अपने सेवाद पेत कर है।

"A Nel prefentar dunque a voi questo mio Libro, lo ben seggio d'averea me e a lui procearato in voi non me difepolon, ma un Guidecomptente; e un eccellente Maethro. Ma haddove dall'un cantro, riguardando in quelte voêtre qualità, portai temere di perdere prefio di voi il merito del donare, qualora voi foopriste difetti, nel dono, la voêtra benignistima e correté Nauraz dall'altro m'asfolve ancora da questo periodo; pen fapendo io, che in mago di Cavalner così gentile e generole le arami del fapere fazanno per me l'infaio folamente di feudo. Con questa bella fidanza, e più con questa di sia qui conoferer a voi; , se noh l'ingegno, di cui fento la miz povertà, almen l'officquio, che a voi pobto, et di cui mi do vanne d'abbondar foopra tutti, io entro n'asigno, ie sui fai a ragionar d'un'Arte in teosica y di cui voi illustrate così bene qu'infai-

#### 

Pochi office i buni Pocci, mole i Machei. Poccifi aggingere nuovi lumi ille Bosici, e ch fi conserva quell'Opera. Cofa lecta, mai utile il confuerer e grandi vomini.

I. A Coltiffimi sono i verseggiatori, pochi i Poeti; e non è questa difavventura comune folamente al fecolo noltro . Tale fu ancora ne tempi andati : e la cagione di tiò parte alla povertà de talenti naturali a parte al difetto degli studi necessari potremo attribuire . Altri non giunge alla gloria di buon Poeta , perche la Natura il forni d'Ingegno poco felice; altri fi rimane dietro (a) alla ftrada; perchè o non ajuta coll'Arte il benefizio della Natura, o gli manca una ficura fcorta nel cammine : p pure non prende il fentiero migliore Poco, o niun foccorfo debbono da me sperare i primi; qualche aputo posso io promettere ai secondi a qualora felicemente da me fi conduca a fine quanto vo ora meditando. 2. Conofoo io veramente che l'Arte Poetica e provveduta di valenti Maeftri , e che fembra , se non impossibile, almeno difficil cola l'aggiungere precertise lumi à siò , che dai Greci , dai Latini , e spezialmente lago Italiani fi è in questa professione infegnato .- Ma i primi di coltoro come Ariftorele ded Orazio, non han pienamente foddisfatto al bilogno desti studios ; perche coll'Opere loro , che pure son d'oro , compiutamente non esposero tuero il Bello, e tutti i primi principi dell'Arte. Degli aleri poscia alcuni si sono, per così dire, fermari sulla correccia delle cofe : facendoci vedere la fola esterna Bellezza , e materiale economis de' Poemi, fenza ben penetrar nell'interno, e fcoprir l'amma, e do foirite d'effi. Altri si sono studiati di scoprire ai lettori la persezione della Poesia coll esaminare i componimenti altrui , fondando per lo più la ragione di Iodarli, o bialimarli sopra l'esempio de Poeti antichi , e su i precetti venerabili de primi Legislatori. E pure, siccome per disendere, cost per condannare um qualche invenzione Poetica , egli non dovrebbe bastarci di produrre gli esempi, e le autorità de vecchi Scrittori, o il dire; the queste mancano. (b) Imperocché o gli elempi recati pollono anch'essi talora chiamarsi errori (come si scorge nella Disesa di Dante composta dal dottiffimo Jacopo Mazzoni) o gli antichi Maestri, per non aver tutto preveduto, non hanno baftevolmente fondaro tutte le Legoi necef-a a stem front bear character and area on the st. Obal

<sup>(</sup>a) Altri si rimane dierre alla strada. I Quasi deput ve tod derativerar vie to. Non mi pare troppo frase Tolcana. Force farebbe meglio: Altri si vimane addierre o pure : non sur nesso il vinggio, o vimane per via.

3. Oltre a ciò, is non no come, la sperienza ci si sapere, che non chante di gran copia di Scrittori in quelle materia, pochisimi truttavolta sone colorne, che lappiano render ragione del gusto loro, benesile piurgato, e lodevole, Cicie non sane essi ben dire, percib sia Virgilio si eccellera Poca, Gicerone sì egregio Otatore, Livis si valente ilhorico. Non minor fatica durano essi per sipiegar la cagioste, per cui Stazio, Claria Mirgilio. E ancor molto meno sanno alcuni consecre negli fessi pri si virgilio. E ancor molto meno sanno alcuni consecre negli fessi pri accessitati pome ile patris, che son più abelle in paragon dell'attre men bela, e diffinguere le imperfezioni dalle perfezioni, il falso dal vero, e che i Peeti siciemente velano, dove radono il fuolo, e dove urrano in alcun degli estremi; onde è costeggiato il cammino diritto, che conduce in Parassico.

4. Utile dunque, auzi necessaria cosa egli sarebbe il ben discernere i primi principi, le ragioni fondamentali, e il Bello interno dell'Arte Poetica, confistendo in ciò la pienezza di quel buon Gusto, senza cui non fi può divenir perfetto Poeta, e con cui solo dee sperarsi di poter ben giudicare, o gustare gli altrui perfettifimi parti, come ancor condannare, son giusta censura gli errori altrui. A questo buon Gusto, quantunque per me fi confess, che ci possono condurre i Libri di tanti eccellenti Maestri, pubblicati finora, pure intenderei anch' io d'incamminar gli studiosi per una via , che vorrei fosse ben più facile , e piena delle finora scoperte , come per avventura effa è alquanto più nuova dell'altres E ciò da me in parte fi tenterà nel rapprefentare con varie offervazioni non tanto la perfezione, richiesta alla Poesia, quanto i disetti, a quali è la Poesia sottoposta, e da quali dovrà liberari, affinche effa , e i fuoi Profesioni fieno da qui avanti convenevolmente lodati. Esporrò nel medesimo tempo le Virtà Poetiche più luminofe, e principalmente quelle dello Stile, rintracciando le interne cazioni della fua bellezza, o deformità, e scoprendo qualche miniera, almeno alla gioventà innamorata delle Lettere amene, per mezzo di cui fi possano in avvenire adornar di più sode, e preziose gemme i Poetici lavori

5. Se in fia per efeguire ciò, che ora propongo, nol so ben dire, » per altrea ame non è letiro uturpat la giurificatione di quello giudicio, riferbara a i foli letteri. Dirò bend, che quando io ad altro non giungelli potrei allancho con quetto picòlo in leggio infregliare Intelletti più fortunati del mio, i quali fovvenilleto al biogno altrus, e portafiero alla Pecila un berisficio da me servo fommamente defiderato, ma forfe infelicemente a cii da me procuratto. Aggiungerò eziandio; che in quella imprefa convenendo per maggior yantaggio, e diletto di chi legge, bene fpello fat receive.

<sup>(</sup>a) Mighlo fit ed, the CN-I Demugati figura il Decamerone nel giudiciofiffino e utiliffino bibro delle levo Aminization imoffrano vividentemente, i nonfri bouri Serviziori avec utilifino finipe. E vo Ed, e bandificorio del unto l'Er, quantunque per l'uti-ralora, una di rado, finiper.

dere in pratica ciò, che s'anderà sponendo in teorica, io per lo più mi varrò d'esempi tratti da i più riguardevoli Poeti sì moderni ; come antichi , pelandone il lor valore , o difetto , con fievole bilancia st , ma fenza paffione. Il che facendo io, non dovrà alcuno accufarmi di prefunzione, perchè io citi al mio tribunale, e condanni talvolta uomini già dal confentimento universale consecrati all'immortalità. Perci cchè queste famole penne forle non congiunfero alia felicità de loro Ingegni anche il pregio d'essere impeccabili. Senza che, dirò col Cardinale Ssorza Pallavicino, gl' insegnatori dell' Arei non deono menzionare le imperfezioni; se non & Arrefici segnalari , come più malagevoli ad effere conosciure , e più pericolose ad effere imitate, per l'autorità di quel nome, tra la eni luce quelle macchiesse ancora quasi raggi risplendono. La quale autorisà è di el gran forca per indorare i difersi, che pore cavar di bocca ad un gran Filosofo, che anni chiamerebbe virsuofa l' ubbriachezza , che viziofo Carone . Nel rimanense non fi pub fare ad un' uomo il più desiderabil' elogio, che biasimarlo in poco, e lodarlo in moleo. Ciò posto, poiche il' desiderio mio rende spezialmente alla gloria al profitto, e anche alla difesa della Poesia Italiana, che è calunniata da alcuni, e non ancor ben' intefa, e gustata da altri, egli mi par necessario, prima di tutto, il brevemente esporre l'origine, gli avanzamenti, le difavventure, e lo stato presente della detta Poena, potendon da ciò intendere per tempo, quale fia stata, e oggidh sia la gloria; ed il gusto degli Italiani in tal professione . "

#### CAPITOLO III.

Congionesco della Linguia Leina nella Volgere Iraliana. Siciliani, ed alvis namicià Paris è Italiae, Rime di Donte, e d alvis na masor publicare.

Buon Gufto del Cocoalenni, di Gina, del Perrorca, e d'alvis Pouci. Tranteri merchi della Giogna Poofia, 'danori del Sarolo XIV.e del Giogna Realiani Santori del Sarolo XIV.e del Giogna Realiani and Secolo XVII. Suni diferente per periodi del profine opportune di alvani Servizioni Francesi. Inondenione universida del possimo Gufto. Degrifo en a è Cessimo.

I. D Rima che lo filendore, e l'autorità del Romano Imperio cominciale fe a cadere, aveva già cominciato a rovinare la bellezza dell' Idio ma Latino. Il volgo di Roma ne' tempi ileffi di Gierone, cioè nel Secolo d'oro di quella Lingua, ufava un Linguaggio poco puro, e mitchiato no berbenighi y e falerimi Andò crefendo polica di mano in mano la rovina del parlar Latino, fi per lo concorfo delle Nazioni firmiere a Roma, e al per l'inoudazione de' Goti, degli Unni, degli Etali, de Gresi, Longobardi, Franchi, e Tedefohi, da' quali fu più volte fomvolta, faccinegnara, e fignoreggiata l'infelice Italia. Coo la poco a poco cii volgo di quella bella Prouncia, soltre all'adottare moltifimi vocaboli forefitere, andò ancora alterando i propri, cioè i Latini, cambiando le terminazioni Delle Prefissa Peofia.

delle bande accorciandole allangandole; e corrompendole. In fomma fe ne formò un nuovo Linguaggio , che Volgere si appellava , perchè usato dal volgo d'Italia, Mantenevali però tuttavia in bocca e nelle scristure degli nomini dotti l'uso della Lingua Latina, ed era questa ancordal volgo intela, benchè non praticata; onde i pubblici contratti, le Prediche . le piftole , i versi , e finalmente i Libri erano sposti non colla Volgare, ma colla Latina favella, Effendofi dappoi cotanto allontanato il parlare del volgo da quel de dotti, che difficilmente dal rozzo popolo s'intendeva, o punto non s'intendeva il Latino, s'avvilarono alcuni di adoperar l' Idioma Volgare ancor nelle Scritture, tome quello, che comunemente era intefo , e pirlato . Quando ciò precifamente avveniffe , noi nol fappiamo , perchè d'ingnoranza e barbarie di que tempi non ne lasciò memoria, o non compolo rali Opere, che meritaffero di vivere infino a i tempi nofiri. Egli è nondimeno probabile, che nel fecolo dodicesimo, cioè dopo il 1100. h) comincialle alquanto a ferivere in questo nuovo Linguaggio; ed è poi certifimo, che nel fecolo feguente, cioè dopo il 1200, molti valentuomini fi diedero a coltivar questa Lingua, la quale sall poi solamente nell' altro fecolo appresto, per valore spezialmente de Toscani, in alto grado disriputazione est considera more

ara Officie primi, whe die let valestere, pub francamente dirti, che fore le Rate. L'elitere cottono per l'ordinare innamorati, e l'aver eglino desiderio di far conocere l'Ingegno proprio, e la grandezza dell'aftetto al le persone amate, fui, come suoi ellere anche oggidi, la cagione, per cui esti componessero versi amorosi, Ma ben vedensio, che il Linguaggio Latino poco avrebbe giovaro al los sine, perchè ormai più non inteso dal fessio debole, si tiwelstero al Volgare, e con esto diedesti a poetare. Parincipio adunque ebbe l'Italica, e Volgar Poesta; e : Siciliani strorao i primi; che usassem la l'antiqua Italiana. Di loro si menzione il Petrarca nel Cap, e del Trionso d'Amore, dicendo, che surono ben), primi stra Poeti d'Italia, ma' che tenevano l'ultime luogo, paragonati con altri Poett of trosti, per logo per la versone l'antiqua della si solo altri Poett of Volani, e Bolognesi. Il versi del Petrarca son quetti :

Ecco i duo Guidi, che gid furo in preuno:
Onesto Bolognese, e i Siciliani,
Che sur gid primi, e quivi oran da seuzo.

Ma più apertamente ne parta il medefimo Autora nella Pifola, che è poda davanti a i Libri delle fue Lettere famigliari. Acconando egli l'Opete da fe compofle, disc, che parte erano in Profa, parte in verif Latnit,
e oltre a ciò part multendio moligi auròra inaenta, fuir E info legiosa
uticharra, quod genus apud Sivilas su affama. El) non munici met faculis ronatum, brevi per omnam Indiam, ac laggisti manueit, apud Graceum olim
co sansum carmine sui foliase. acceptimus i Indiamo Remannes vulgens systimieo sansum carmine sui foliase. acceptimus i Intende il Petrarca i fuoi Verif
volgari, la qual forta di Pocfa, dice egli; ch' era zonnata a nafere prefio a' Siciliani. E dice tornata a nafere, perchè egli aveva udito direly

che ancora il volgo Romano antichissimamente usava si fatti verfi a o Rime. Ed e ben da confiderarfr ciò, ch'egli dice intorno al rempo, in cui comincio a coftumarfi questa Volgar Poelia, cioè non molti fecoli prima Il che certamente ci può far credere ; ohe l'Italia nostra abbia poca ; o niuna obbligazione a' Provenzali , dopo de quali , e da quali comunemente s'è creduto, che gl'Italiani apprendessero la maniera del poetare in Lingus Volgare - Imperciocche fiorirono i Provenzali per la maggior parte dopo il 1100, e nello ftello tempo ; anzi prima dovertero pure i Siciliani far Verfi Volgari, fe è vero ciò, che ferive il nostro Petrarca cioè ch'ess in tal guila componessero alcuni secoli prima del 1260, intorno al qual tempo egli scriffe la mentovata epistola . Anzi effendo egli di parere, che da i Siciliani passasse nell'Italia, e ancor fuori d'Italia questo uso di poetar volgare; più tosto la Provenza dall'Italia, che l' Italia dalla Provenza ha da riconoscere l'uso della Volgar Poesia 3. Comunque fia paffara quella faccenda, egli è certo, che poche Rime de Siciliani fon pervenute a nostri giorni. Turtavia ne resta un faggio di quelle di Federico III Imperadore e Re di Sicilia, del Re Enzo suo figliublo, di Pietro dalle Vigne Segretario di Federico, di Guido dalle Colonne Giudice Meffinefe, e di Jacopo da Lentino, le quali furono date alla luce da Bernardo Giunta in Venezia. Da queste poche Rime fi sa ben palese, che con qualche ragione il Petrarea mostro di non apprezzar molto i Poeti Siciliani, perche quegli ebbero il merito bensì d'effere i primi a compor verfi Volgari, ma non la fortuna d'effere eccellenti Poeti. Siccome alquanto barbara è la lor favella ; rozze le lor locuzioni , così ordinariamente non molto leggiadri, poco nobili, e non affai chiari si veggono i lor fentimenti. Fra esti nulla dimeno alcun ve n'ha, che merita lode . come per esempio in una Canzone di Guido Giudice alla fua Donna fi legge la feguence flanza reales plan a minimité at compres y de

Non dico, che alla voftva pean bellezna doctimano alla Orgogho non convegua, e stiale bene tuo enne , molen a Cho a bella Donna orgoglio ben convene , Ta be in 12 10 Che la mansene in progno; ed in grandenna la selve alla ist

Troppa alterenna & quella, che sconvenet: o convene Di grande orgoglio mar ben'avvone attitude colore de sint Dunque Madonna la voftra durouna sa se dora se Convertafi in pieranne e fertaffrene e auglation and il en i Non fi differeda santo rebe mi pora . La gant beno si a sa Lo Sol fla alto ; e fo face lumera ? wand and al . de m's

with the Viva populate pile in lelto be a paffare . . stranger o , and Vofire organisare doughing a vofire niceunal a day oran Mi faccian prode, a tornino in dolconna ! diama .....

4 Alla Corte di Federico II. Imperadore, allorone fi fermò in Sicilia, ufavano parecchi altri valentuomini Italiani, che apprendendo l'ufo dolla Volgar Poefir de postarono spofcia alle Patrie loro, e lo propagarono meglio

glio per entra l'Italia. Ciò feguì dopo il 1220, ed allora cominciarono a horire i Poeti Volgari nella Tofcana, in Bologna ed in altre Città Italiane . Conto Arezzo il fuo Guittone ; Lucca il fuo Bonagiunta ; Siena Folcacchiero de' Folcacchieri, Mino Moccato, ed altri; Pifa Gallo; Piftoja Mesfer Cino; Todi il B. Jacopone; Barberino Mesfer Francesco; Firenze Guido Cavalcanti, Ser Brunetto, Guido Lapo, Farinata degli Uberti, Dino Frescobaldi , Dante Alighiori ; ed altri assai; Bologna Guido Guinizello, e Guido Ghisolieri, Fabrizio, Onesto, Semprebene, Bernardo, Jacopo della Lana, ed altri; per tacer di non pochi, de quali fa menzione l' Ab. Giovam-Mario de' Crescimbeni nell' Istoria della Volgar Poesia . Ne' Versi di costoro può veramente diri, che l'Italica Poesia cominciasse a spiegar le penne, ed acquistar la sua nobiltà. Oltre alla Lingua men rozza, e ruvida, oltre alle frafi più leggiadre, fi vede in quelle Rime un pensar più sublime, più dotto, e più gentile di quel, che prima s' usava. A Guitton d' Arezzo massimamente ha questa obbligazione la nostra Poesia, e forse ancor più a Guido Guinizelli, il qual da Dante è appellato Padre fuo , e degli aleri Poeti migliori , che mas Rime d' Amore ufar dolci .. o leggiadre .

5. Credefi pure, che questo Guido sosse il primo, che cominciasse a trattare in versi volgari cose Filosossiche, sottili, e dotte; poiche Bona-

giunta da Lucca in un Sonetto così gli scrive ;

Voi, che avete mutata la maniera.
Delli piacensi desti dell'Ampre,
Dalla forma dell'esser, là dovi era,
Per avanzare ogni altro Trovatore.

In ciò fu il Guinizello pocici imitato da Guido Cavalcanti, dal grande Alighieri, e da altri, i quali fi dipartirono zalvolta dagli argomenti amo sofi, e congiunfero la Filofofia, e l'altre Scienze colla Poefia Volgare.

6. Ma contuttochè questi valentuomini superassero di gran lunga i Poeti Siciliani , pure non portarono ad una compiuta perfezzione la Poesia , notandon ne' lor verh non folo qualche rozzezza di Lingua, accompagnata alle volte da molta ofcurità ne fentimenti , e nelle forme di dire, da poco numero, o sia da una languida armonia di verso; ma ancora uno ftile talvolta asciutto, e prosaico, e uno spiegas non rade volte con basfezza i penfieri, che anch' effi le più delle volre poco s'alzano da terra . Egli fi dee nondimeno avvertire, che ottimo è il Gusto di tutti i Rimatori di quel tempo, e che niuno per l'ordinario torce dal buon fentiero, effendo, se non sempre belli in vista, sempre nell'interno fani i lor penfieri, e concetti. Si ha pur da confessare, che alcuni di que' Poeti son maravigliofi, e degni di fomma lode, quantunque non fieno efenti dalle dividate macchie. Fra costoro fenza dubbio occupa, i primi fcanni, Dante il grande, cioè l'Alighieri, poiche l'altro di Masano è assai barbaro di Lingua, e fenza paragone inferiore all'altro. Troppo è famola la fua, come chiamasi, divina Commedia; ma io per me non ho minore stima delle

luc

fue Liriche Poefie; anzi poeto opinione, che in quelli rificienda qualche virth, che non appar i fovente nel maggior Poema. E ne Sonetti, e nelle Canzoni file fi feopre un aria di felicifiimo Poeta; veggiorin quiva molte genme, tutcotch alle volte mial pulire, o legate. Nè la nozzezza impedific al riconofoere ne fuoi verfi un perfar fugido, nobile, e gentile, iccome darò a vedere in lubgo più acconcio, dove fpiegherò una celle fue Canzoni. Intanto mi fia lectro di dire, che fi è fatto in certa maniera corto al merito di Dante, avendo finora tanti Spofitori folamente rivolite il loro fudio ad illuftrar la divina Compedia, fenza punto dari cura de componimenti Lirici. Sarebbono effictuttavia privi di cominento, fici Medimo Dante non pe aveffe commentati alcuni si nel Covinco morrofo, come nella Fise movora. E pure, non men della Commedia fua, meritano quelle altre Opere d'effer adorrate com nobili; e dotte offervazioni, tantochè potrebbe, qualche valentuomo in illufrandole confeguir non poca gioria fra i Letterati.

7. Converrebbe altreh far nuove diligenze per pubblicar altre fue Rime, non anor date alla lue nelle Raccolte di Bernardo Giunta, di Jacopo Corbinelli, e di Leone Allacci. Alcune io n'ho vedute in un Codice della Biblioteca Ambrofiana, feritto a penna gila faran trecento ami. E benche non, fieno o di grande importanza, o necessarie per accrefer la gloria di Dante; pure anoro te minime cose degli uomini grandi fono anch esse, per dir così, grandi; e se non per mento de se per mercazione almeno de lor padri, si debbono stiniar non poco. Ecco un Sonetto Glo, perso da quel Codice, e-sh'io porgeso feritivo con migliore ortografia, benche non senza qualche stoppiatura ne sensi, cagionata in tutto il rimante ancora del bitto o, dall' ignoratua del vecchio copista. Quivi parla Dante, come io stinio, di Beatrice, col qual nome figusificava egli la vera Sapienza.

Di Bount to vidi una gentile (chieva v. Quegl'ogniffent profition pediato v. Et una ne venta quafi primitira v. Ere una enventa quafi primitira v. Sero menando dinver due dufoto lavo. Da gli vediti funi gitteva una lumitira v. La qua pareça un feriro inflamano. Et e chiet i anua ardin, che in la fua cero Gantadado, vidi un Angio figura, e con designo poi duva falure. Con gli arti funi quella benigua, e pinna, Empiendo il vero a cirifon di verture. Credo, che in Ciel nagelfa e ful forpana,

E venne in Terra per noftra falute :

Un'altro Sonetto dimoitra; in che tempo Dante lo scrisse, terminando coa questi due versi.

E'fu di Giugno venti dell' entrante Anni mille dugiento nonantuno

Nel medesimo Codice si leggeno pure, oltre a quei di Dante, altri Sonetti di Guido Cavalcanti, di Messer Antonio da Ferrara, di un certo Menchino, di Pierro da Siena, di Giovanni Quinno, a cui Dante Scrive più d'un Sonetto, e d'altri Autori, che siorirono a' tempi del Perrara. Il mentovato Pietro da Siena termina così un Sonetto da lui indirizzato al Perrara:

Deb apri lo fiil suo d'alsa eloquenza, E vogli alquanso me cersificare, Qual prima fu o Speranza, od Amore.

A cui risponde il Petrarca con un'altro Sonetto, i cui terzetti son tali :

Nasca Amore, e Speranza, e mai l'un senza L'altro non possa nel principio stare. Se'l desiato Ben per sua presenza

Quesa poi l'Alma, siccome a me pare, Vive Amor solo, e la sorella muore.

Non giurerei, che fosse del Petrarca una tal risposta; ma in una Vita di sui, ampiamente scritta da un uomo di rara erudizione, e conservata puir Ms. nell'Ambrosana, si leggomo parimente questi due Sonierii, il printo de'quali non a Pietro da Siena, ma bensì ad 'Antonio da Ferrara, e il

fecondo al Petrarca fono attribuiti.

8. Richiedrerbeb fimilmente la yengrazione da noi dovuta all'amichità, che oltre alle Rime di Danné fe ne raccogliediona altre non amor pubblicate, di Giodo Gardinari, di Guido Gardinario di Prini, a di Guitono d'Arezzo, di Francefein degli Albeit e d'altris A quelto fine io qui regiltrerò certe notizie, che potranno fervir di lume a chi vooleffi imprendere una sì degna fatità. Le ho-io-necole da um Mf. di Alfonfo Gioja Ferrarcefe, umon di molta latteratura; è confervati quelto Codice nella Biblioteca Effente. Di Giono da Pilioja, come afferma il fuddetto Autore, ci fono da cinquanta, e più Sometti, non veduti dal Giunta, e non illampati anoro, a dequad ceme ha salconi riffetto e quel tempo affai belli, come pure dodici Ballate, e nove Gansoni. Di Guido Cavalcanti oltre a gli fimpartici fono altri Sonetti, un de quali comincia:

Cerso . . . dell' invellerso accoltu. E' un'altro: Avere voi li fiori, e la verdura .

Che fu da lui fatto in risposta ad uno mandatogli da Ser Bernardo da Bologna. E un'altro, che comincia:

Io spero, che la mia disoventura,

E un'altro; Morie .... il. .. Un'altro; Novelle si so dir ec. Un'altro; Veder posese ec. Un'altro; Bilsà di donne ec. che truovasi ora stamparo dal CaCastelvetro nelle Sposizioni delle Rime del Petrarca. Un' altro: Un' amonoso siguardo ce, Un' altro: Se non... si e.c. E un'altro, ch' egli scrive a
Guido Orlandi, e che commicia: Le Bella Donno ce. evè la risposta d'esto
Guido Orlandi. Del medesimo Cavalcanti si son vedure Mis: molte belle
Canzoni, oltre alla famosa, che comincia: Donna mi priga etc. Una d'esse
a questo principio:

Un'altra: Io prego voi ec. E una Ballata che comincia:

Di Guitton d'Arezzo fi trova ancora una Ganzone Mf. il cui principio : Amor, non ba petere. Restano pure di Franceschin degli Albizi Fiorentino due Serventeli, l'uno de quali è molto riguardevole . Ville probabilmente costui dopo Dante, e non so come il suo nome sugisse dalla penna dell' erudito Ab. Crescimbeni nell'Astoria della Volgar Poesia. Di Lapo Gianni si truovano eziandio alcune Canzoni, e Ballate-Mis. presso a nove. Credesi, che questo Autore vivesse molto prima di Dante; ma la sua maniera di comporre nol mostra, essendo privo delle voci antiche. Di Guido Guinizello Bolognese restano altre Canzoni, e Sonetti notti pochi, perchè, dice il Gioja, li sono veduti da 120 Sonossi, e 4 Genzoni; sonza la stampasa in un' antico libro . Non fi fono finora frampate due altre Canzoni, e due Sonetti di Bonagiunta Urbiciani da Lucca. Di Jacopo da Lentino Notajo fi fon veduti alcuni Sonetti; ne può già crederfi, che questi sia quel Jacopo Notajo, di cui porta un Sonetto al nostro Gastelvetro nella Sposizione al Sorietto centesimo del Petrarca , perche questo Sonetto è molto leggiadro, ne fente dell'antichità, come fentono i versi da noi accennati. Di Pietro dalle Vigne restano tuttavia due altre Canzoni Mis. Quando gli Autori fin qu' memorati altro merito non avessero ; che quello d'essere stati Padri dell'Italica Volgar Poesia, pur farebbero degne l'Opere loro di comparire alla luce . Ma certo è , che oltre a quelle di Dante fono affai commendabili le Rime di Guittone, di Guido Guinizello, di M. Cino, e d'altri di que venerabili Scrittori. Gerto è altrest, che non poco splendore viene alla Volgar Poefia dall' aver avuto nomini si valorofi tanto per tempo. Da essi il Perrarca, e i Rimatori seguenti presero molte gemme, più che Virgilio non fece da versi d' Ennio. E di fatti s'osservano quivi. femi d'altissime cose, nobili pensieri, vive Immagini, le quali con pazienza trascelte, e raccolte da rozzi, ed oscuri lor versi, possono maravigliolamente servire a moderni Poeti per ben comporre

9. In pruova di ciò voglio rapportare alcun paffo dalle Rime lorg fiampere, affinche fi forga. Is nobità, la fortuna, e il buon Gufto della notitta Volgar Poefa infino in que rempie Ecco un Sonetto del Cavalcanti.

Chi è questa, che vien, ch' ven' nom la mira?

Che sa tremar de avisate l' a' re?

E mena seco Amor, si che parlere

Null'uom ne puote, ma ciafeun fofpira?

Abi

Abi Dio, che fembra, quando gli occhi giràDicalo dama, chi in cul fapera comtrae.
Casanso di milit Domna mi paire,
Che ciafenu dirra inocce di lei chiam'ira,
Non fi portie copira fia fia piacenza;
Che a lei è inchina ogni gentil Versuse,
E la bitsate per fia Dra la miffue.
Non fu sì data gia la monte mifra,
E non è pofia monte mifra,
E non è pofia monte mifra,

Comincia il medelimo Autore un'altro Sonetto in tal guila .

Deb spiris miei, quando voi me vodise

Con tanta pena, come non mandate
Fuor della mense parole adornate
Di pianto dolorofo, e sbigottise?

Ecco pute il principio d'una sua Ballate
In un bojschetto revoia Passevella
Più che una Svella bella di unio parera,
Cappeli avea bionderis, e viccinvelli,
E si seccio pien d'amor, cere vostrata.
Com sua curgherra palturava aguelli,
E stalea, e di ringiada era baganta;
Cannava, come softe unamonara:
Era adornata i vistro piecere.

Così ne comincia egli un'altra.

Perch' so non spero di virnar giammai ;

Ballatetta, in Tofeana;
Va su leguiera, e piana;
Drissa alla Donna mia,
Che per fua corressa
Ti sara molso anore.

To portrai nevelle de fospiri ,

Piene di doglia, e di molsa papra 8cc.
Se su mi vuoi fervire ,

Mena l'anima seco (
Molso di cil si prego)

Ovendo uficio del core.

Del Ballesero, alla ven, muffate
Quiff minne, che rrema, raccimando
bisnola sera mila fina priestro
A quella kella Donna, o cui ri mando.
Del Balleserra, dille fospirando,
Quando le fei profense.

Quella mofta Servanse

Vien

Vien per ifter con vui. Partita da colui , Che fu fervo d' Amore. Tu voce sbigottisa, e deboletta; Ch' esci piangendo dello cor dolente; Con l'anima e con questa Ballatetta Va ragionando della strutta mente ; Voi troverete una Donna piacenta Di sì dolce insellesso . Che vi farà diletto Davanti starle ognora.

Anima e su l'adora Sempre nel fuo valore.

Odafi ora un fonetto di M. Cino da Pistoja, la cui invenzione mi par fommamente leggiadra, e pellegrina.

La bella Donna, che in verila d' Amore Mi passoe per gli occhi entro la mente, Irata, e disdegnosa spessamente

Si volge nelle parti, ove sta'l core ; E dice: S' io non vo di quinci fuore, Tu ne morrai, s' io poffo, softamente: E quei si stringe paventosamente, Che ben conosce, quanto è'l suo valore: L' Anima mia, che intende efte parole,

Si lieva trifta per partirfi allora Dinanzi a Lei, che tant orgoglio mena Ma viente incontra Amor, che fe ne duole; Dicendo: su non se n'andrai ancora:

E tanto fa , che la vitiene appena . Il medesimo Cino in un Madriale così ragiona .

Madonna, la piesate, Che v addimandan tutti i miei fospiri, E' fol, che vi degniate, ch'io vi miri . Io fenso sì 'l difdegno ,

Che voi mostrate contro al mirar mio, Che a veder non vi vegno , E morronne, sì grande n' bo il desio , Dunque merce per Dio : Di mirar sol, che appaga i miei desiri;

La vostra grande alsenza non s'adiri . Aggiungiamo un Sonetto di Guitton d'Arezzo . Quanto più mi distrugge il mio pensiero,

Che la durezza alerui produffe al Mondo, Tanto ognor, laffo, in lui più mi profondo;

Della Perfetta Poefia .

E col

E al fuggir della sperama, sprov.
Es perlo move, e riconsfio in vero,
Che mancherò spro il grava poulo;
Ma 'l meo sermo diso ran' è gioconto,
Ch' eo siramo, e segue de argian, eb eo pero.
Esco spesi al argian, eb eo pero.
Esco spesi al argian, eb eo pero.
El spasi, leggendo i mio sispiri in verma,
Si idolezì della mia dura sorte.
Et idos, ebe Colei, eb er nam mi estima,
l'isto con il mio mai ginuto il suo danno,
Non deggia laggimar della mia morre?

Comincia pure il medefimo una fua Ballata con queste parole .

Noi siam sospiri di pieta formati, Donna, per farvi sede,

Che'l servo vostro, che qui n' ha mandari, Non può più in vita star senza mercede.

ro. Si contenti nondimeno Dante con tutti i Rimatori antichi fin qui lodati, ch' io pubblichi la Volgar Poelia di gran lunga più fortunata ne' tempi di Francesco Petrarca. L'ingegno veramente maraviglioso di questo grand' uomo nato nell' A. 1304. morto l' A. 1374. ereditò tutte le virtà de' vecchi Poeti, ma non già i loro difetti. Il perche tanto crebbe per opera sua la bellezza della Lirica nostra, che pervenne a singolar persezione. Se io volessi qui sporre l'ottimo Gusto del Petrarca, e dovrei ridire quanto è ora mai noto all' Europa tutta, e' converrebbemi spendere gran tempo; onde io voglio rifervare ad altri luoghi una tale imprefa -Dirò folamente per ora, che la leggiadria della Lingua, la bellezza dello Stile, la nobiltà de' pensieri, con cui son tessute le Rime del Petrarca, giustamente gli hanno guadagnato il titolo di Principe de' Poeti Lirici d' Italia; ne finora è venuto fatto ad alcuno di torgli si bel pregio. Anzi pochi fon quegli , che sieno giunti a felicemente imitarlo, non che a superarlo. E ben nelle Opere di questo rinomato Poeta dovrebbono affisfarsi coloro, i quali osano censurare, e per poco dileggiar l'Italica Poesia, fenza pur conoscere i primi Autori, e Maestri d'essa; imperocche quindi fcorgerebbono; qual fia il vero buon Gusto, di cui fa professione l'Italia. Certissima cola intanto egli sia fra noi altri, che potrà dire d' aver profittato affai, e di effere per buon cammino, chiunque molto gusta l' Opere di questo famoso Ingegno

11. Fiortrono a tempi del Petrarca non pochi altri Poeti, ma fenza paragone inferiori ad effo. Pra queffi fu Giovanni Boccaccio, a cui però le Rime non avrebbono afficusta l'atentità del nome, quando egli colle Profe non I' avefle confeguita. E viffe pure in que tempi Fazio degli Ubertit, Poeta non molto foreunato nel fuo Dittamondo, ma di affai buon Gufto nelle Canzoni, come da una fua flampara dal Ciuntra fi può raccogliero.

re. Fra l'altre cose dice egli con leggiadria :

T<sub>a</sub>

Io vo chiamando Morte con diletto, SI m'è ventua la vita in dipetro.

O Chiamo, io prego, e liquigo la Morte, Come divosta, dolce, e cara amita, Cie mon ni fan emica, Ma vegna a mc, come a µa propria cofa: Ed ella mi tien chinf le fue porte, E flegnofa ver me par ch'ella dica: Tu perdi la fasica,

Cb' io non son qui per dare à tuoi par posa ec. Sette Sonetti di questo Autore non ancora stampati ho io veduti in un

Codice Mss. della Libreria Ambrofiana .

12. Per tacer poi di moltifilmi altri, parlerò fol di due, perchè amici del Petrarca. Il primo d'effi fu M. Antonio da Ferrara Medico, di cui abbiamo qualche' componimento flampato nelle Raccolte del Corbinelli, e di Leone Allacci. In un Codice Mse. e afici anticò della mentovata Liberria Ambrofiana, oltre ad alcuni Sonetti di Mino de' Vanni d'Arezzo fopra l'Inferno di Dante, oltre a certi Capitoli d'un Monaldo, e ad altri verfi di differenti Poetti, leggonfi pure il Crede volgarizzato, e alcune Canzoni di quello M. Antonio non ancor pubblicate. D' una d'effe è tale il principio.

Il grave carco della foma srifla; Cebe la polfa maneame mia fiperchia Per lungo affanno, e giugue pefo al pefo. M ha sano effo, e santo mi contrifla; Che l'eculio foffrir, che mi sporenha controlla esta con controlla esta contro

Di quattro altre sue Canzoni mettero qui i principi.

Le Stelle univerfali, e i Ciel rotanti ec.
Però che i bene, e'l mal morir dipende ec.
Al cor dogloso il bel soccosò è gunto ec.
Virtu cellet, e ritol rivonfante ec.

Tra alcuni suoi Sonetti Mss. evvene pure uno con questo titolo: el pradidicto M. A. domino Francischo, cioè come io credo, al Petrarca. Incomincia così:

Deb dire il fonte, donde nasce Amore,

E qual

E qual ragione il fa effer si degno Oc.

Segue la risposta :

Per util; per diletto, e per onore Amor, ch'è paffion, vence suo regno: Quel solo è da lodar, che drizza il segno Inver l'onesto, e gli altri caccia suore ec.

L'altro amico del Petrarca fu un Conte Ricciardo, del quale ho veduto un Sonetto Mss. indrizzato al medefimo Petrarca. Il fine d'effo è tale :

Io Spero pure, io Spero, ch' a suo sempo Mi riconduca in più sranquillo porso Il bel dir wostro, che nel Mondo è solo.

Leggesi nel Codice stesso ancor la risposta del Petrarca ( se pur' è vero )

il fecondo quadernario di cui è tale :

Io non so qui trovar altro compenso,

Se man che 'l sempo è breve e i

Se um côe'l sempo è breve, e i di fon rati.
Verd colsi, che fa rompere i pasti,
Per tonne quinci, ed ha già il mio confenfo.
Mill anni parmi, in non va dir, che morto,
Ma ch' in fa vivo; pur tendi, o por tempo
Spers falire, ovi or penfando volo.
Di voi fon certo, ond io di tempo in tempo
Men pregio il Mondo, e più mi riconforso,

Devendomi partir da tamto duolo .

L'Autore antito della Vitia Most, del Petrarca, di cui, fopra favellai, rapporta anch' egli quefli due Sonetti, e dice che queflo Conte Ricciardo fi. chiamva di Batriofle. Se in un Mss, della Vatacana, di cui fi fero l'I Allacci, non fi leggeffero de i Sonetti di queflo Conte Ricciardo, potrebe talun fofpettare, che in vece di Ricciardo fi aveffe da cfrivere Robert.

to, poiché ancor questi era Conte di Battisolle, e a lui scrisse il Petrarca due lettere, appellandolo studioso della Poesia.

13. Ne lascierò io di dire, che ben per tempo ebbe la Volgar Poesia un'altra gloria, e fu quella d'avere Scrittori, che trattarono maestrevolmente d'essa. Il primo in tale impresa su il gran Filosofo Dante, il quale compose un libretto in Prosa Latina intitolato de vulgari eloquentia . Questo libro, trasportato in Italiano, su dato alla luce dal Trissino, ma non fenza gravi richiami d'alcuni Scrittori, a quali non potè parere Opera di Dante. Le ragioni però da effi apportate contra l' origine legittima di tal Trattato, non fono sì robuste, che s'abbia tanto di leggieri da credere alla loro opinione. Degna è di Dante quella fatica, ed io folamente non saprei credere al Trissino, quando egli ne attribuisce la traduzione a Dante medesimo, parendomi lo stile di questo Libro ben poco somigliante a quel, che si vede nell' altre opere dell' Alighieri . Quantunque però potesse dubitarsi del Libro ora stampato, sempre è certo, che una simile Opera fu composta da Dante, avendo noi in ciò la testimonianza del Boccaccio, e di Giovanni Villani. 13.Al-

14 Altrettanto è certo, che pochi anni dopo la morte di Dante ( accaduta nel mese di Luglio del 1321. secondo il detto Villani, o pur di Settembre secondochè ho offervato in un antichissimo testo della sua Commedia Ms. e in altri Mss. della libreria Estense ) M. Antonio da Tempo o di Tempo Giudice Padovano compose un Trattato Latino di Poetica Volgare. Una ben vecchia copia Ms. di questa Poetica si conserva scritta a penna l' An. 1332. nella Libreria lasciata da S. Carlo Borromeo al Capitolo della Metropolitana di Milano, ed ha questo titolo : Incipis Summa Artis Rhismici vulgaris dictaminis, composita ab Antonio de Tempo Judice Cive Paduano ad illustrem Principem Albertum de la Scala. A. D. millesimo trecentesimo trigesimo secundo. Il suo principio è tale : En generofa prosapia Scala oziundo, inclyso, ac strenuo Domino suo Domino Alberso Oc. considerate quod de Rhismis vulgaribus per aliquam artem, que meis fueris oculis, aut auribus insimata, non fuit per alios pracedentes aliquid sub regulis, aut determinato modo, vel exemplis buculque theorice nuncupatum, quod ad doctrinam aliquam faltem rudium in bujusmodi licet modica sententia posset accedere; sed solum quidam cursus, O consuetudo rhitmandi, que, ut puto, a bonis, & dignis veteribus babuit principium; quidquid etiamper Rhitmatores quasi accidentaliter, & practice, non autem magistraliter ustasum. Ideireo ductus reverentia, O inveterata subjectionis amore magnifici do mini mei pralibati domini Alberti de la Scala Ego Antonius de Tempo, Juden licet parous, Civis Paduanus ea, qua eirca boc per experimenta rerum, O practicam per alios rhitmantes vidi hactenus observari ec. Ancor Bernardino Scardeoni nel lib. 2. classe 11. delle Antichità di Padova, attesta che l' A. 1332. fu divolgata questa Opera; e una copia d'essa abbiamo pur Ms. nella Biblioteca Estense. Quivi potrebbe pascersi la curiosità de' lettori in mirando raccolte tutte le spezie de componimenti Poetici volgari, usati in que tempi, alcuni de quali oggidì parrebbono molto firani. Fra l'altre cose dice egli, che Rhiemorum vulgarium septem sunt genera. Primum. est Sonesus. 2. Ballata. 3. Cantio extenfa. 4. Rotundellus 5. Mandrialis. 6. Servensefius. 7. Mosus confectus. Spiegando poi il Sonetto scrive , che Sonetorunz 16. funt species; scilicer: simplen, duplen, dimidiatus, caudatus, continuus, incatenatus, duodenarius, repetitus, retrogradus, semiliteratus, metricus, bilinguis, mutus, septenarius, communis, retornellatus ec. Di ciascun de quali. rapporte egli qualche esempio. Una sola volta nomina egli Dante, ma non mai il Petrarca, segno ch'egli visse dopo il primo, e che compose il suo libro, prima che le Rime dell'altro fossero fatte, o note in Italia. Dal' che si può eziandio argomentare, che non a questo Antonio da Tempo, ma ad un' altro, s'hanno da attribuire alcuni Commenti stampati sopra il Canzoniere del Petrarca.

15. Per altro il simanente de Poeti, che norimono a' tempi del Petrarca, e dopo la fua morte, non ebbero le Muse affai favorevoli, curtochà non possa dirsi, che il gusto boro sia stato vizioso. Metizano motra stima atcuai, che visseno intorno a gli Anni del Signore 1400 e seguenti, cioè

Buonacorfo Montemagno, Cino Rinuccini, Franco Sacchetti, e Giusto de' Conti, imitatori tutti del famoso Petrarca. L'ultimo spezialmente di costoro mi par sì abbondante di leggiadria, e nobiltà nelle sue Rime, ch'io non avrei molta difficultà di annoverarlo fra i primi Poeti della nostra Italia. Ma nel Secolo appresso, cioè dopo il 1400. non solamente la Lingua, ma ancor la Poesia Italiana perdettero non poco dello splendore acquissato, non già perchè mancassero Scrittori, e Poeti, ma perchè non posero essi gran cura nel ben coltivare, e l'una, e l'altra professione. Molti di loro son registrati nella Storia della Volgar Poesia del soprammentovato Ab. Crescimbeni: più altri ancora se ne registreranno dal medesimo nella continuazione delle sue Opere; e intorno ad essi pensa pur di pubblicare moltissime notizie il Sig. Apostolo (a) Zeno. Io ancora n'ho veduto degli altri in un Codice della Biblioteca Estense scritto a mano intorno alla metà del Secolo medefimo, ove fon le Rime del Petrarca mischiate con alcune di Marco Recaneto Veneziano, di un' altro Marco Piacentino Veneziano ( fe pur non è lo stesso ) di un certo Ulisse, d' un' Albertino, di Lanzelotto da Piacenza, di Simon da Siena, di Leonardo Giustiniani, e d'altri, fra le Rime de' quali si conta pure, non so con qual fondamento, un Sonetto di S. Tommaso d'Aquino vivuto verso il 1250. D'altri Poeti Toscani di quel tempo ho veduto componimenti in un Codice Ms. dell' Ambrofiana molto scorretto, cioè del Conte Francesco di Poppi, di Luca Pitti, Filippo Lapacesni, Filippo Ischarelatti, o sia Scarlatti, M. Francesco di Bellese, Filippo Arnolfi , Giovanni de' Nerli &c. Non verrebbe grande onore, o vantaggio all' Italica Poesia, fe le Rime di questi infelici Poeti si pubblicassero, scorgendosi in loro oltre la gran povertà di bei pensieri, molta rozzezza di stile con altri difetti. Questi difetti però non offervo io nelle Rime di Simon da Siena, che si conservano scritte a penna in Reggio nella Libreria del P. Giovam-Battista Cattaneo Min. Off. uomo celebre fra gli eruditi. Sono 14. Canzoni, 4. Gapitoli, e 19. Sonetti, dove s'incontrano fentimenti nobili, e un bel verfeggiare, che s'accosta di molto al buon gusto del Petrarca. Una delle Canzoni è fatta per l'elezione d' Innocenzo VII. Papa : il che ci fa intendere, che un così degno Autore fioriva circa l' Anno 1400.

16. Si mantenne ciò non oftatte dopo la metà di quel Secolo in qualche Rimatore la riputazion della noftra Poefia, effendo allora foriti Girolamo Benivieni, Angiolo Poliziano, il C. Matteo Maria Boiardo, Antonio Tibaldeo, Serafino dall' Aquila, e fepzialmente Lorenzo de Medici, nelle Rime del quale benchè non fi veggà un' intiera perfezione, pure io vi truovo sì nobili, e vaghe Immagini Platoniche, sì buon Gufto Poetico, che ficeramente egli fupera in qualche pregio motit altri famoli Poeti della noftra Linnanne.

(a) Sig. Apollolo Zeno. ) Molto bene scritto, e non Appollolo. Dicevano i nostri antichisfimi Appollolo; ma in orgai sa d'affettazione, dicendosi comunemente da noi Apollolo. Coal Ovuluio orgai si dice Ovisio.

ena. Se la fua vita fosse più lungamente durata e se quella ch'esti menò. fosse stata più sciolta dalle cure samigliari, e politiche, sto per dire, che avrebbe ancor quel Secolo avuto il fuo Petrarca. Fiorì parimenti in que' tempi Matteo Palmieri Fiorentino , uomo dottiffimo , benche non affai buon Teologo, di cui resta un Poema Italiano, intitolato Città di Vita, diviso in Cantiche, e composto in Terza Rima ad imitazione di quel di Dante. Io n'ho veduta una copia Mi. che forse è unica, nella Libreria Ambrofiana . Davanti al Poema fi legge una Lettera fcritta dall' Autore a Lionardo Dati Segretario del Papa , ove si leggono cotai parole : Libros Civitaris Vira, quos novissime edidi, ad re misto, ranquam ad censorem veridicum. Commendafis illos quondam mibi quasi prope divinum opus, quum non adhue emendassem ec. Fu scritta questa Lettera ai 24. di Marzo del 1466. Un' altro Poema composto intorno ai medesimi tempi, e assai somigliante, può vederfi nella menzionata Bibliotheca Estense con questo titolo. Incomincia il Libro de' Regni al magnifico, O' eccelfo Signor Ugolino de Trenti de Fuligno. E' diviso in quattro libri, nel primo de quali tratta del Reame di Cupido, nel fecondo del Regno di Pallade, nel terzo del Regno di Satanaffo, e nell'ultimo del Reame celefte . I primi versi son questi:

La Dea, che'l serzo Ciel volvendo muove, Avea concorde seco ogni Pianeso.

Congiunta al Sole, O al suo padre Giove.

Questa copia su serita l'A. 1476. da un Notajo Ferrarese. Immagino io però, che quest' Opera sia la medessima, che il *Quadriregio*, attribuito bensì a Federico Vescovo di Fuligno, ma composto da Niccosto Malipigil Bolognese, come osserva l'Ab. Giusto Fontanini, nel cap. 9. dell'Aminta diseso.

17. Ma il fecolo feguente dal 1500, infino al 1600, fu fenza dubbio il più fortunato per l'Italica Poesia, essendo questa, per dir così, rinata, e giunta ad incredibile gloria in ogni forta di componimenti . A Pietro Bembo, che su poi Cardinale è l'Italia principalmente obbligata per sì gran beneficio. Non folamente la Lingua nostra per cura sua tornò a fiorire più che ne' tempi andati , ma il Gusto ancor del Petrarca tornò a regnare negl' Ingegni Italiani . Essendosi pure da Leon Decimo sommo Pontefice risvegliato l'amor delle buone Lettere, si vide appresso in ogni letteratura, e sopra tutto nella Poesia sì fattamente gloriosa questa Provincia, ch'ella non ebbe allora molto da invidiare il Secolo d'Augusto. Pochi fon coloro, che non fappiano i meriti del mentovato Bembo, di Giovanni della Cafa, dell'Ariofto, d'Angiolo di Coftanzo, di Luigi Tanfillo, di Giovanni Guidicioni, d'Annibal Caro, di Torquato Taffo, del Cavalier Guarino, e d'altri fenza numero, che vissero in quell'Illustre Secolo. Videli per la prima volta allora da parecchi Italiani trasportato in Latino, e poscia in Volgare, il prezioso libro della Poetica d'Arillotele. Da loro ancor si scrissero ampiamente le regole, e i precetti della Poesia Italiana, si trattò con singolare erudizione la Critica, e si aperfero tatte le vie più sicure persigungere alla perfezione Poetica. Ora generalmente parlando i Poeti di quel Secolo ebbero Gusto sano, sernifero con leggiadria, adoperatono pensfieri profondi, nobili , naturali, e de empierono di buon sugo i lor componimenti. Qualche differenza però si scopre fra gil Autori, che vistero nella prima metà del Secolo, e fra coloro, che soriron nell'altra. I primi con maggior cura ministrono il Petrarta, ah potendo pervenire alla secondich, e alle faniasse di quel gran Maestero, parve na siquanto acciutti, eccettuando però sempre il Casta, se il Costanzo, i quali nella lor maniera di comporre sono da me altamente stimati. Gil altri poscia pero ottener più plausso il dilunganono alquanto dal genio Petrarcheso; amarono più i pensirei ingegnosi, i concetti ssorti, gli cortamenti vissori: e talvolta cotanto se ne invaghirono, che caddero in un

degli estremi viziosi, cioè nel Troppo.

18. E conciossiache questa maniera di comporre sembrasse più spiritosa, nuova, e piena d'ingegno, e perciò fosse in grado al popolo più della prima , la quale ha in paragon di quest' altra molto del ritroso . poco dell'ameno: si diede taluno affatto in preda a tal gusto, il quale, non può negarsi, anche esso è ottimo, purche giudiciosamente sia maneggiato, e in convenevoli luoghi. Ma qui non rutette la carriera d'alcuni, i quali o per troppo defiderio di novità, o pure per ignoranza fi rivolfero a coltivar certa viziola forta d'Acutezze, o Argutezze, o vogliam dire di Concetti arguti, abbagliando collo splendore per lo più falso di queste gemme in tal guisa il Mondo, che quasi smarrissi, non che il Gusto . la memoria del Petrarca , e di tanti valentuomini fino a quel tempo fioriti. Comechè femi di questa nuova maniera di comporre talor s'incontrino per le Rime di chi visse prima del Cavalier Marino, contuttociò a lui principalmente si dee l'infelice gloria d'essere stato, se non padre, almeno promotore di sì fatta scuola nel Parnasso Italiano. Quindi è, che dopo il 1600. la maggior parte degl'Italici Poeti feguirono le vestigie del Marino, strascinati per dir così dalla gran riputazione, e dal raro plaufo, ch'egli aveva ottenuto, fenza confiderare, se andavano dietro ad un buono, o pure ad un cattivo Capitano. Potevano promettersi pochissima lode, e ben rado lettore quegli, che avessero allora calcate le vie del Petrarca; onde non è maraviglia, se tanti si lasciarono trasportar dalla corrente, poiche in fine i versi per l'ordinario o non isperano, o non confeguiscono altra mercede, che l'asciuttissima dell'essere lodati. Nulladimeno in un sì grave naufragio dell'Italica Poesia trovarono alcuni la via d'esfere gloriosi, senza condursi per la tanto accreditata del Marino. Gabriello Chiabrera rivoltofi ad imitare gli antichi Lirici Greci, e massimamente Pindaro, conseguì fra noi altri un nome eterno; e il Conte Fulvio Testi non minor gloria ottenne, sopra tutto coll' imitare Orazio, e i Lirici Latini. Difficilmente, o non mai, si troverà nello stile del primo di questi due eccellenti Poeti, e di rado nel secondo, quella falía mercatanzia, che tanto era in pregio a que' sempi. E il medefinto poù dirfi di Virginio Cefarini, del Giamboli (benchè quefit troppe ardito non radevolte fi modrie a amatore oltre al dovere della movirà) come pure d'altri Lirici che inorimon allora, e che s'avyiddero del camatino migliore. Fra que fife Giordano Prett, e il Conte Carlo del Dottori non fi foffero alle volte cotanto fladiati d'effere ingegnofi ne lor penfieri, avvebbono per mio credere guadagnaza la Corona d'accellantifilmi Porti del fecolo profittano paffato.

10. Per anni parecchi durd in tale stato la fortuna della Poesia Italiana abbattuta, ed avvilita in quali tutto le Città benche in tutte affai coltivata. E dico in quafi tutte, perchè in Firenze non oferei dire , che fi foffe ne pure in que' tempi almeno notabilmente cangiata maniera di poetare, avendo le nobilissime Accademie di quella Città benchè (a) non prodotto allora alcun Poeta di grido, pure confervato fempte l'affetto al Guito fano del Petrarca. Ma dopo la metà del Secolo andato cominciò l'Italia a poco a poco ad anrie gli occhi, e a riaversi dal grave sonno, in cui era per tanto tempo giaciuta. Cristina Reina di Svezia, facendo coraggio in Roma alle Muse Italiane. fu in parte cagione, che si riaprisse la Scuola del Petrarca e si cominciasse a gustar da molti la bellezza de pensieri naturali, e a lavorar sul Vero, al che maggiormente poscia cooperò la nobile Ragunanza dell' Arcadia. Fiorirono ancora in Napoli, e rinovarono lo splendore dell'antica nobile Pocsia Pirro Schettini, e Carlo Buragna con altri, che quivi fi diedero ad imitare il Petrarca , e più del Petrarca Monfignor della Cafa . Con altri velentuomini viffe in Firenze Francesco Redi, nomo di purgatifimo Gusto, e Benedetto Menzini e vive tuttavia il Senator Vincenzo da Filicaia, al quale augurano lunga vita le boone Muse. In Lombardia fiami lecito il dire, che la gloria d'. avere sconficto il pessimo Gusto è dovuta a Carlo Maria Maggi, e a Francesco de Lemene. Il Maggi spezialmente verso il 1670. cominciò a ravvederfi del fuo, e dell' altrus traviare; e a riconoscere, che i Concetti da lui amati, gli Equivochi, le Argutezze fono fioretti, che scofficadono a terra, ne pofiono sperar durata. Si fece dunque egli a coltivar lo stile del Petrarca; e tanto adoperà in questa impresa, che il folo suo esempio bastò per Della Perferra Poelia.

<sup>(</sup>c) Non probers allow along Potts di prilo). Ciò mi pare detto troppo francassente effentione i franco qui altri Andres Statistori, e tressen motioni della consideratione format along Fourth di formato aniversal grido. Il Conte Fution Della consideratione formato il Mondo colla hisarria, fosorni, e vagienta delle fice cannoni; e dun'un persona relle notire Accedente II voga d'initatio; une conformiofidat i upetiti, che i piera viali andavono come perime dierro se qui contenta al committenzo na ferteliare, non perche qui non arrefe Viria Pecciche, avendo, fe non altro, finito i via bel puffi de i Porta Lattidi; mai l'efero per ridiore al "unone della Putilità, e della peropietà, a della genullezza della Lingua ve per richianare los finarrios godo del Peranca. Commangae ila, falcibi di comporte a quella dattora. Chi in proppeti di tempe ha finita un pregiodita, to della propieta della consideratione d

difinganmar molte Girth non folamente di Lombardia, ma, d'Italia ancora. E ben fie s'atile ad no Filolòfo par fino, pociando, di piacere a i figgi e al volgo Reffo i più che non piacque per l'addierro lo fiil Marinefo. Imperiocoché laddove lo Stile d'alcuni Perarachifi, anche innomati, fembra (ed intefferto è ancor tale alle volte) fecco, fimunto, e privo di forza: il Maggi riemp), ed impingabi filo di figo, e di vigore. E più ancora farebbe pacietarà la fua Scuola, s' egli alla forza de'fioti verti avelfe talora, alquanto più congiunto il dir follevato; ve i colori Pestetti, e fi foffe maggiormente della fua Fantafia voltato valere. A memoria mia le Rime di queffo Poctacapitate ar Modena, e a Bologna, fecero per con dire il medelimo effetto, che lo feado luminofo, sfoderato im faccia all' effemminato Rinaldo ne' giardini d' Armida. Crebbe pofici contanto lo flutdo dell' ottimo Galfo nelle Accademie d' Italia; e maffinamente in quelle di Firenze, Roma, Napoli, Bologna, e Milano, che oggid pob dirir refittuto l'onesse all' Lutile a Poefia, e ravyi-

vata la gloria del Petrarca, e de' nostri maggiori.

20. Per le cose finqu'i divisate, e molto più in leggendo le Opere di tanti Poeti d' Italia vivuti per alcuni secoli innanzi, e tuttavia viventi, fi può foorgere, che la nostra Poesia, siccome è la prima, così è la più gloriosa fra le Volgari, che ora fono in credito. Medefimamente possiamo intendere, che il poetar de gl' Italiani quali fempre è stato secondo il buon Gusto; e avvegnacche per qualche tempo fiafi da alcuni uscito fuori del directo sentiero. non è però stata comune questa disavventura all' Italia tutta, e già molti anni fonos che s' è ripigliato universalmente il buon sapore della Poesia. Ora egli pare alquanto firano, the qualche Scrittore abbia a' nostri giorni preso a vituperare, e a dileggiare il Gusto de gl' Italiani, senza forse ben sapere la Storia Poetica, e conoscere auttili valentuomini, che hanno scritto nella nostra Favella. Quasicche i nostri Poeti abn avessero giammai afsaporato il Buono, e non si sosse da loro saputa l' Arte del sar versi, o non aveffe l' Italia alcun Poeta degno di lode, grida il P. Bohours nella Maniera di ben penfare ; che les Poètes Italiens ne fens guenes marurels y ils fardent tout : Cioè: i Poeti d'Italia non fono moleo naturali , ed imbellerrano tutto. E peggio ne parla egli altrove, e massimamente ne Dialoghi d'Arifto; e d' Engenio. Ciò altresì fu feritto dal P. Rapin nelle Rifleffioni fopra la Poetica moderna con tali parole: C est le vice ordinaire des Espagnols , O' des lealiens , qui cherchens toujours a dire les choses trop finement. E' vizio ordinario de gli Spagnoli, o de gli Lialiani, il cercar, fempre di dir le cose troppo raffinatamente. Il che vien da lai ripetuto in altri luoghi. E ben dovrebbe meritar credenza quello dostifimo Padre, ancor parlando sì male di noi altri , perchè egli avea per altro buons opinione degl' Italiani , e con molta liberalità confesso ancora , che noi abbiamo un pregio fingolare, di cui fon privi i Franzeli. Les stalient, dice egli, qui font naturellement Comedient , cupriment mieux le vidique des chofes: leur Lanque y est plus propre que la notre, par l'air badir, qu'elle a se dire ce qu'elle die Gl Isaliani, i quale narmalmente fon Commedianti efprimono meglio il ridicelo

and the Con-

itele delle cefe. Le lor Lingua è a ciè autà più delle meftes per le manire, heffont for sévelle la di dine quante ella dice; lo non l'o però nel verit, se noi maturalmette fiamo Commedianti, e se i Franzesi con per posò abbianò di cedere quella gibri a noi. So bene se per continuare si ragionamento noi fro ) che il Signor Boileau nel Can. r. della su poetica françamente afferta, che l'Italia è il pacte del Gusto vizisso, co confinare in esto i Concetti falli, come in patria loro.

De rous ces faun brillans l'éclarante folie

Lufciamo ingl. Italiana la riplpandennti fallis di unui quafti falfi penfieri. Il Signor di Foncenolle anchi gli nel fuo Ragionamonto intorno alla natura dell'Egloga forice in quella aminiera, pena sel adiatro-talelens, lla fun razione i vemplir de pointes, O del fulf con periode di service del considera del considera i vemplir de pointes, O del fulf especiales, qui si famble qui condoire leir poffer e falle comme leur Langua naturale dec. Gli esbassi italiani fon finipre samo ripieni d'Atticune le de fully spenjieri, che pare deverfe less attribuire un il fant falle; come leur naturale dec. Gli e-Poco divertamente ferivono degli Italiani il Signore Bailletq il Signore di S. Euremont, e quale le altro Autor Franzes de sui ho vedutori i Libri, una non chonfoci il nome:

21. Ora non fi vuol già contendere agli franieri l'autorità di cenfurare i Poeti d' Italia. La giurisdizione di giudicar liberamente gli scritti altrui fo dalla Natura stessa conceduta a chiunque ha vo immagina d' avere Ingegho; e scambievolmente possono gli scrittori nostri censurar l'Opere ancor de Franzefi, Nè folo è permesso, mai è necessaria la censura nella Repubblica delle Lettere, affine di purgarne i cartivi umori, e di fpaventar con questo flagello l' audacia de' prefuntuofi , o degl' ignoranti , e per rimettere ful buon cammino i traviati. Ma chi prende a censurare altrui, è obbligato pris ma a deporte ogni foverchia Passone, per poter poscia con fondamento, e giustizia profferire il giudicio. Temo io però forte, che i mentovati Autori non molto fi fieno curati di far questa si necessaria purgazion de gli affetti. Poiche fe l'animo loro fosse stato Purgato, come mai avrebbono condannata con si universale fentenza tuetà la Poesia, e tutto il Gusto degl' Italiani ouando è manifesto, che la maggior Parte de nostri Autori , vivuti avanti al Marino, o da trenta anni se qua fioriti, non ha conosciuto le viziose Argutezze, e i falf penfieri ; o gir ha configliatamente fuggiti? Come si può egli dire, se non con una esagerazion palese, che gli Autori Italiani sono sì pieni di pensieri falsi, che questo può chiamarsi il loro natural Linguaggio? Se io chiedessi a qualche Letterato peco amico della nobilissima Nazion Franzese, onde venga la grande animosità de fudetti Autori in condannar tutte l' altre Nazioni; forfe mi rifponderebbe, nascere questa dal credere, che tutto il buono, e il bello dell' erudizione fia chiufo dentro a i confini del Regno loro, e che il rimanente del Mondo fia pien di barbarie, e in difgrazia d' Apollo. Ed appunto in questo fenso, ma con parole più risentite parlano due Scrittori Tedeschi , l' uno de' quali stampo l' A. 1604. i versi più scelti de fuor Autori volgario e Paltro un libricciuolo intitolato : Vindicia nominis Germanici, 22. Ma

b - b Google

21. Ma io, che so, quanto fieno riprovate da gli stessi prudenti Franzesi le efagerazioni di tal fatta ne' lor medefimi Nazionali, e che troppo stimo la Nazione Franzese, non oserei accusarla di sì satti spiacevoli costumi. Solamente dirò, che potrebbe taluno moderare il foverchio affetto, ch' egli porta alla Nazione propria, impedendo questa passione i guardi del diritto Giudicio. Non lascia ella, dico, vedere le altrui ricchezze, essendo tutta intenta a solamente guardare, e misurar le proprie; o se pur si volge a rimirare i campi altrui, va quivi cercando non il meglio, ma le fole spine, e lappole, punto non badando a quelle, che nascono nella propria contrada. Che se si purgasse alquanto questo smoderato amor di se stesso, potrebbe agevolmente apparire che la Poesia Franzese ha non poche obbligazioni all' Italiana, avendo i nostri Poeti servito di guida a que' primi Franzesi, che cominciarono ad acquiftar grido nella lor Poesia volgare (il che solamente avvenne dopo il 1500.) e avendo recato gran soccorso a gli altri, che fiorirono ancor nel secolo prossimo passato. Non si contentavano allora i Poeti Franzesi d'imitar gl' Italiani, ma ne copiavano eziandio, e rubavano i fentimenti, e l'Opere intere, facendosele proprie col solo trasportarle nel loro Linguaggio. Ed in questo proposito accadde una piacevole disavventura a Filippo Desportes, Principe de' Poeti Erotici, o vogliam dire Amorofi della Francia; poiche vivente lui fu pubblicato un Libro intitolato: La conformità delle Mule Italiane, e Franzes, ove dall' un lato si trovano molti Sonetti Italiani, e dall' altro la traduzione, o imitazione fattane dal Desportes, dimostrandosi ancora, che questo Autore avea preso dagl' Italiani tutto Il buono delle sue Poesie. Capitato questo Libro sotto gli occhi- del Desportes, non se ne lagnò egli punto, ma tidendo diffe: Per verità, s'io avessi saputo, che fosse per cadere in pensiero all' Autore di questo Libro di scrivere contra di me, gli aurei somministrata io flesso materia da ingrossar il volume; perchè dagl'Italiani bo preso più di quello, che ei crede.

23. Oltre a ciò confesseranno i Franzesi anch' esti, che la lor Poesia non è tanto da magnificarsi, come se il Gusto cattivo allignasse ora in Italia, e non punto in Francia; e quasi piacessero ne' tempi addietro alla sola Italia, non alla Francia, le Argutezze, gli Equivochi, i Concetti falfi, e il raffinamento de pensieri. Questo diluvio su universale in Europa, ne da esso surono esenti la Francia, la Spagna, l' Alemagna, essendoli vedute nel medefimo tempo fommerse ancor quelle Provincie dalla piena de' falsi Concetti. Buon testimonio di ciò per la Francia è il Signor Boileau nel Cant. 2. della sua poetica. Attesta pure il Signor Furetiere, che il Regno di Luigi XIII. fu ancor per gli Franzesi il Regno del cattivo Gusto, de gli Equivochi, de' Concetti arguti, e sciocchi. Dica poi a suo senno detto Signor Boileau, che tal mercatanzia passò d' Italia in Francia, perchè senza autorità io non gli crederò. Quanto a me fo, che Lope di Vega, promotore di talgusto, nacque fra gli Spagnuoli, prima che fra gl' Italiani venisse alla luce il Cavalier Marino Poeta da noi considerato come il primo, che mettesse in riputazione le Arguzie viziose, e i fala Concetti. So ancora, che lo stesso

Marino visse non poco tempo in Francia, e quivi compose molti de fuoi più rinomati componimenti. So finalmente, che prima del Marino fi apprezzarono, o ufarono da' Franzesi le Alliterazioni, i giuochi di parole, i Concetti arguti, e raffinati, essendo stati in gran pregio alcuni lor Poeti, quantunque non abborriffero tali delizie. Certo egli è, che infin l'A. 1582. il Sig, Des Accords pubblicò un Libro intitolato les Bigarrures, che si riftampò altre volte, e ancor l'A. 1648, dove ampiamente fi tratta, e con esempi s' insegna tutta la genealogia degli Equivochi, delle Allusioni , delle Alliterazioni , e d'ogni altra simile bagatella . Continuò questo Gusto ne' Franzesi sino alla metà del Secolo poco sa trapassato; anzi non era peranche sepolto, quando il Signor Boileau componeva i Libri della sua Poetica . Per maggiormente però accertarfi di quanto io dico, nopo farebbe di leggere le Poesie de i Signori Marot, Du Bellay, Du Bartas, Desportes, dello stesso Ronfardo e molto più quelle del Brebeuf, la cui Farfalia, cioè a dire la traduzion del Poema di Lucano, tanto da' Franzesi un temposa adorata, è ripiena di queste false bellezze, il che fece dir gentilmente, che quel Traduttore era Lucano Lucanior. Non minor copia d' esse ritrovasi nelle Rime del Cerify, del Teofilo, del P. le Moine, del Rotron, del Quinaut e d' altri non men rinomati Poeti. Contuttociò, quando la Francia era maggiormente inuamorata di questo vizioso stile, se si sosse voluro credere a i Franzeli stessi, poteva tenersi per certo, che non ci erano al Mondo Muse più severe delle Franzesi, ne Lingua, che sofferisse men della Franzese il belletto, e l'apparenza del bene. Tale appunto era il fentimento d' un famolo Stittore, le cui parole voglio qui produrre in mezzo. Il est certain, dice egli, qu' il n'y a point des Muses si severes, que les Françoises, ny de Langue, qui fouffre moins le fard, e l'apparence du bien, que la norce. Ma la disgrazia si è, che chi scrisse in tal maniera, su il Balzac nella pistola 10. del lib. 3. E il Balzac, nomo per alcune rare qualità degno di gran lode, pure è stato uno de' più affettati Scrittori della Francia, e un di coloro, i cui fatti non s'accordavano punto colle fue parole.

24. Non potendofi adunque dire, che la Francia non abbia anch' effa nel Secolo paffato al part dell' Italia patito il nariggio comune; aggion vorebbe, che non fi efilitafe coranto la fortunfargio comune; aggion vorebbe, che non fi efilitafe coranto la fortunfargio comune; Italiana. Se ipiù faggi Franzefe han finalmente shandiro dal loro Parnasfo i falia penfieri, l'Arguezze, l'affertazioner anche g'Italiani han fatro lo fteffo. Anzi quando più era poderofo il Regno delle viziofe Acuerzez, valordamente prima foro gli moffero guerra i noftri fteffi Autori, fra quali Matreo Pellegrini e il Cardinale Sforza Pallavicino meritano eterria lode. Se da' Franzefi liberamente fi condannano oggifi quegli Autori, che una volta erano g'Itodi della lor nazione: altrettanto ancor noi facciamo oggifi, que fapiamo per donare a d'ifetti, che fi fuoprono fei noftri migliori Poeti, perché adoriamo le loro virriù, non i loro peccati. Una fola differenza può effere fra noi, e i Franzefi, cio dè che rarifimi in Franzia furono i Poeti d'ortimo gutto, o

per quello che riguarda lo Stile, fino alla metà del Seccio diciaffetteffinae piciche il Bertaut, il de Ligendes, il Malherbe, e il Racan, lodgati dal Signor Boileau come quegli, che han colpito il vero genio della Lingua Eranzefe, fon pochi di numero, e non fiono fenti da ogni neo, triovando nel lar verif qualche affettazione, e penfier poco naturale; ed oltre a ciò i due primi mon fiono Autori di molto grido. Per lo contrario il Talia può mofitar non pochi Poeti vivusi dopo il 1500. infino al 1500. di Guffo purgatiffino nello fille, e nel penfien; ed altri pure dopo il 1600. ne ha ella prodotti,

nelle Opere de' quali sono ben radi i diferti.

25. In fomma fol dopo la metà del proffimo paffato Secolo ha cominciato la Francia a bere l' ottimo Gusto della Poesia; e l' Italia ne' tempi stessi l' ha ripigliato anch' ella, con isperanza di migliori progressi. Quindi son fioriti nella Francia i Signori Racine, Boileau, de Fontepelle, che a me paiono veramente Poeti di squisto Gusto, e di somma dilicatezza ne'versi loro. So, che i Franzesi han pure una particolare stima delle Favolette del Signor de la Fontaine, le quali però son troppo nocive a' buoni costumi. Si farebbe ancora una manifesta ingiuria al Gusto, se non si rammentasse il merito di Pietro Cornelio, uomo d'Ingegno secondissimo, e di straordinarie qualità, benchè non fia tal al pari de' fopradetti purgato, dilicato, e giudiciofo, e benchè talvolta fi lasci trasportare dalla sua fecondità oltre i confini del convenevole, comparendo egli non rade volte più tofto Declamatore, che Componitor di Tragedie. Molto è ancora da stimarsi il Signor di Segrais, uno de' più eccellenti Poeti Bucolici della Francia, che però non è sempre assai naturale, come affermano anche i più dilicati Scrittori della fua Nazione. Che se noi ansora volessimo annoverare i Poetidi perfetto Gusto dati fall' Italia in questi altimi tempi, e in gran parre ancora viventi, potremmo tesserne un ben lungo Catalogo, alcuni de' quali già hanno pubblicato, ed altri ci fanno sperare di pubblicar' i lor versi .

26. Ciò posto, se qualche Franzese, in censurar el' Italiani, con magglior distinzione savellasse di loro, non confondendo i buoni co cattivi; e se con minor pompa s'anteponesse, alla nostra la Lingua, e la Poesia Franzese: si userebbe verso di noi un'atto non solamente di gentilezza, ma ancor di giustizia, e si schiverebbe ogni pericolo di comparir dispiacevole ad altrui. In tal guifa farebbe compenfata la stima, e l'affetto, che gl' Italiani pottano alla Francia, protestando anch' io d'essere un di quegli, che altamente stimano gl'Ingegni Franzesi, e spezialmente i viventi, cioè i Signori Capillron, e la Fosse d' Aubigni Poeti Tragici, la Grange. de Longepierre, la valorofa donzella Bernard, ed altri, che si vanno addestrando per occupare un seggio glorioso in Parnasso . E mi vo ben lufingando, che anch' essi abbiano miglior' opinione del Gusto de' nostri Autori, che non ebbero i lor Nazionali sopra da noi mentovati. Lo stesso Signor Baillet nel Tomo primo des Jugemens des Sçavans confessa, che gli Scrittori d'Italia son provveduti di gran dilicatezza, e che alcund'essi ha delle perogative maggiori, che non han quelli delle altre Nazioni, Gabriello

briello Naudeo, uomo famioto potro opinione, che lei l'prin d'Italia on plus de gentileffe, que cent de la Prante, o qu'illé foir foir companifon plui adonnie, à la Profie "Parve loi feeffo al-Baltace, ved ad allir Autori Franzefi, e porte per avventura parcre ancora a viventi Scrittori e quado effi vogliano accufar bento con liberti gliertori, sua lodar extandisco no giultita le virth de Poeti d'Italia ("

GAPITOLO IV

In che confifta la viforma della Poefia. Division dell' Opera, delle Scienze, e dell' Aris. Poefia figlianda, o ministra della Filosofia Morale. Suo fine. Si difamina il difegno di due Poesi Vicarnini. Difersi della la Poesia y e rroppa movinà.

come the commence and the same of the second I. E Ssendofi per buona ventura, come teste dicevamo, ravvivato in Italia lo splendore, e il persetto Gusto della Poesia; e parendo a me di non poco momento la vittoria , che hanno finalmente riportata gl' Italici ingegni fopra la tirannia del Guifo catrivo, ho io creduro che quelta fortuna ben meritalle d'effer posta in iscritto per gloria delle Lettere, e per profitto de pofteri ? Tanto però più volentieri mi fon lo accinto a pubblicar la riforma già fatta del nostro Parnasso; quanto più no conosciuto, the non fon peranche interamente sepolte le reliquie, e che non è spento affatto l'orgoglio del viziolo Gusto : Conta esso tuttavia ; mallimamente fra i messo dotti, non leggier copia di partigiani : laonde non farebbe fpela indarno quelta mia farica, fei per mezzo d'ella porelle giovaria a coltoro, col discoprire i raggi di quella Bellezza l'che è migliori oggidì van feguendo, e col condannar que diferri, ne quali caddero parecchi de nostri Antenati Adai perche da gli stessi migliori son s' è ancor pienamente purgata la Poefia quandro io accentiando ancor quello, che mi fen ora bifognoto di riforma ( affinche le bell' Arte de Poeti fempre più fi conduca alla fua nobile purito, e perfezione, ed acciecche fempre più falga in pregio chiunque il merce a colcivaria. Ne folamente un fludiero io di fooprir que diferti , a vaali s' è poito ; o dovrebbe porfi rimedio ; imperciocche poco gioverebbe quel Medico, da cur ir conofcellero i mali de gl'infermi, fe altrest non fi conoscelle, ed infegnalle, la lor medicina. Porralli da me cura perciò in esporte ancor quelle Virtà che son P anima della vera Poesia, e senza le quali esta mar non fara, se non un Arte dispregiata) e deforme : wages aboutant at a gint a sur a at a otro

2. Ed acciocché si proceda con qualche ordine, possimno dividere i difetti della Poesia in due spezie e Riguardano altri la Poesia; come Arte operance per se fessa; a darit la riguardano, come Arte fuborinata alla Facoltà Civile; cicè-alla Politica; e Filosofia Morale. Per meglio intender ciò, egli convien por mente, che le Anum pellegrinant nel Mondo comunamente sono in moro per comprendere il Vero, è pes ottene.

re il Bene. Ora l' Intellerto noftre in varie guile fi affatica per conofcere ambedue questi due divini oggetti, assinche egli poscia truovi il suo ripole nel Vero , ficcome la Volontà nel Bene . Tutte le Scienze, e le Arti quaggià l'ajutano a sì grande imprela, La Teologia gli va palefando le Virth fopramacurali , e gli moftra , per così dire , in iscercio le immense doti della prima, eterna, e beatifima Canion delle cose : o pure gli scuopre l'amorola maniera, con cui lo stesso Dio s' è comunicato in Terra alle fue Creature, e gi' infiniti Beni, ch'egli comparte a' fuoi eletvi nel Regno eterno. Dalle Mattematiche l' Intelletto può bere affaiffime Verità in conoscere le proporzioni, o le quantità de corni, de numeri, de' front, dal che fi cavano mille comodità, a Beni per la vita dell'Uomo. Alla Fifica, e Logica nei ricorriamo, affinche quella c'infegni i principi, ed effetti veri delle cole naturali, quella ci fomministri le regole certe per trovare il Vero , e per non errar ne ragionamenti nostri . E queste, ed altre fimilit Arti, e Scienze principalmente guidano l'Intelletto nostro al Vero. Ce ne ha dell'altre, che per loro primo fine professano di condurre gli animi al Bone, e all'eterna, o civile felicità: e queste sono lo Studio delle Leggi divine, ed umane; la Politica, a Arte di governare i popoli ; l' Economica , o Arte di ben reggere, la famiglia ; Scierza de coftumi, o Arre di ben reggere fe stoffo ; le quali see ultime comprendiamo fotto il general nome di Filosofia Morale: Dopo la Teologia Reina delle Scienze, è dovuto il primo luogo a quelta Filosofia de coftumi come a quella che ci è necessaria per vivere fehci, o meno infelici nel noftro pellegrinaggio, e poi eternamente beati nella Patria.

. Ma perche a più del popolo non pollopo o non fogliono apprendere una si nobile Scienza, effendo occupari ne gli altri un della Vita Cil'autherità delle Scienze, e la fatica richielta per conquiftarle; ha la fudderre Filosofia Morale due meno austere Ministre, o figlinole, che in sua vece vanno ammaestrando gl' Intelletti umani . Una chiamasi la Rettorica e l'altra la Storia. Che quelte riconolegno per madre Joro la Filosofia Morale, e servano continuamente ad essa, ce lo sa vedere la sperienza . Imperecche la Rettorica o perfuade, o difende le Virra, e buone azioni degli namini, o pur bialima, o diffuade, o perfoguita i vizi, e le catti-ve loro operazioni, e perciò quest' Arte dagli antichi si divise in esornative, o sia dimostrativa, in deliberativa, e in gindiciale. Esfa dunque c' inspira la conoscenza, e l'amore delle Virrà, e delle azioni ledevoli; evvero ci fa odiare i Vizi, e le biasimevoli imprese : il che appunto è l' uficio della Moral Filosofia. La Storia poi altro non è, che la flessa Morale in pratica, cioè spiegata con gli elempi delle azioni altrui, dove i Lettori hanno da apprendere ciò, che è da suggirsi, o da seguirsi, per divenir prudenci, e felici fopra la Terra. Fu alla percid da Cicerone chiamata Maestra della Vita, poiche silvegliando in noi i semi innati della Morale, c'infegna alle spele alemi il modo di ben governar noi stessi nel cenfo della Vita. Ed ecco, se ben si contempla il fine di quelle due Arsii, come debbono veramente collocarsi fotto la Filossia Morale; essende
certo altresì, che chiunque prende a lodare, a persuadere, e a disendere
il vizio, non può diris vero, ma fallo, e sciocco Professor di Rettorica; si
fecome non può dirsi vero, e buon'listorico, chi scrive azioni, dalle quali niun profitto si possa trarre per divenir prudente, anzi possa trarsen
inclinazione, e da affetto al vizio.

4. La Storia però, che fedelmente ha da dipingere le umane azioni, fovente non reca motto diletto, non ci muovo, nè porta nell'apimo di chi legge il necessario profitto; poichè le ordinarie azioni, e i costumi degli unimi di tengano in una certa mendicorità di Vizio, o di Virtà, la quale a noi rappresentata facilmente ci reca tedio. Quindi è, che la Filosfia Morale ha ritrovata un' altra figliuoda, o Ministra ancor più diletto vole, e più utile della Storia; e questa è la Poesia, Arte che partecipa della Storia, e della Rettorica, sì somigliante però allà Storia, che Quintilano chiamo la detta Storia Poesia sciola Essi promia Poesis, che Quintilano chiamo la detta Storia Poesia sciola Essi propinamo. Una è, che fotto alla Fislossim al Posso diolocarsi la Poesia; altra è, che più diletto porti a noi la Poesia, che la Storia. Della seconda proposizione ampiamente ne tratteremo altrove. Per ora ci bassa di provar la prima.

5. Certo egli è, e ne fa fede ancora Aristotele, che la Poesia ebbe origine da coloro, che cominciarono a cantar le virtuose azioni degli Eroi, e le lodi di Dio, o pure a biasimar le cattive operazioni degli nomini fcellerati. Ecco le parole del Filosofo nel cap. 4. della Poetica. Διεσπάσθη δέ κατά τά οικεία ήθη ή ποίησις . οιμίν γάρ σημότεροι τάς καλάς εμιμώντο πράξεις, και τάς τωντοιάτων οι δε ευτελές τροι τάς των φάυλων, πρώτον Voyes recerres, dores tresos oures, a examesa. Cioc: Ora la Poesia fu divisa dagli uomini fecondo i propri loro costumi; imperciocche i più magnifici rassomigliavano le azioni belle, e fatte da loro simili ; ma i più bassi le fatte da i vili, componendo prima villanie, siccome gli altri componevano Inni , ed Encomi. Dal che appare, che la Lirica, e la Satira fono le due più antiche spezie di quest'Arte. Di poi maggiormente si persezionò la Poesia, e se ne formò l'Epopeja, la Tragedia, la Commèdia. Le due prime cantano le azioni de' migliori, o sia degli Eroi, e delle persone d'alto assare; l'altra quelle delle persone vili, e di mezzano stato. Adunque intenzione, e fine della Poesia su infin ne primi tempi, ed è tuttavia di cantar le lodi della Virtù, e de' Virtuofi, o il biafimo de' Vizj, e de' Viziofi, acciocchè la gente apprenda l'amore della prima, e l'odio de fecondi. E per confeguenza conosciamo, altro non esfere la Poesia, che figliuola, o Ministra della Moral Filosofia .

6. Dirò di più, che sostennero alcuni antichi Scrittori, essere la Possa, e la Filosofia una cosa medessima, espresa con due disserenti nomi. Così ne parla Massimo Tirio nel Ragionamento 29. Sono la Poetica, e la Filosofia una cosa deppia bensì di nome, non però in fassi differente di sostano.

Della Perferra Poesia.

za. Come se alsuno pensasse, che altra cosa fosse il giorno, ad altra il corso del Sole sopra la Terra; così può dirsi della Poetica, e della Filosofia . Imperocche qual altra cofa è la Poetica, se non una Filosofia più antica di tempo, numerosa per le consonanze, e favolosa per gli argomenti? Parimente che altro è la Filosofia, se non una Poetica più giovane di tempo, sciolta dall' armonia, e più aperta negli argomenti ? Perciò la differenza fra esse consiste sola nella figura, e nel tempo. Strabone anch' egli nel primo libro della Geogrofia per provar contra Eratostene, che la Poesia è inventata non solamente per dilettare, ma eziandio per insegnare, scrive in questa maniera : Gli antichi affermano , che la Poetica è la prima Filosofia , la quale nella nostra giovensù c' induce a ben vivere, insegnandoci con dilessevole comandamento le buone operazioni. E i moderni affermano, che il solo Poeta è saggio . Per questo le Città della Grecia prima d'ogni altra co-. Sa fecero imparare a i lor giovani la Poetica, non già per sol diletto, ma per vireuoso ammaestramento d'essi. Appresso continua Strabone a far palefe., come la Poesia fosse prima della Storia, della Rettorica, e dell' altre Arti, e che la Profa stessa nacque dopo di lei. La qual sentenza su ancor tenuta da Paulania, da Plutarco, da Eulebio di Celarea, da Clemente Alessandrino, da Lattanzio, da S. Agostino, e da altri parecchi Scrittori, i quali ci fan sapere, che ne primi tempi la Poesia era lo stesso, che la Filosofia Morale, e la Teologia. Non è dunque da mettersi in dubbio, che uno de principali fini della Poesia non sia l' insegnare, e il giovare al popolo. È perciò i primi Poeti, cioè Orfeo, Mufeo, Omero, ed Eliodo fi studiarono d'esser utili, se noi crediamo ad Aristofane nella Commedia delle Rane. Quantunque poi tutti i Poemi debbano regolarmente effere indrizzati all'utilità di chi gli ascolta, o legge; pure alcuni d'essi principalmente furono destinati dalla Politica, o Filosofia Morale per istruire alcune determinate persone . I. Poemi Eroici accendono i Capitani, e i guerrieri all'amor della gloria, è delle imprese illustri, coll' esempio degli Eroi, e de famosi nomini. Dalle Tragedie si raffrena la superbia de Principi, de potenti, e de ricchi, esponendo loro gli atroci casi d'altri lor pari, foggetti alle difaventure, e puniti dal braccio della divina, ed umana giustizia. It basso popolo anch' esso dalle Commedie impara a correggere i suoi costumi, e a contentarsi del proprio stato, mirando negli altrui difetti ben rappresentati, e messi in ridicolo, il correttivo de propri, ed imparando, che le avventure popolari quali sempre finiscono in allegrezza. Dalla Lirica poi, dalla Satira, e da altri simili Poemi, tutta la gente può imparar le lodi o di Dio, o degli uomini virtuofi, e il biafimo de Vizj, e degli Uomini malvagi .

7. Egli è dunque palefe, che in tutte le fue spezie la Poosia intende al profitto de popoli, e ch' ella, se non è la stesia Moral Fislosia, ab-bellira, e vestina d'abito più vago, almeno dee dirti figliuola, o Ministra della mudefima: Fislossa. Nè io starò quì a cercare, se il primario fine de Poetti sai diluttare, o il giovare, si scome argomeno, che s' è già trata.

tato da molti Letterati con grande sforzo d'erudizione, e d'ingegno. Bastici per ora di sapere, che per comun consentimento de saggi il Poeta colla buona imitazione ha da giovare, e dilettare. E può dirfi, che la Poesia, o Poetica, in quanto è Arte imitatrice, e componitrice di Poemi, ha per fine il dilettare; in quanto è Arte subordinata alla Filosofia Morale, o Politica, ha per fine il giovare altrui. Così la medefinia cofa in maniera differente considerata ha due diversi fini, cioè la dilettazione, e l'utile. Dalla Poesia riguardata in se stessa si cerca di porger dilecto ; e da lei parimente riguardata come Arte suggetta alla Facoltà Civile si dee porgere utilità. E concioffiacche tutte le Arti, e Scienze fieno regolate sempre dalla desta Facoltà, indirizzandole essa tutte alla felicità eterna, o temporale, e al buon governo de popoli; perciò la vera, e perfetta Poesia-dovrebbe sempre dilettare, e nello stesso tempo recare utilità alla Repubblica. Chi non diletta colla buona imitazion Poetica, pecca propriamente contra un'intenzione della Poesia; e chi con imitare, e dilettare, non apporta eziandio profitto al popolo, pecca contro all'altra obbligazione della Poesia; onde niun d'essi potrà dirsi vero, e persetto Poeta. Possono dunque i disetti, in cui può cader chi fa versi, e compone Poemi, in tal guifa dividersi. Altri fon difetti del Poeta, come Poeta; ed altri del Poeta, come Gittadino, e parte della Repubblica. I primi s' offervano in chi è prive del buon Gusto Poetico, nè conosce il Bello proprio della vera Poesia, o per povertà d' Ingegno, e di studio, o per esfere ingannato, e traviato dietro a qualche mal ficura scorta. Appajono i secondi difetti in coloro, che fan servire la Poesia ad argomenti viziosi, disonesti, e leggieri, de quali o non s'apporta verun profitto a chi legge o ascolta, o, quel ch' è peggio, si corrompono i lor buoni costumi. E degli uni, e degli altri porremo in questo Libro la riformazione già fatta, o da farsi, trattando nel medesimo tempo del buon Gusto, e del Bello Poetico, e ingegnandoci di scoprire quali Virtù s'abbiano da seguire, e quai Vizi da schivare; per giugnere al grado d'eccellentissimo, e perfetto Poeta .

8. Quello però, ch'in son' ora per esporre, e consigliare in Teorica, fu in Pratica tentato di due valentuomini Vicentini, che l'A. 1701. in Padova unitamente diedero alla luce alcune lor Poesse l'atine, e Greche. E. se noi crediumo alla Prefazione, ch'esti podero avanti aque Libro, è venuto lor fatto di scoprire nel proprio esempio a i Poeti d'Italia il buon Gutto della Volgar Poessa. Quantunque sappiamo esti, cheque lor componimenti seno per parere a prima frante lacorati con multa novira, pure ci assisticama, che li troveremo penia d'amicsissima immagine, e varianta fulle regole de più nobili dusori. Nè già negano a se sitesti apprinci de amicsissima propriati della vere appra la finada ad altri di più fabilme relatoro per cossigniti la perfezion degli antichi Poeti, e d'aver rivorato qualche raggia della vera Poessa, eve s' secondo al loro immagianzone) stati amma giaccino oppresse se con con la considerazione della superiore della vera propresse della vera Poessa, eve s' secondo al loro immagianzone) stati amma giaccino oppresse la secreta mune, ma l'Arte in particoler delle Masse vi rimas s'esporte.

polta con deplorabile naufragio. Gosì parlano que dotti uomini, ben conoscendo le ferite impresse nell' Italica Poesia dal Secolo prossimo passato, e la necessità di quella Persezione, e Riforma, ch' io prendo a descrivese. Anzi per maggiormente accendere gl'Ingegni Italiani a questa impresa, deplorano essi lo stato presente delle lettere umane con tali parole : Era il nostro linguaggio ridotto a somma coltura per le fatiche di molti uomini illustri, che la fregiarono di vari ornamenti, tra quali non so come tacere il Cavalier Giovan Battifta Guarini , e Torquato Taffo, ingegni veramente divini, che pochissimi dopo ebbero fortuna di seguitarli alquanto di lontano. Qual peste esecranda non ba poi pessimamente afflitta l' Italia? Quindi feguono con pungenti, e gagliarde invettive a condannare di fangiullaggine, e freddura lo stile de moderni Poeti; ma spezialmente scaricano le lor querele contra i componitori de' Drammi, altamente gridando, che gl' Italiani Teatri oggi sono una gran corruttela all' Arte della Poesia, non folo per difetto degli spettatori corrotti troppo nel gusto, ma per colpa anco degli Autori, the si mestono con sussa franchezza a scrivere ciò, che mon fanno. Vero è, che potevano questi Scrittori mostrarsi meglio informati della fortum presente dell'Italia, e. del merito di molti moderni Autori, essendo, come si è di sopra notato, certissimo, che da trenta anni in qua s' è infinitamente purgato il Gusto delle Muse Italiane; e sapendofi, che fon fioriti, e fiorifcono oggidì Poeti sì valorofi, che o poco, o nulla portano invidia agli antichi; ed essendo palese a ciascuno, che dalle principali Città, e Accademie nostre si sono shanditi i falsi Concetti, le argute freddure, lo Stil gonfio, ed altri mali del Secolo diecifettefimo. Ma non già, come io voglio credere, ciò da loro fi è per ignoranza taciuto, perchè troppo è nota, ed evidente la verità di talfatto. M'immagino più tofto, ch'eglino a belle studio abbiano ciò dissimulato, o per maggiormente incitare, ed animare gl'Italici Ingegni alla fconfitta di que mostri, che occuparono già il nostro Parnaso, con farci credere tuttavia costante il loro tirannico imperio; o pure si tacquero essi affinche supponendo i Lettori veramente sepolta con deplorabil naufragio I Arte delle Muse in Italia, più volentieri prendessero a leggere queste nuove Rime, e a riconofeere chi le compose per ristoratori dell' ottime Gusto .

9. In effetto tonfigliano essi la gente a leggere il lor Somero; imperience di aques (come essi provettano) si mostro principal cum s semina quella pessivame quella pessivame quella pessivame in mombi, abbismo precurara seconogament s' estamoia, la chiercza, e l'affetto; onde spero, che la reversi e più Poetico, e più venusso, e l'affetto; onde spero, che la reversi e più Poetico, e più venusso, e l'associato qualche tempo non i uso. Ottre a ciò con grande ingenuità ci fanno intendere i pregi delle loro Canzoni, chiamandole intelligibili e, purguet ad gogi gossiveza, mas follevere in occos da un surror si no nervale, sacilè e, e puro. Aggiungono parimente, che noi pottemo veder nelle Egiophe loro, come voda managgias il carettree unite formo veder nelle Egiophe loro, come voda managgias il carettree unite formo.

22 woziirfi, e cader nel pleteifum. Nè bafta loro con benefici cotanto fegnalati verfo l'Italica Podia, e col facti anche fiperare de i Drammi un poco meglio lavorati, che non fono i moderni, d'aver taccofinandato al, la poffenta il proprio Nome. Hanno ancor voluto giovare alla noftra Lingua con ravvivar in parte l'ortografia inventata già dal Triffico, tuttoche non mai accertata dagli Sertitori Italiani frivendo in vece di gli, tiglio, figlia lii, cilio, folia; e ufando due differenti S, due differenti Z, e un I. circonfieffa.

Lo. Ora bisogna confessarlo : eglino con queste Poetiche satiche hanno scoperto non meno il lor buon'animo, che il los valore, e la molta letteratura, di cui for dotati. Contengono i lor versi bene spesso un bel suoco Poetico, leggiadre Immagini, e nobili pensieri. Ma contuttociò non fo già perfuadermi, che queste erudite persone veramente si diano ad intendere d'aver co'loro Poemi proposto un buon modello di quella persetta Poesia Italiana, e di quella Riforma, che noi siamo per descrivere. In leggendo i versi loro, non sara molto soddisfatto chi vorrebbe pureveder la Poesia utile alla Repubblica, e gravida di quel buon sugo di Filosofia Morale, che tanto è necessario a chi vuol'esser persetto Poeta. Anzi potrà temere alcuno, che in vece d'apportar profitto, non abbiano essi apportato gran danno a Lettori , adoperandofi da loro con fomma libertà il linguaggio degli Epicurei , d'Anacreonte , d'Orazio , e de' Gentili , mentre fenza veruna confolazion di parole configliano il vivere lietamente ne' piaceri, ed amori. E per verità egli fembra, che ciò da loro non folamente si persuada colle fentenze, ma si autentichi eziandio col proprio esempio, altro non sonando i lor detti, pensieri, ed argomenti, che affetti poco lodevoli, e molto pericolofi a chi legge. Io per me confesso di credere pienamente alla protestazione da lor fatta, con cui spacciano come scherzi, e non veraci sentimenti, le profane espressioni di quel Libro; e reputo non men dotto l'Intelletto, che onesta la vita de'suoi Autori. Ma è maggior benefizio alle buone lettere, e più giusta lode a questi Scrittori sarebbe venuta, quando eglino avessero voluto star lungi dalle sentenze, e dagli affetti, come ancor sono dalla falsa Religion de Pagani . Se la Poesia , come per noi si proverà , affin d'essere perfetta , o maggiormente perfetta, de'essere maestra delle Virtà, e de' buoni costumi, o almen non effere dannosa a chi legge, io temo forte, che molta persezione manchi a queste nuove Rime. Nè oserei promettere agli Autori , che in buon fenfo dovellero le genti interpretar quel Sonetto, che incomincia:

Michel cercati pure un' altro amante;

Non far conto in Argisto : Argisto è morto .

O pure i versi ad Philocurum, o quelli de suis amoribus, ovvero i Greci, o ad Lesbirum, ed altri si satti, la scusa de quali espressa ne' versi de suis moribus non sarà probabilmente da tutti accettata per buona.

II. Che

11. Che se poi ragioniamo del buon Gusto Poetico, con cui si dicono lavorate queste Rime, cerso è, ch'eglino si sono allontanati dalla corrotta maniera di poetare tenuta da non pochi nell'ultimo passato Secolo. Ma fi sono ancora studiati di comparir, per così dire, più tosto Novatori, che Rinovatori della Italica Poesia. Il sentiero da loro calcato è ben differente da quel de'vecchi Italiani , imitando questi di troppo , anzi copiando, e traducendo in volgare, per quanto loro è fiato possibile, lo Stile, e le locuzioni particolari de Lirici Greci, e Latini . Împresa certamente gloriosa, quando la novità del loro Stile sempre si fosse ben'adattata al nostro Idioma, e i lor versi portassero l'abito Italiano, e moderno. A me però, con pace di sì eccellenti Poeti, fembra che la lor Poefia non rade volte si dimentichi d'essere Italiana, ed ami di soverchio i pellegrini ornamenti. Ogni Lingua ha certe forme di dire, certe fignificazioni di parole, certe costruzioni, tanto sue proprie, che non possono acconciamente accomunarfi coll'altre Lingue. Di tali proprietà moltifsime se ne trovano nella Favella Ebrea, che i Greci, e Latini non oserebbono trasportare nel loro Idioma. Altre ne hanno i Greci, che non si convengono a' Latini, ed altre i Latini, i Greci, e gli Ebrei, che non ben s'adattano all' Italica Lingua. Che se taluno vuol pure da un Linguaggio all'altro far paffare queste proprierà , dee dimesticarle alquanto , e ridurle, per quanto fi può, intelligibili, e chiare nell'altro Linguaggio. Altrimenti farà straniero il suo Stile, nè si comprenderanno i suoi sentimenti dalla maggior parte di coloro, che parlano, e intendeno quella Lingua: il che fenza dubio non è virtà, ma diferto. Lo stesso, che a' costumi delle Nazioni, avviene alle Lingue. Chi volesse in Italia usar le vefli Cinesi, e que' Riti, per cagion de' quali s' è finora cotanto disputato, e tuttavia si disputa fra' Teologi, egli sarebbe dileggiato, perche altro fistema ha questo Cielo, ed altro il Cinese. Ciò, ch' è ornamento ad un Pechinese, o Nanchinese, diverrebbe colpa, e sconvenevolezza in un Romano, in un Fiorentino.

12. Ed appunto io vo ben credendo, che talora affai firaniere, talora crude, e talora come non compossibili colla nostra Lingua possano pare certe locuzioni, e parole, onde a piena mano son seminati i versi de i due mentovati Scristori. Produciamone qualche esempio in mezzo. Così

crive un d'effi in una fua Ganzone :

Dammi, grida cissum, Giove pietos, compir con gli anni mici Mestone antico. Te prometto river da vasuo Fico, Te prometto river da vasuo Fico, Con tenro priego, e con il largo vono. Gli acuno di man le rugbe, e gli anni Pruvoo de Cornici, e i langhi affenni Giovano loro, e! genitor removo. E par quanti splidi, e quanto male

Seguon

Seguon l'esà già fracida, e canusa? Or l'infanzia del naso, or la minusa Memoria, il dubbio piè, l'occbio ineguale.

Un' altra Canzone ha questo principio :

Non se l'aurea forsuna entro la mano
Ti credesse la chioma, e'l viso insero &c.

Tutti ci copre alfin l' urna vorace ; E difcorre l'oblìo full'opre umane . O appresso il Rio loquace

Oziosi dormiamo il Sirio Cane, O perpetuo sudor bagni la fronte:

Nulla giova a schwar l' asso Acheronse.

Della Fortuna così è scritto in un Sonetto.

Ob quanto mai la lubrica fortuna Gioca fovra di noi stolti mortali! Guarda, come a Cruseo secci ineguali;

A lui correse, a noi trappo importuna. Molto Gange superbo egli raduna:

Son la viechenna mia pochi animali . Egli suole abisare i sassi Australi : Il mio albergo non sa di rupe alcuna .

Es beve nelle gemme uve straniere . Colte gid due Pontefici . In da un Faggio

Il mio Bucco, che già languido pere &c.
Favella un d'essi dell'Està dell'Oro, e de' nostri tempi con tali parole.

Non s' usava cost romper le vise A meuxo stame nell' esà migliore :

Cadean P anime secte in grembo a Dite.
Nessun P altro premea, nessun bramava
Attaccar' il suo serro all'altrui vena;

Attaccar' il fuo ferro all'altrui vena; Non temeva l'Ambrofia i Dei pelofi; Più non s'arrifebia il mistisore renudo.

A i folleciti folchi il fero Marte
Avvezza anco i bifolchi al ferro crudo.
Studian l'umide madri in fulle carte

tuasan i umide maars in juite carte I paesi leggieri ; e 'l dubbio figlio Notano spesso in formidabil parse &c.,

Ecco pure il principio d' un Sonetto .

Segui il Ciel, porre i Dei, soffri il divino Giro. Che vale al fuo volere opperti: Piovom d' alto quaggiu le minme forti; E patimo pur tutti il fuo defino. Quinci a folcar di temerario lino Vien che l'ondofo Giove altri [i porti?

Altri

Altri pugni nel ferro, altri le morti Più lento abborra, e 'l folcator marino.

13. Certamente: in afoliar quelle forme di dire; e quello non ufitato Stile, parrà a taluno di udire; non già un'italiano; ma un Latino, o un Greco, il quale parli l'altrui Linguaggio. Ad altri fembrerà, che alcuni aggiunti, e fentimenti fieno troppo feuri, e che gli Autori non avrebbono poco ajutato chi legge, fe a' lor verfa avelfero congiunto un'erudito commento. Ma pochi per avventura, o niuno, comprenderanno il feno d'un Sonetto, che così comincia:

Mentre al minto Ilion dava di piglio, Ilio d'ogni virth polve immatura, E con Elena sua dall'arse mura

Traca 'l marito, e di Laerte il figlio; Rise amor con la Madre. Altro consiglio

E' tempo, disse : bor me seguir procura . E m' abbassa le voci, e le misura

Her cel file d'un labbre, bore d'un cisso.

Non saptà, dico, intenders, come il primo verso signischi, che il Poeta prendeva a cantar le roviue di Troja; o come nel secondo passo chiamatsi llie polve immarura d'agni virrit. Partà locuzione alquanos strana il dire: altro consiglio è semps, e crederasti maglo vicino al Marinesco quel dire, che Amor misura le voci or cel file d'un labro, ora d'un cipsio. Il chiamar poi, tapianando del suo innamoramenta, le paliste facte; i seri incrussi; ji dire: si è in cenere pur l'anina mia Sec. S'era tratto il

discorso in molea cena; ovvero che Partenia E gran siamma da gli occhi, e molea Rosa

Mi faessa dal volso .

O pure : Fin da i rossi vagiti a i di senili ,
Dova il Fato ne trae , gir ne conviene .

Ovvero : Il giovane Metusco allor che Morte Rapida lo coprì d'acerba terra

E gli strascind dietro un man di pianto.

Dopo aver detto con gentilezza :

Io non canto per gloria: alle mie pene Serve l'ingegno, e con amor contendo;

Aggiungere: Mi lusingo la piaga, e mi difendo La crescente Partenia entro le vene.

Ladando chi vive fenza moglie, fcrivere, ch' egli
Non foggiace a tumulto, il fonno accoglie,

E dorme a ingegno suo la piuma intera. Dire a Partenia, ch' egli morirà occulto amante, e soggiungere:

Nella lagrima tua non avrà forte Il cadavero mio . Giacerà inculso . Quans' onor perderai di quansa morse? Cominciare un Sonetto così:

Lodato Amor . Pur quella man potes

. Soggiogar' al mio bacio . Era nel Fato Così rara foriuna . Hor chi sperato

Avria facili santo i nostri Dei?

Ed altre simili espressioni, e maniero di dire o troppo Latine, o almen poco Italiane, sovente l'una dall'altra scatenare, coè senza congiunzioni, io non so quanti sodatori si possao promettere. So bene, che pochi imitatori elle dovrebbono sperare, quando non si vestano alquanto meglio alla foggia d'Italia.

13. Senza che, può notarfi in queste Rime, quantunque lontane per consession degli Autori dal corrotto Gusto del Secolo passaro, qualche concetto, che sorse non reggerebbe alla coppella. Tale per avventura è

quello, che contiensi nel seguente Terzetto.

Fugge, Irene, l'età: per ogni passo Temo il sepolero; e so, che mel suo pesso Per sabbricarlo è già sormato il sasso.

O pure nel diftico Latino .

Scribere si quaris, Lesbine, in marmore lasus,

Seribe in corde tua marmore durius est.

Se si misurerano questi due concetti colle regole e, chi o spero di proporre, ho gran timore e, che compajano poco ben sondati. Per altra cagione anora potrà poco piacere il Sonetto sofpar la picciolezza di Cirispino, ove dopo efferti detro , chi egli chiuso in un atomo su sepolto e, si legge questo lutimo Tegretto.

E da piedi, e da fianchi, e dalla sesta

Segnò gran spazio. Hor più di mezzo ancora. Senza religion l'atomo resta.

Nel Sonetto poscia, dove si descrive il pianto di Michele, che ha questo principio:

Roste un giorno Michel le sue pupille,

Tutto quanto di lagrime piovea &c.
Dicefi, che Venere, veduto quel pianto, senti nascersi in cuore un nuovo surore.

Quinci rivolta al popolo celefte:

Giacche, diffe, dovea mafcer nell'acque, Perche non aspessai nascer in queste?

Molto inverifimile è quelto desidento, e concetto di Venere. Altri poi avrebbe aggiuuto un'iò a quel dovez, ed avota qualche difficultà in dire e plerata miglerer. Lascerò, che altri veggano, se sia molto selice la comparazione, che quivi si fa d'Amore, e di Michel piangente, con questi due versi.

Amor, te somigliava, allor ch' Enea Disfar vedesti in misere saville.

Della Perfessa Poesia .

Pari-

Parimente se pur volevano questi Poeti darci secondo la lor protestazione l' Oda intelligibile, e purgata d'ogni gonfiezza, potevano aver qualche ferupolo, cominciandone una per lodar la Valle di Triffine in questa maniera ?

Altri cantano Rodi, altri Corinto, · Che in doppio mare ondeggia , Aluri i Delfici faffi , aliti i Tebani . Stridon ne versi ancor gli orti Africani : Ancor Tempe verdeggia Ov arde Adone, e scrivesi il Giacinto . Ma da più Febo io vinto

Or depongo la Grecia, e ogn' altra parte; E l' Agno spumerà nelle mie carte &c.

In un' altra Canzone dicono effi : Altri con ago Ideo

Or dipinge le selve, ora ingegnoso Stringe ne' liti d' or l' onde teffuie Qui s' increspa l' Egeo D' argentei fili ; e tra lo stame ondoso Crefcon le gemme in Cicladi minute . Di seforo Eritreo Si macchiano le Tigri, urlano gli ori.

Qui la flupida man seme i sesori &c.

14. Mi perdoneran dunque i dottiffimi Autori di queste nuove , e forfe troppo nuove Rime, s'io non crederò sufficientemente da loro purgata, e restituita all'onor di prima la Poesia Italiana. Il Poeta, ch'io defidero, ha co' fuoi verfi da raccogliere in se tutte le virtù Poetiche; star lungi da ogni difetto; e recar nello stesso tempo dilettazione e ed utilità a' fuoi Lettori. Come ciò possa farsi, ci andremo ora studiando di far' in parte apparire , sciogliendo le vele al vento . Non si sacesse però taluno a credere, che quì avesse da leggersi un pieno Trattato di Poetica. Ad altri Autori, che fon moltissimi in numero, stimatissimi in dottrina, fia necessario ricorrere per trarsi la sete, avendo essi disfusamente trattata quest' Arte. Io e parte li supporrò già letti dal mio leggitore, e parte ancora supporrò , ch' egli sia per leggere. Altrimenti mi converrebbe ridire il detto, e replicar fenza necessirà veruna le Leggi Poetiche. A me dunque basterà di dimostrare, secondochè io saprò il meglio, qual sia il vero buon Guito, e spezialmente ne pensieri, o sentimenti. E se ottertò questo, io mi crederò d'aver soddisfatto abbastanza al bisogno altrui, non meno che al mio defiderio .

Che sia buon Gusto. Altro è strile, altro è Fecondo. Non essere impossibile il darne precessi. Altra divissore del Buon Gusto in Universale, e Particolare. Onde nasca la diversità del Gustaja;

Perchè fia povero il nostro Linguaggio, o perchè miglior' espressio-Ine ci venga fomministrata dalla Metafora, che dalle parole proprie, noi volentieri, e liberamente ufiamo il vocabolo di buon Gufto, per fignificar quell' intendere, e diftinguere il Buono, e il Bello de' componimenti Poetici, anzi di tutte l'altre Scienze, Arti, ed azioni umane. Allorchè il Palato nostro, o per dir meglio la Lingua nostra ben disposta può coll' assagiare i cibi, discernere il loro buono, o cattivo sapore, per la grata o ingrata, fensazione: allora noi diciamo d'aver buon Gusto. S' è trasportato dalla Lingua all' Intelletto questo vocabolo, siccome ancor Plinio nel lib. 11. cap. 37. della Storia Nat. per esprimere il Gusto trasportò alla Lingua il vocabolo dell' Intelletto. Intellettus saporum, dice egli, est tereris in prima lingua, bomini O in palato. Il giudicar dunque ben regolatamente, che si fa dal nostro Intelletto, e il conoscere il Buono dal Cattivo il Bello dal Deforme, fuol chiamarsi buon Gusto, e massimamente in quelle Arti, che sono in tutto figliuole del nostro Ingegno. Quindi la proporzione permette, che si nomini buon Sapore, quella bontà, e bellezza, che dal Gusto nostro si scuopre ne gli altrui componimenti, o si mette ne nostri, e che pure è un' effetto dell' ottimo Gusto. Doppiamente perciò può operare il nostro Intelletto provveduto di buon Gusto. O assaggia egli i parti altrui, e comprende le loro bellezze; o in producendo egli i fuoi concetti, gli riempie di quel buon Sapore, che può piacere ad altrui. Nella stessa mániera può doppiamente il dipintore esercitare il suo Gusto, o col far' egli stesso delle pitture, o giudicando le fatte da altri dipintori. Ma siccome è ben più agevole a' dipintori il portargiudizio delle opere altrui, che il far nascere da loro pennelli qualche Opera compiuta; così a gl'Intelletti nostri è molto men difficile l'osservare, e gustar ne' componimenti altrui gli effetti del buon Gusto, che il produrii co' nostri medesimi Parti. 2. Dal che seguono due conclusioni. La prima si è, che merita somma, e piena lode, chi è dotato di questo buon Gusto, che possiamo chiamar Porenza feconda; imperciocchè chiunque è atto a perfettamente comporre, questi regolarmente il sarà eziandio per ben gustare gli altrui componimenti, e perciò comprenderà ancora in se stesso l'altro buon Gusto, che possiamo apppellar Potenza flerile. Laddove chi solo può vantar questo ultimo Sterile buon Gusto, è degno solamente della metà della lode, perchè non ha, se non una parte dell' ottimo Gusto, anzi la parte men difficile. Ed essendo ciò come senza dubbio, è certissimo, ci sembra molto convenevole, che lo Sterile buon Gusto d'alcuni debba effere discreto nella censura de' componimenti altrui, scusando più tosto, e compatendo, che deridendo i loro

difetti, ed errori; poichè ben dovuto è questo Privileggio alla fatica, e difficultà, che accompagna i parti del buon Gusto Fecondo. Che se talun dicofroro si mettes anch' egli a sar vens, agevolmente proverebbe, quanto men si sudi nell' insegnare, che nel mettere in opera i precetti dell'Arti.

..... Et in verfu faciendo.

Sape caput scaberes, vivos O roderes ungues.

L' altra conclusione si è, che per condurre gl' Intelletti nostri alla persezione del Gullo, e dovvà loro, come cosa più facile, sa conoscerei busto
Sapore, ch' è ne gli Scritti altrui, ed insignizere il Gulto, che appellammo
Sterile. Postia, si portà far praova della secondità da nostri ingegni, nel
che è necessirai maggior fastica, e deligenza per giugnere allottumo. Adamque io crederò molto giovevole all' Impresa nostra, che s' accinge a scoprire il Buomo, è il Bello Poetico, o pure i fuociontrari, che sono accidente
elli oggetto del buon. Gusto, se falle mie osservazioni accoppierò gli esempi
de gli antichi, o de "moderni Scrittori, e de ad un tempo lesso mi dello gil antichi, o de "moderni Scrittori, e de ad un tempo lesso mi sull'aria, de di appresa l'a Feronsi qualche interna miniera del Buono e del Bello.

3. Prima però d' avanzarmi nella sposizione del buon Gusto, è d' uopo il prevenir l'obbiezione, che taluno può farci con dire, che non può cader sotto precetti il Gusto, nè formarsi un' Arte d' esso. E potrà fondar tale opinione fulla sperienza stessa, che ci fa conoscere, quasi esser tanti i Gusti de gl' Intelletti, quanti sono gl' Intelletti medesimi. Ora di questa infinita diversità di Gusti non sapendosi render ragione, per conseguente non sapra pure insegnarsi l' Arte del buon Gusto. Apporterassi ancora per pruova l'autorità di Quintiliano, che nel lib. 6. cap. 6. favellando del Giudizio, cioè del buon Gusto Intellettuale, dice non potersene dar precetti, come nè pure ciò è permesso de gli odori, e del Gusto sensitivo. Nec magis cosi egli parla, arte traditur; quam guffus, aut odor? Ma ci scioglieremo di leggieri da tale opposizione, prima negando, che sia affatto impossibile il trovar ragione della diversità de' Gusti sensitivi , apparendo il contrario negli scritti de Filosofi moderni. Poscia avvegnache ciò sosse pur certo, diremo non correre tra il Gusto Intellettuale, e Sensitivo una parità sì stretta, che quanto s'afferma dell'uno, abbia a proporzione sempre da intendersi dell'altro. Perciocchè, se ben si vorrà por mente, può ancora giungersi a render ragione della diversità de'Gusti degl'Intelletti. In primo luogo abbiam da considerare il buon Gusto Intellettuale o come Universale, o come Particolare. Quello è un folo; ma colla fua unità ha congiunta sì grande ampiezza, che abbraccia tutti i Particolari ; gusta il costume de gli altri Univerfali, che comprendono in fe diverse spezie, e molti individui. Risiede il Particolare ne' soli individui, o vogliam dire in ogni, particolare Intelletto; onde quanti fono gl' Intelletti, possono pure altrettanti essere i Gusti particolari. Nella stessa guisa una sola è ne gli uomini la Volontà ragionevole, pure è chiaro, che ciascune ha il suo voler particolare, come scrisse Satirico:

Velle fuum cuique est, nec voto vivitur uno.

E in fatti fra coloro, che non hanno se non lo Sterile Gusto v' hachi è solamente innamorato d' Omere, e di Virgilio, prezzando poco, anzi difiprezzando Lucano, Ovidio, e datri. V' ha chi solamente ama Gicerone, e Livio, non sossendo Plinio, Tacito, e i loro simili. Chi per lo contrario s' appaga più de' secondi, che de primi Autori, o del solo Petrarca, nulla gurando gli altri Poetri volgari.

Denique non omnes eadem mirantur, amantque.

E ciò alla maggior parte de gl' Intelletti avviene. Diversissimi eziandio fon tra loro i Gusti Econodi, veggendoli per esempio altro estere lo Stile, e il penfar di Virgilio; altro quel di Cautio; altro quel di Stazio; altro quel di Stazio; altro quel di Cautioni e di Giorno del di Galusiano. E Gicerone confesso lo stesso del Coratto in el lib. 3, dell' Orat. dicendo: Quor Oratore, totidem pene reperinatur genera diendi. Tutra nondimeno quella diventità di Giudizi, e di Stili, non toglie che ciascuno Autore non meriti la sua lode proporzionata, chi più, chi meno. Essendo pio necessario per meritara quella lode, che tutti convengano in qualche sonte, o pregio, il qual sia comune a ciascuno: quindi feorgiamo, che tutti si riducono a quello, che si distonde per gli componimenti di chiunque merita lode.

4. Ne altra cofa è questo buon Gusto Universale, che l' Idea del Bello, in cui debbono i saggi Poeti sempre tener fisse le lor pupille. se bramano gloria da i lor componimenti. E di questa Idea del Bello Poetico francamente diciamo poterfi dar cognizione, e conftituirne un'Arte; ed io porrò studio per registrarne qualche principio. Ancor Gicerone confessava scrivendo dell' Oratore a Bruto; che cofa difficilissima è l'esporre la forma, e il carattere dell' ottimo. Sed in omni re, dice egli, difficilimum est formam, quod χαρακτήρ Grace dicitur , enponere optimi; quod aliud aliis videtur optimum, Ennio delettor, ait quispiam; Pacuvio, inquit alius . Varia enim sunt judicia, ut in Gracis; nec facilis emplicatio, qua forma manime encellat. Per tutto . ciò non rimafe quel grand' uomo di ragionarne, avendo egli scoperto, non oftante questa difficultà, i fonti, e le ragioni dell' ottimo nella vera eloquenza. E in proposito di questo confesso anch' io, che può ben' essere affai difficile il render ragione del buon Gusto Particolare d' alcuni, offervandofi tanta differenza nel giudicare de' componimenti altrui, o nel lavorare i propri. Nulladimeno può rinvenirsi ancor la cagione di questo. Come fi è detto, l'Idea del Bello, o fia il buon Gusto Universale abbraccia tutti i Particolari; ma ogni particolare non abbraccia l'Universale. Moltiffime, e quasi direi, innumerabili sono le vie, per le quali può pervenirsi al Bello Univerfale, come quello, che ha tante parti, e vedute, tra lor diverse bensì, ma però tutto stimabili, e sodevoli. Non può l'Intelletto umano ordinariamente abbracciar tutte queste parti, ne aggiugnere per tutte le mentovate vie all'Idea vasta del Bello; onde una sola n'elegge, e per quella si conduce al defiderato fine. E perche, quando esso felicemente cammini, perviene in qualche maniera al Bello, quindi per confeguente merita lode, avvegnachè fi diverfoi il fuo cammino da quel de gli altri. Quam funr, diceva il mentovato Cicerone nel lib. 3. dell' Orat. inser fefe Ennius, Pacuvius, Afritique disfinities? Quam spud Grecio Afferbius, Sopbodes, Euriples? Quamquam omnibus par pene laus in diffinitis forbendi genere aribatur. È ben però vero, che in paragon d' altri degno è di lode maggiore, chiunque abbraccia le migliori, più nobili, e difficili, o men

comunali Idee del Bello.

5. Colla medesima considerazione può intendersi, onde nasca la diversità manifesta de' giudizi intorno agli altrui componimenti. Poichè volendo taluno mifurar l'Idea particolare del buono, o cattivo Gusto di qualche Autore colla particolare Idea, ch'egli s'è formato del Bello, nè trovandola fomigliante, facilmente paffa a biatimarlo, quando forfe dovrebbe lodarlo; come avvien di coloro, che folamente credendo bello il poetare alla Petrarchesca, o dispreggiano, o non apprezzano abbastanza l'altre maniere di poetare. Ma questo errore non cade in chi sa ridurre il Gusto Particolare di quel tale Autore a i primi principi, e fonti del buon Gusto Universale; poichè adoperando le regole di quella vasta Idea. che contiene tutte le particolari Idee del Bello, egli può rettamente misurare, e giudicare l' Idea particolar di colui. Questo però sembra solamente privilegio degl' Ingegni grandi, e profondi, i quali in ogni componimento altrui fanno discoprir tutte le parti, ancor minute, del Bello, che quivi è fparso; e distinguerlo dalle parti deformi, riconoscendo in ciascuno il pefo del merito. Può ancora accadere, che sa differente il giudizio di molti intorno ad uno stesso sentimento, o Poema di qualche Scrittore ; perchè taluno si arresta alla superficie del fentimento , e delle cose ; e comparendo questa assai bella agevolmente inganna il guardo Intellettuale. Laddove altri più acuti penetrando le viscere di quella Poesia, ne scuopre qualunque diserto. Altri ancora non ponendo mente alla qualità del componimento, al genio dell' Autore, o ad altra circostanza, biasimerà, o approverà alcun detto, che pure con ragioni più fode farà da altri lodato, o riprovato. Di ciò recheremo esempi nel proseguimento dell' Opera . Bafta per ora questa general prevenzione : cioè, che il non ben giudicare della bellezza, o deformità degli Scritti altrui, e che il non condurre a perfezzione i fuoi nasce non già dall'impercettibile Idea del Bello, ma dagl' Itelletti non bene ordinati, ed illuftrati dalle regole del buon Gusto Universale, o sia della vasta Idea del Bello, di cui ora mi so a ragionare, e a piantare i fondamenti .

Si premetrono alcune universali notizio del Bello Poesico. Ciò, che i intenda per Bello. Due specie d'esse. Amore innato del Vero, e sua Bellexae. Dual Vero si cerchi alle Sciencee, delle Arii, e della Poetica. Division delle cose in tre modi, che i intenda per imitare. Disservana tra la Poetica, e l'altre Arii, o Scienze.

Onfiste dunque il buon gusto nel conoscere, distinguere, e assaporare il Bello Poetico, cioè nel faper giudicare in teorica, e in pratica, ciò ch'è bello, ciò ch'è deforme in Poefia. Fia perciò di mestiere l'andar cercando, in che veramente confifta questo Bello, e lo spiegarne, per quanto è possibile, la natura, e l'Idea. Per Bello noi comunemente intendiamo quello, che veduto, o ascoltato, o inteso ci diletta, ci piace, e ci rapisce, cagionando dentro di noi dolce sensazione, e amore. Bellissimo sopra ogni cosa è Dio, ed egli è il sonte d'ogni Bellezza; bello è il Sole, bello un fiore, un ruscelletto; una dipintura, un suono di muficale strumento, un qualche motto ingegnoso, una Storia gentilmente narrata, o scritta, una qualche virtuosa azione. Fra tante, e sì differenti Bellezze, di cui la Natura è piena, altre sono Gorporee, altre sono Incorporee . Le prime cadono fotto i fensi dell'udito , e della vista : come la Bellezza delle Stelle, dell' oro, de' giardini, d'un bel Corpo umano, della Musica, e fimili. Le seconde Bellezze, tuttochè i loro effetti si portino talvolta per gli sensi all' Intelletto, pure non cadono sotto i senfi, ma propriamente fon gustate dal folo Intelletto: some la Bellezza di Dio, della Sapienza, delle Virtit, d'un Poema, d'un' Orazione, e somiglianti . Lasciando star le Bellezze Corporee, ci ristringiamo alle Incorporee fole , che Spirituali , o Intellettuali eziandio nominiamo .

¿ Per intender meglio quelta dottrira , abbiano di bel nuovo da ri-cordarci, che il Vero , e il Buono fono i due ultimi fini; a' quali naturalmente , e fempre tendono i delideri dei noltro Intelletto , e della nora Volonta. Brama la prima Potenza di fapere ciò , che è in noi , o fuuri di noi ¡ 'altra di ottenere ciò , che può fir noi collè fuz bonta felici.

and Google

Ne giammai ripofano questi due valorosi appetiti, finchè non giungono a goder la visione di Dio, cioè la Beatitudine, ove son congiunti il sommo Vero, e il fommo Buono. Ma perciocche in quelto baffo efilio moltiffimi offacoli per cagione del Corpo, e de mal nati affetti, poffono tutto il giorno interrompere questi due voli, benchè naturali, dell'Anima : volle Dio colla Bellezza impressa nel Vero, e nel Buono ajutar maggiormente la naturale inclinazione dell'Anima nostra. Provando essa diletto nel confiderare, e abbracciare il Bello, più coraggiofamente, e volentieri fi muove a cercar lo stesso Vero, e lo stesso Buono, a' quali è congiunto il Bello. Così la Natura, per confortarci, ed animarci a confervar tol cibo la vita corporale, avvegnachè a ciò fiamo fpinti da un defiderio innato. pose ne' cibi virtù di dilettarci il gusto; onde tratti da tal dilettazione . più follecitamente corriamo a confervar la vita. Oltre a ciò essendo quaggiù per colpa de' primi nostri genitori il Vero attorniato da molte tene-bre, e da infinite Bugie, essendo altresì i Beni onesti mischiati con insiniti altri non onesti: ha voluto Dio coll'imprimere il Bello nelle Verità. e ne' Beni, in tal guifa fegnarli, che ogni fano Intelletto potesse ben distinguere le prime, ogni volontà ajutata dalla sua potentissima Grazia, defiderare ed amare i secondi . Se noi per debolezza nostra, o per cagion delle Passioni dominanti, le quali passano ad accecar l' Intelletto, non riconosciamo il Bello , onde è vestito il vero : allora non folamente non proviamo diletto dal Vero, ma talvolta, ancora l'abborriamo. E ciò continuamente si scorge nelle Scienze Specolative. Sono queste senza dubbio bellissime; e pure conciossiachè la lor Bellezza non sia conòsciuta da i più degli uomini, pochi fudano per confeguirle. Che fe la lor Bellezza una volta si comprendes, l'animo nostro non perdona a fatica veruna per giugnerne al dilettevol conquisto. Il medesimo può dirsi de' Beni. Ci fermiamo fovente ne' Beni minori , perchè non fiam pervenuti ancora a ben' intendere la Bellezza de' maggiori ; e ciò da chicchefia continuamente fi pruova , o si vede in infiniti esempi .

4. Giò pofto, rivolgiamo noi tutti il noftro fludio a confiderar quel Belo, che è fondato principalmente ful Vero, e che diletta l'Intelletto noffro i, poichè il Bello Poetico propriamente cade fotto quelta fiezze. Nè ciò paja firano; imperocchè, ficcome dicemmo, la Bellezza delle Scienze Speculative è fondata ful vero; e quantunque la Poefia non abbia il privilegio d' effere annoverita fra le Scienze, ella è però un'Arte mobilifilma, che non men di quelle parta l'Intelletro; e quando è bella, la la virtà anhe 'flig di fommamente dilettarlo, e rapirlo. Traovafi ben'in lei una parre di Bello, che cade fotto il feno dell'udito, cioè a dire l'armonia, e la Mufica del verfo. Ma quetta s'i fatra Bellezza è un'ornamento fuperficiale, che è neceffario benà illa bella Poefia, an che non fa veramente, e di internamente effertà bella. Adunque la Beltà interna, vera, e d'effenziale della Poefia, pe quella, che dall' Intelletro è conodicura, e guittata. In udire; in leggere un Bel Poema, fi pruova dall' intelletro tonftro un fingolar diletro, ne quefo

altronde nasce, che dal ravvisar quella Bellezza, di cui è ornato, e vefitto l'interno vero del Poema. Cerchiamo pertanto, in che consista questa interiore Beltà della Poessa, onde nasca, e come sia diversa dalla

Belta dell' altre Scienze, ed Arti.

5. Naturalmente l' Intelletto nostro si muove a cercar' il Vero; e tutte le cose, tutti i Regni della Natura sono oggetti di lui proprio, in quanto contengono il Vero, e il Falso. Dalla cognizione del Vero egli sente piacere ; fugge per lo contrario , ed abborrifce il Falso : perchè il primo è conforme alla natura, che fatta ad immagine di Dio ha inclinazione alla Sapienza, e a questa affatto s'oppone il Falso. Non per altro ci dispiace cotanto d'essere ingannati, e di orrar nelle nostre cognizioni, se non perchè abborriamo naturalmente il Fallo, e l'effere Ignoranti : e perciò noi ci studiamo di ben comprendere il Vero. Questo è un dolcissimo pascolo, di cui continuamente andiamo in traccia; onde Aristotele disse quella notissima sentenza : che susti gli uomini per lor natura bramano di Copere . E Tullio nel lib. 1. degli Unzi : Locus, qui in Veri cognicione confiftit , maxime naturam attingit bumanam ; omnes enim trabimur , O ducimur ad eognitionis, & Scientia cupiditatem, in qua encellere pulcium putamus: labi autem, errare, nescire & decipi , malum , & turpe ducimus. I sofismi dunque, le bugie, gl'inganni, e tutte l'altre spezie del Falso proposte all' Intelletto nostro per ingannarlo , ci dispiacciono , perchè ci fanno , o ci suppongono Ignoranti . E se talvolta ci piacciono , solamente ciò avviene, quando ci son rappresentate sotto sembianza di Vero . Tolta questa sembianza di Vero , son da nos abborrite le Falsità ; e l' Intelletto può bensì aver dilettazione dallo scoprire gl'inganni, e il Falso, ma non già dall' errare , o dall' effere ingannato . Nella stessa maniera , che la V lontà non abbraccia con gusto alcun' oggetto, falvo che sotto forma di Bene, ancor l'Intelletto non abbraccia con piacere oggetto alcuno, fuorche fotto forma di Vero:

6. Due cagioni però fanno talora, che il Vero non fi cerchi, o non ci diletti. L'oma è dal canto dell' Intelletto medefino, e l'altra dal canto del Vero flefio. Se l'Intelletto è guafto: fe non ben regolato; se leggiero; se pieno di sciocche opinioni; se dalla Volontà viriosa travolto: allora il Vero; tuttochè bellifimo, non li piace; e alle volte giunge infino a sipiacergli. Se altresì il Vero flesso è mal vestito; oscero, asspro, difficile al intenderst, triviale, cio se sono non rechi dilettazione redila Bellezza, bene spessione della Bellezza, bene spessione della Bellezza, bene spessione della Bellezza, bene spessione della Bellezza, bene spessione se con control Bene, ella non si mao vera a seguir Beni maggiori, e onesti; o questi beni maggiori a lei non piacciono, perchè non le si paraso davanti vestiti coll'abiro luminoso del ha Bellezza. Inmagianadomi oi dunque di patal' ora con Intelletti sin, e non prevenuti da false opinioni, solamente m'accingo a cercare, che fia quetta Bellet, di cui s'adorna il Vero.

Della Perfessa Poefia,

7. E dico, che il Bello dilettante, e movente con soavità l'umano Intelletto, altro non è, se non un Lume, e un' Aspetto risplendente del Vero . Questo Lume, ed Asperto, qualor perviene ad illuminar l'Anima nostra, e a scacciarne con dolcezza l'Ignoranza (cioè una delle pene più gravi, che per eredità ci lasciò il primo nostro padre) cagiona dentro di noi un dolcissimo piacere, un movimento gratissimo. Consiste poi questo Lume nella Brevità, o Chiarezza, o Evidenza, o Energia, o Novità, Onesta, Utilità, Magnificenza, Proporzione, Disposizione, Probabilità, e in altre Virtù, che possono accompagnare il Veto, e colle quali esso è rappresentato all'Intelletto nostro . Narrisi un qualche avvenimento , si tratti un punto di qualche Scienza, dicasi una Sentenza, o Ristessione; quando queste Verità compariscono all' Intelletto evidenti, nove, chiare, oneste, brevi, o abbiano altre simili qualità, esse ci piaceran sommamente. All'incontro se da me si proporrà ad oneste persone alcuna di quelle laide, e schisose descrizioni, con cui qualche seguace della Scuola Marinesca avrà dipinte le azioni brutali dell'uomo, benche ciò da loro fi ravvisi per Vero, tuttavia non piacerà; perchè un tal Vero seco non porta il bel Lume dell' Onestà, e l' Intelletto sano l'abborrisce, ben sapendo, che la Volontà può rimanere offefa. Parimente leggerà taluno appresso Dante nel 4 Canto del Purgat. i seguenti versi :

Quando per dilettanza, over per doglie, Che alcune virrit mostre comprenda Il animo hen' de esse i raccossie; Per', che a nulla posenza più intenda: E' quest' è contra quest' errar , che crede, Ch' un anima sova stara in moi s' accomba...

Ancor questa Verità per non essere vestira col soave splendore della Chiarezza, o perchè difficile, ed aftratta ci fi rappresenta, per avventura non porgerà verun difetto a quel tale. Così altre Verità non ci piacciono talvolta, o perchè non si credono utili, o perchè non son nuove, o perchè sono oscure, o perchè improbabili, o perchè non han seço-alcuna delle altre Virtù, nelle quali abbiam detto confistere il Lume, e l'Aspetto (cioè la Bellezza) del Vero. Mancando alla Verità l'ornamento di sì fatte qualità, e di questo amabile splendore, in lei non si scorge quell'attrattiva, e natural forza di dilettar gl' Intelletti. Poco poi c'importa per ora di sapere, che questa Bellezza può essere o interna, o esterna del Vero; e che la Volontà ben regolata dalla Ragione, o pur guafta, fuol col-. legarsi anch' essa coll' Intelletto, e fargli talor piacere, o dispiacere il Vero. Passiamo pur francamente a più necessarie cognizioni, bastando a noi di conoscere, che la Verità ha, e può avere anch' esta maggiore, e misnor Bello ; e che un tal Bello è quello , che diletta , e rapifce l' animo nostro. Per cagion d'esso la Verità della Religion Gristana, secondo il parere di S. Agostino, parve sì amabile a i Santi Martiri, che la morte stella fortemente fu da loro incontrata per sostenerla. Così dice egli nella Pistola nona: Incomparabiliter pulchrio: est Veritas Christianorum, quam Helena Gracorum: Pro issa enim forrius Manyres possiri adversus banc Sodoman, quam pro-silie vinile Heroes adversus Trojam, dimicaverums:

8. Tutte le Scienze , come s'è detto di fopra , o direttamente , o indirettamente tercano un qualche Vero . Fra le Scienze speculative , che principalmente han per fine il Vero, la Teologia cerca, ed infegna il Veto foprannaturale. Dalle Mattematiche contemplative fi confidera il Vero aftrarro de Corpi, delle figure, de numeri, de tuoni . Dalla Fifica il Vero della Natura creata. Le Scienze pratiche, cioè la Moral Teologia, la Filosofia de costumi, la Giurisprudenza, la Politica, l'Economica, cercano quel Vero de costumi, e delle azioni, che o buono, o reo, dee feguirsi, o fuggirli dalla umana Volonta, per governar bene fe stesso, o gli altri. Altretianto fanno quelle Arti nobili, che parlano all'Intelletto, come fono la Rettorica, la Storica, la Poetica. Hanno anch' esse per oggetto il Vero; ma quel Vero, che è congiunto col Buono; quel Vero, che giova alla Volontà essendo esse, come altrove dicemmo, figliaole, o minifire della Filosofia Morale. Dall' Eloquenza si persuade il Vero; dalla Storia fi deferive, come effo è avvenuto; dalla Poefia, come poteva effo, o doveva verifimilmente avvenire. Ma essendosi da noi detto, che la Poesia dee porgere infieme Diletto, ed Utilità a gli animi nostri, ora foggiungiamo che il Diletto si produce dal Bello Poetico fondato sopra il Vero; e l' Utilità fi produce dal Buono congiunto col Vero stesso. Il Vero proprio della Poesia, ornato della Bellezza a lui convenevole, diletta l'Intelletto; e il Buono, che ha da essere sposato con questo Vero, giova alla Volontà. Tuttochè poi da Metafifici fi dimostri, che il Vero, e il Buono fon la medefima cofa; pure più volentieri noi distinguiamo l'un dall' altro, e a luogo determinato riferbando il trattar del Buono, e dell'Utilità, che dee prodursi dalla Poesia, ora prendiam solo a considerare il Vero Poetico, e la Bellezza fopra d'esso fondata, da cui propriamente si cagiona il Diletto.

"ys. Secondo il fiftema della Natura umana, non può dilettarfi l'Inteletro noftro, fe non dalla cognizion del Vero, o dilla fimigliatra, e fembianza del Vero. Adunque convien dire, che la Poefa archi effa diletti col Vero, o pur colla fembianza, e fimiglianza d'effo. E perchè il Vero non fuoò dilettarci fenza effer Bello, ancor la Poefa è per confeguente obbligata ad ufare, e rapprefenza il Vero, che Bello Più precifamente farà mai quefto? Primieramente noi diciamo, che il Vero proprio della Poefia è tutto quello, che ne i tre Montano, che il vero proprio della Poefia è tutto quello, che ne i tre Montano, che il que cochi dell' umano Intelletto. Per meglio dichiarar guefa femtenza, fi ha da fupporre, che acconciamente poffono dividerfi tutti gli Enti creati; o increati, cole tutto cidò, che fu, è, o far hella natura delle cofe, in tre Mondi, prendendo la voce di Mondo per un'unione di monti ornamenti: il Mondo portino è il Cefe; z il fecondo il Vimmo; il

• • •

terzo è il Materiale. Per Mondo Materiale, che Mondo Infeniere ancor può chiamarfi, noi intendiamo tutto ciò, che è formato di Materia, o di Corpo, come gli Elementi, il Sole, le Stelle, i Corpi umani, i fiori, le gemme, e quanto in somma cade sotto l'esame de nostri sensi. Il Mondo Celeste, che Mondo Superiore può ancora appellarsi, comprende tutto ciò, ch'è privo di Corpo, e di Materia: cioè la prima Cagion delle cofe Dio, gli Angeli, e l'Anime umane sciolte da i lacci della Carne. Il Mondo Umano finalmente, che Mondo di mezzo fi può nominare, partecipando del Superiore, e dell'Inferiore, abbraccia tutto ciò, che ha Corpo infieme, e Anima ragionevole, cioè tutti gli Uomini pellegrinanti sopra la Terra, e rinchiusi nel Mondo Materiale. Questi tre Mondi, e Regni della Natura contengono un' infinità di varie , e differenti Verità , e appunto queste Verità tutte sono, o possono essere l'oggettto, e il suggetto della Poesia. Dalle Mattematiche, dalla Fisica, siccome su detto. a considerano solamente quelle del Mondo Materiale; dalla Teologia quelle del Geleste : dalla Filosofia Morale quelle dell' Umano . Ma la Poesia può trattar di tutte le Verità di questi tre Mondi. Da essa può rapprefentarsi il Mondo Superiore, cioè la natura, la grandezza, la clemenza, la giustizia, e mille abre doti del nostro Dio; la beatitudine da lui compartita in Gielo alle Anime elette; la maniera, con cui egli si comunica all' Uomo e a' Gorpi, cioè agli altri due Mondi. Può la Poelia descrivere le Verità del Mondo di mezzo, rappresentando le azioni, i costumi, i pensieri; o sentimenti, le Virtù, e gli affetti dell'Uomo. Ella può finalmente dipingere nel Mondo Materiale tutte le Verità de Corpi Celefti, e Terreftri, femplici, o composti, naturali, o artifiziali. Principalmente però suol' essa prendere per argomento le azioni, i costumi, e i sentimenti dell' Uomo, cioè le Verità del Mondo di Mezzo.

10. Tanta vastità di fuggetto, o d'oggetto, conceduta alla Poesia, la diffingue dalle Scienze, a ciascuna delle quali una sola parte di queste infinite Verità serve di suggetto; laddove tutte possono cadere sotto la giurisdizion del Poeta, se se n'eccettuano alcune poche, di cui parleremo fra poco. Sopra tutto però la Poefia fi diftingue dalle Scienze nel fine. Le Scienze confiderano il Vero per faperlo, per intenderlo; e la Poesia lo considera per imitarlo, e dipingerlo. Quelle cercano di conoscere; e questa di rappresentare il Vero. Ora noi intendiamo per rappresentare, imitare, e dipingere, quell'azione, con cui parlando talmente fi vefte d' Immagini, e si esprime con sentimenti o vaghi, o sensibili, o nuovi, o chiari, o evidenti, e con parole sì convenevoli una Cofa, che l'Intelletto per mezzo spezialmente della Fantasia l'intende senza faticà, e con diletto particolare, e a noi può parer talvolta, per così dir, di vederla. Così appelliamo dipingere, e imitere l'azione, con cui un Dipintore veste di colori, e d'ombre proporzionate una cosa in maniera, che l'occhio s'avvisa di vedere in quella sembianza la cosa medesima. Giò, che il Dipintore fa co' fuoi colori an occhio esteriore del corpo, può ancor farsi

dal

al Poeta colle Immagini all'occhio interno dell'Anima. Ambedue dipinono, ambedue iminano gli orgettri; con queltà differenza; che il Dipintore quasi altro non può dipingers se non quel, 'che si può vedere, 'cioè una parte del Mondo Inferiore; ma il Poeta può dipingere ancor le cofo, che nosì cadono sotto il senso; e una parola tutte gli oggetti compresi ne' tre Mondi, o Regni della Natura, purchè sieno capaci d'esser dipinti.

11. Questa imitazione, questo dipingere, e rappresentare è appunto l' essenza della Poesia; e per cagion d'esso ella è Arte, non Scienza, incendendo essa ad imitare il Vero : laddove le Scienze intendono a saperlo, e conoscerlo senza por cura nell' imitarlo, e dipingerlo. Che se le Scienze anch' esse descrivono, e rappresentano con parole il Vero a gl'Intelletti, non però lo dipingono; e questo rappresentare non è la loro esfenza, ma un folo strumento per far conoscere ad altrui del Vero, ch' esse cercano, e sanno, nel sapere il quale consiste l'essenza loro. Ma la Poesia, come dicevamo, per sua essenza ha questo medesimo descrivere, questo dipingere, ed imitare il Vero. Dal che segue, che alcune Verità, le quali non è possibile imitare, o dipingere all'altrui Fantasia, non son proprie per gli Poeti, come per l'ordinario fono le Verità della Mattematica Speculativa, della Metafifica, dell'Aritmetica, le quali sono sì fattamente astratte, che non può il Poeta dipingerle con Immagini sensibili, e parole intelligibili, anche al rozzo popolo, ne rapprefentarle, ed imitarle. Si possono comunicare a gl'Intelletti altrui con parole, e al guardo con numeri, e lipee; ma non dipingersi, ma non vestirsi di que' colori, che fan veder le cose alla Fantasia dell' Uomo.

12. Accennara la differenza, che è fra il fuggetto delle Scienze, e dell' Arte Poetica, e l'altre due Arti nobili; cioè l'Oratoria, e l'Iflorica. Ancor quelle, non men della Poetia, arppréentano il Vero; ma la prima lo dispinge per perfuaderlo; e l'altra lo dipinge fempre, come egli è, e dirittamente col fin d'infruire, e di giovare. Per lor contrario la Poetia dal l'una parte dipinge, e rapprefenta il Vero; come egli è, o pur come egli dovrebbe; o portebbe effere; e dall'altra lo dipinge dirittamente col fin di dipingere; d'imitare, e di recar con questa imitazione diletto, empiendo la Fantassa altrui di bellissime, strane, e maravigliose Immagini. Dopo aver posto questi fondamenti, accostiamoci più da vicino a rimirata la Poesta, e a intracciar le dori del Bello Poetico.



In the precifemente confife il Bello Poerico. Vero movoo, e marsvigliofo dilettevole. In effo è poffo il Bello della Pacfia. Materia ed Atrificio due frant di apeffo Bello. Lero efempi. Suggetto dell' mitrazione, e mantera d'imitere. Bello Poerico ancor chiamato Subime. Ingegno, Frantofia, e Giudixio Poetouxa necefficiale a sevone il Bello.

I. A s'è detto, che il fine della Poetica, o vogliam dire della Poe-J sia (poco importando il distinguere questi due nomi) in quanto ella è Arte fabbricante, è quello di dilettar coll' imitazione. Ora in due maniere può dilettarci la Poesia; o colle Cose, e Verità, ch' ella imita; o colla Maniera dell'imitarle. Cioè, le Verità, e Cofe, che si rappresentano dal Poeta, possono arrecarci diletto: o perchè son nuove, e maravigliose per se stesse ; o perchè tali si fan divenir dal Poeta . Quanto è alle .Cofe , e Verità , noi fappiamo per isperienza , che non ogni Vero , a noi rappresentato dall'altrui ragionamento, ci muove, ci diletta; siccome non ogni cibo folletica il gusto nostro, benche sieno tanto il Vero, quanto il cibo pafcolo proprio, l'uno dell' Intelletto, e l'altro del fenfo nostro. Egli è per lo contrario bensì certo, che infallibilmente noi proviamo incredibile piacere, allorche apprendiamo qualche cofa, la qual fia nuova, e maravigliofa. E questo piacere in noi si produce, perchè sempre la maraviglia è congiunta coll' imparare, e cominciar'a fapere ciò, che prima ci era ignoto, e che è talvolta contrario alla nostra credenza. Quanto più nuove, ignote, ed inaspettate si presentano davanti all'Intelletto nostro le Cose, e le Verità, tanto più ci muovono a rallegrarci per la fubita lor novità. Perciò il Poeta, che dee fecondo l'inflituto fuo dilettare, niun' altra via più ficura di ottener questo fine può egli trovare, quanto quella del rappresentarci il Vero nuovo, e maraviglioso; ben fapendo, che la novità è madre della maraviglia, e questa è madre del diletto: Se il Vero è triviale, cioè se a tutti è già noto; che piatere può ritrarne l'Intelletto, il quale nulla più impara di quello, ch'egli fapeva? Sommamente allora si allegra l'Anima nostra, quando può da se scacciar l'Ignoranza, a cui naturalmente ella ha grande abborrimento. Non potendo le Cofe, e Verità triviali scacciarne l'Ignoranza, perch' ella non è ignorante d'esse; perciò poco, o niun diletto suole in lei produrst dal vedersele poste davanti. Adunque il Poeta si studia di rappresentare, e dipingere quel Vero, che porta feco novirà, e può cagionar maraviglia. Ciò fu da Aristotele notato in poche parole nel lib. 1. cap. 11. della Rettor. Kai to uar Sarar, dice egli, zai to Savualen, nov. E l'imperare, e il maravigliarsi è cosa dolce .

2. Per esempio di Verin, e cose maravigliose, narrisi la coraggiosa azione di Leonida Re degli Spartani, clie alle Termopile sagrificò la sua

vita.

vita, pugnando contra l'efercito di Serfe In difefa della patria. Deferivafi la vittoria del Romano Orazio contra i tre Guriazi; o pur la morre
infelice del gria Pompeo. Quantunque s' adoperino fentimenti, parole,
ed Immagini volgari, e triviali nell'espos queste azioni, tuttavia sempre
franno esse mirabili, e strane. Nasce questa novicà y e un tale supore
dall'apprendere un'azione valorosa, o un'avvenimento infelice, che la natura ben radiffime volte suol produrre ne' Regni suoi. Quello, che diciamo delle Azioni, avvien pur de Sentimenti; alcuni de' quali son maravigliosi per se, e chi solamente li descrive, qualt sono, diletta senza dubbio i Lettori, añocrabe no un signand'arte nel rapprefentarii.

3. Ma difficiliffuno, anzi impolibile egli è, che il Poeta fempie, o quali fempre ritrovi Cose nuove, e Verità mitabili, da imitare. Perlochè dobbiamo offervare, che fi danno altre Verità, le quali non fono, ma per valor del Poeta, e per la maniera del rapprefentarle, divengono maravigliofe, e nuove; perciocche in tal maniera fi veltono, e fi coloricono da Jui, che, hadove per se fieffe prima erano vili, triviali, note, poco capaci, di muovere, e diletture altrui, comparigono posità ripiene di novità, e di Bellezza, merè della maravigliofa, e nuova squificazza del lavoro, mercè della vivacità della dipintura, e mercè dell' abito, e dell' ornamento novello, posto loro intorno dall' Arte Poetica. Non ci è Verità più triviale, e nota di questa; cioè che guesdienete mmoione i ricchi, e i pouri; nè il coò dire potrà panto dilettar gli acoltànti. Ma s'i o vestirò questa Verità coll' ornamento Poetico, e dirò con Orazio.

Mors equo pulfat pede pauperum tabernas,

o pur colle parole del Testi : . .

De Tiranni alle Reggie, ed a Tuguri De rozzi Agricolsor con giusta mano Ricchia la Morse;

effa diverre anova, spiritofa, e dilettevole per cagion dell'abito novello, fotto cui ci ion rapprefentata. Parimente l'azione di Aleffandro, o sa Paride, sigliuolo di Priamo, e rapitore d'Elena, per avventura, non su maravigliosa. Acquitò essa benovità, e comparve pellegrian per industra degli antichi Peeti; i quali fingendo Paride eletto Giudice dallo tre Dec, sì bizzarramente, e con tale ornamento vestitono la Verità, che al fecero diverim maravigliosa, e strana. In una parola i Poeti o rittuo-vano vivande saporte, e nuove per se stesse, o colla novità del conditionato di processi del triviali, e d'ustre, facendo in ambedue le gui se bellissimi i lor Poemi, e dilettando fommamente il gullo dell'intelletto.

Diciamo percanto, che il Ballo preció della Poefia confide nella Nevità, e nel Maravigliofo, che fipra dalle Vertira appreentare dal Poeta Quella novità, quelto maravigliofo è un dolciffimo Lume, il quale apprefo dall'Intelletto noftro, co fipezialmente dalla Fantafia, pod dilettaro, e capirci. Dae ufizi dunque, e due inezzi banno i valenti Porti per fare.

Belli i loro Poemi, e per dilettarti con effi. Il primo è quello di rinvenir Cofe, e Veriti nuove, pellegrine, maravigilosi, che per fe fieffe apportino ammirazione. Il Secondo è quello di ben dipingere con vivaci coloni, è di veftire con abito nuovo, e maravigilosi lo Verità, che per fe fieffe non fon mirabili, e pellegrine, con dar loro un tal brio, una tal nobilità, che la Mente de leggitori in ravvifate ne prenda fingolar diletro, e con esprimere sì vivamente le cose, che paja a noi di vederle. Chi è dotato o dell'una, o dell'altra virti, può fucramente dire, chi egli posfiede, e intende il Bello Poetico, e può prometterfi di piacere alle gentico ficol Poemi. Più francamente ancora egli diletterà, e rapirà, quando nel melessimo tempo sappia e trovar Verità nuove, e aggunger loro un'abito nuovo, accrefeendo coll'artificiolo legatura in oro il pregio de'

preziosi diamanti, ch'egli ci dona.

C. Possiamo parimente secondo questi principi dividere in due spezie le Miniere del Bello Poetico, e di quel diletto, che dee recarci la Poefia: cioè in Materia, e in Artifizio. O fi truova da' Poeti Materia nuova, mirabile, e pellegrina; o coll' Artifizio si vette di novità, e si rende maravigliofa, quando essa è triviale. Ecco i due sondamenti del Bello Poetico, ed ecco i Fonti, da' quali può nasoere il diletto, e che debbono estere ben conosciuti, e maneggiari da chiunque sa versi. La Materia comprende tutti gli oggetti de i tre Mondi, o Regni della Natura; ciascun de'quali può fervire di argomento al Poeta; e in ciascun de'quali può per l'ordinario la Musa ritrovar Verità pellegrine, e rare, che senza molto Artifizio sommamente diletteran chi le afcolta espresse in versi . L' Artifizio o sia la maniera di comunicar le cose all'altrui Mente, e di sar concepire ad altrui vivamente i nostri affetti, le verità astratte, le azioni umane, anzi tutte le cose, di cui si può ragionare in un Poema, l'Artifizio, dico, si flende anch' esso a tutti questi oggetti, potendo per mezzo d' esso il Poeta rappresentarceli vivissimamente, e con novità, allorchè nuovi non son per se stessi; o pur collegarsi colla Materia nuova, e mirabile per se stesfa ; maggiormente abbellendola , e rendendola capace di fempre più dilettare.

6. Per cagion d'esempio una Verità pellegrina dal canto della Materia parmi, che si contenga in due versi del Maggi, ove si sa alquanto conoscere l'immensità di Dio, somte d'ogni Bellezza, il quale empie di se medesimo tutte le cose: som

Dell'ampio Mondo in ogni parce è Dio,

E ne fon cinti; e pieni i noftri cueri.

Quefla gran Verità certamente no ne confiderata dal più delle perfone, le quali, ancorche fappiano, che Dio è da per tutto, pure non fentono, e non offervano l'internati, per conditre, di lui ne noftri cuori, e il cingerli, e rempieni ; concependo più totto Dio, come così foggiornante in Ciclo, e di hi rimirante, s'e reggente la Terra. Quindi è; che bellifitmo; mavoo, e diettevele, cioè Bello per fe ftefiò è tal fentiment

to, perchè fcuopre una nobilifima Verità non offervata, e molto sara, di nova al più delle persone; imperciocchè ben so, che prima del Maggi si espote da altri Poeti quella Verità; ed Apuleio nel lib, del Mondo afferma, che i Poeti avevano per opinione, che tutte le co- se fosse prima del Maggi si accessi sequines, profiter ri ansi siam, omnia seve plena. Virgilio pure lo raccolle in tre parole dicendo: sovis omnia plena; ed Araco comincia così il suo Libro delle Stelle:

Ε'ε Διδε άρχήμες δα, του διδεσος άπδρε είμες Αρόπους, μετταί δι Διδε τώπει με άρκει, Πάπου δυθρέτος άγκεις μεττά δι δύλαστας, Και λυμέτες τόποι δι Διάς ειχρόμειδα τάπες. Τό γορ εχεί.

Cioè: Da Giove incominciam, di cui giammai Grata non sa tater la lingua mostra a Tutte piene di Lui son le contrade; Piene di lui son le Cittadi; e pieni

Ne sono i porti, e'l Mar. Tutti di Glove Godiam, perchè di lui siamo prosapia.

Questo ultimo mezzo verso piacque tanto al grande Apostolo S. Paolo, che gli lo conferro colla situ bocca, citandolo agli Aresopagiti, secone narra S. Luca negli Atti degli Apostoli al Cap 17. Anzi espreste con magiore energia tutto il ristrito fentimento regionando in tal guista di Dioci li ippo unimus, mouemer, O simus; secur o guidam vestravam Petramo diacramit. Plais simi O guossi simus; sono giguingiamo ancora in questo proposito i versi di Dante, perche da chiunque ha buon Gusto son riputati di dro.

La gleria di calui, che sutto muove,

Per l'universo penetra, e risplende
In una parte più, e meno altrove.

Tanto più bello è il fentimento di Dante, che quel d'Arato, quanto è più certo, che aggiunge un non foche alla foprammentovara propolizione. Baftò al Greco d'avera offervato, che fon tutte le cofe cinte, e ripiene di Dio, il adito Posta y l'aggiunge, che tutta la Bellezza delle cofe cette altre nese è, che la Bellezza medefina, e e gloria del primo noftro immento Motore, la cquale penetra per vutto, e riluce eve più que meno. Ora quella bellifima Verità da pochi offervata; e per conference della Materia, bellulimo y et atto a generar maraviglia, e diletto in chi logica, in la 1111, amazone e la primo della Materia, bellulimo pie di atto a generar maraviglia, e diletto in chi logica.

8. Altrettanto, io dico d'un altro, che si legge nel cap. 3, della divinal Samana con quelle parole: Jufforum anima un manu Dei Junt, O non tanges illes termenum mores: Visi sun coules inspiennium more: C est mana el afficile cassas illorum, O, quod a nobis efi iser, exterminium, ellibella Pederia Peofia.

li ausem fune in pacec E' questa una delle più nobili Verità, che si raci colgano dalla nostra fanta Fede; ed è sempre nuova, sempre maravigliofa. Pareva a gli occhi de mal faggi, che i Santi Martiri con incredibile miferia moriffero. Fa loro fapere la divina Sapienza, che i fuoi Giufti ne pur son soccati dalla Morte; e che scioccamente si stima finito il corso della lor vita. Poiche la morte d'essi altro non è, che un passaggio dall'esilio nostro a i Regni della pace , ed a i piaceri dell' immortalità felice. La qual Verità giungendo inopinata, conciossiacche tutto il contrario fembra a i fenfi corporei, mirabilmente diletta, conforta, e muove a ftupore ogni afcoltante. Dalla medefima Materia vien' anche la novità, e Bellezza d'infinite altre Verità, qualor dal Poeta si voglione esporre Azioni, Costumi, Sentimenti, e altre cose, spezialmente del Mondo umano. Purchè ben s'adoperi l' Ingegno, v' ha in ogni cofa, in ogni Materia, qualche Verità men conosciuta, la quale da noi scoperta, e ritrovata, quantunque fi esprima con parole semplici, e senza Artifizio, ed ornamento, pure diletterà affaiffimo chiunque per mezzo nostro giunge a gustarla.

9. Ma perchè non sempre possono dal-nostro Ingegno rinvenirsi Verità pellegrine, e maravigliose nella Materia; anzi sovente per necessità ci convien descrivere, e sporre le più note, e volgari : allora sarà cura del Poeta il far coll' Artifizio bella la Materia. Recando questa le Verità sue avvilite dall'uso soverchio, non è atta a produr maraviglia, e diletto, onde ha necessità di andare a chieder all' Ingegnoso Poeta quel benefizio, che a lei non die la Natura, e che può fol donarle l' Artifizio Poetico. Ora ciò, come dicemmo, si sa col vestire tal Materia di un vago, e nuovo ornamento, coll' ajuto del quale prende quella Materia un nuovo aspetto, in guisa che dove prima non potea da se sola cagionar piacere, unita poi all'Artifizio agevolmente lo cagiona. Ne altrimenti fan le Donne di mezzana, o poca bellezza . Soccorrono esse alla povertà del corpo colla ricchezza, novità, e pompa degli ornamenti; e vien lor fatto di piacere altrui , non già per merito della lor beltà , ma per l'arte ufata , e per la raccomandazione di que' vaghi addobbi . Laddove le femmine, che naturalmente son belle, non han bisogno di simili pomposi abbigliamenti, potendo comparir avvenenti per se stesse. Che se la Materia nasuralmente contenelle non volgar bellezza, e oltre a ciò l'Artifizio vi accoppiasse novità d'ornamento, dovrà poi essere, e parer bettissima, perchè ha due cagioni di dilettare, cioè la Belta naturale, e l'artifiziale; ficcome le Donne, qualor naturalmente fon belle, (a) non 6 rimangono però d'abbellirs, poiche più facilmente con ciò sanno di poter piacero. A me appunto pajono per cagion della Materia nobiliffirm , e pieni d'un tenero affetto fei versi del Tasso nel Rogo di Corinna, fatti ad imitazion di Virgilio. A questi però l'Artifizio, benchè superficiale di repticar le pa-The P. M. plones, thep ? role,

<sup>(</sup>a) Non si rimangono perà d'abbettirsi.) Qui avrebbe luogo quel dell'Ariostos. Che spesso errige una beltà un bel manto.

role, ha non leggiermente accresciuta la grazia, e la natural vaghezza. Eccoli.

Noi centeremo i neflai cerifi a prova,
Qualunque pelis il neftro modo, el arro;
E Corinna olectrom fino alle Svelle,
Fino alle Stelle innalacrem Corinna,
Ch' io non fini degno di vederla in Terra,

Ma force forfe di sederle in Cielo.

Un'azion parimente, che in se per caggion della materia mi par vaghiffima, e che tuttavia ha grande obbligazione all'Artifizio, che l'ha descrirra coa vivissima forza, e felicissima brevita, è quella, dove da Ovidio si rappresenta Ulisse, che va fonendo fal lido del Mare a Calipso le avventure di Troja. Voi direste di miraria con gli occhi propri, Ma udiamo il Poeta medessimo, che così ragiona di Calipso:

Hec Troje cofus iterumque, iterumque rogebar.

Ille referre aliese fape folsber idem.

Lisere confiscerans: ille quoque pulcère. Calppfe.

Esigis Odroffis fate cruente Ducis.

Ille levi viega (viegam nam forre senebat).

Quod regat, in fpiffo lisere pingis opus.

Hec, inquis, Troje oft: (mayes in lisere fecit).

He subi fis Simeis: Hec mea coffra pura.

Campue cras (campunque fatis) quem cade Delonie.

Sparfimus, Hamonios dum vigil optas eques.

Ille Sitborii fuerant ecunoria Refis:

Hae ego sum capsis nocto revectus equis.
Pluraque pingebas: subisus quum Pergama fluttus
Abstulio, & Rhesi cum duce castra suo.

Per leggero questa modesima avventura leggiadramente copiata in versi Italiani, può vedersi la Canzone del Testi: Già caduta dal Giole ser a gen Stella,

purche non st faccia plauso all'ultimo verso della stanza, ove si sa taldescrizione.

to. Dalle quali cofe appare, che la Poefia, la quale altro non è che imitazione, comprende due cofe; cioè al Mariera, il Suggetto, o fis il fondo dell' Imitazione, che la Maniera dell' imitare; ogni una delle quali cofe può contener Bellezza, e apportar maraviglia, o diletto: Pere elbrer buon Poeta, bafta l'effore eccllente rolla maniera dell'imitare, non effendoci necessità, che sempre la Mareria, o il Suggetto sia maraviglio o, notovo, e bello per se setto, picche, se coò fose, necessario, non portebbe il Poeta giammai rappresentare, se non cose, azioni, costumi, assetto, e fentimenti, maraviglios per se medismi. Balta, video, i effere eccellente nella maniera dell'imitare; siccome basta al Dipintore il ben'imitare ciò, che segli volo co' penmelli: septimere . Ne miglio maestro, è coatace ciò, che segli volo co' penmelli: septimere . Ne miglio maestro, è coatace ciò, che segli volo co' penmelli: septimere . Ne miglio maestro, è coatace ciò, che segli volo co' penmelli: septimere . Ne miglio maestro, è coatace ciò che segli volo co' penmelli: septimere . Ne miglio maestro, è coa

Derivati Goodle

lui, che dipinge una bella giovane, di quell' altro, che figura una vecini grinza; ne chi fa un loi riratto, di chi finge fulla tela una vaghifima ifloria, e un'ingegnofo gruppo di molte, e varie figure. Chi però folo ha quella Virth, non farà eccellentifimo Poeta. Alla perfesione del-la Poefia fi fuol' anche richiedere, che oltre all'eccellenza del ben'imitare, oltre al faper formare maravigliofi, e nuovi riratti, fi abbia ancor la Virth di rinvenire una pellegrina Materia, e un bel Suggetto dell'imitazione, affinchè fe non è mirabile, e nuova la Maniera dell'imitare, ofia fl'Artifazio, i fia almeno la cofa imitara; oppure tanto la Maniera, quanto il Suggetto dell'imitazione untamente apportine per la lor novità fluore, e delle con considera del migliori Poeti, che de gl'imitatori ignobili, derefici meccanici da noi appellati. Posfono que-fe o per la Materia, o per l'Artifizio, effere fommamente preziofe, e fiimabili; ma molto più fon tali, fe l'uno, e l'altro di questi pregi farà in effe ed unito, e compitto, e compitto e en compitto dell'ambie delle delle compitto delle delle compitto e en compitto e en compitto e compitto e compitto e compitto e en compitto en

11. La Novità adunque, la rarità, il maravigliofo, che spira dalla Materia, o dall'Artifizio, o pur da tutti e due, constituisce a mio credere il Bello Poetico. Se il Poeta giunge ad empierne i fuoi versi, egli può seco stesso rallegrarsi d'aver colpito quel Sublime, sopra di cui scrisle il Filosofo Longino quell'aureo libricciuolo, intitolato repi blus. Col nome di Sublime intefe egli appunto quel nuovo, raro, straordinario, e maravigliofo, che nelle Orazioni, e massimamente ne' versi cagiona stupore, d'improvviso ci rapisce, e diletta, e o dolcemente, o per forza muove dentro di noi gli affetti. Può trovarsi questo Sublime, questo maravigliofo in qualunque argomento; sia esso maestoso, e grande; sia mezzano; sia umile, e basso. In ogni Stile può esso aver luogo, siccome in ciascuna parte, e nel tutto d'ogni componimento. Alcune fiate avverrà, che moltissime parti d'un Poema contengano questo Bello, Maraviglioso, e Sublime; e che ciò non offante il tutto ne fia privo; come potrebbe dirfi del Furioso dell' Ariosto, qualora si volesse pesar quell' Opera colla bilancia de' veri Poemi Eroici, e non con quella de' Romanzi, fra quali annoverato può gloriarsi d'essere tanto nelle parti, come nel tutto, masavigliofo, e bello. Ma ne Longino parlò, ne io pure potrò favellare, fe non alla sfuggita di quel Bello, e Sublime, che abbraccia il tutto d' un' Epopeia, d'una Tragedia, d'una Commedia. Per fornir cotale impresa, necessario sarebbe un'altro ben grosso volume. Laonde rimettendo io i Lettori a quanto si è sopra questo argomento scritto da parecchi valentuomini, e sopra tutto da' Comentatori d' Aristotele, mi contenterò di ristringer più tosto la mia fatica a considerar quel Bello, e quel Sublime, che sta nelle parti, e spezialmente ne sentimenti, onde son composti i Poemi.

12. Tornando ora alla proposta divisione della Materia, e dell' Artiscione mettiamoci a rintracciare, come si trovi quella Materia naova, e maravigliosa; e come si saccia esta divenir tale mercè dell'Artistio. Que-

5 00

sto è nel vero difficile: potendosi agevolmente conoscere, e sar conoscere ad altrui, quali fieno le belle dipinture; ma non già con ugual facilità dimostrare, come queste si facciano tali. Contuttociò potremo in qualche guifa scorgere, come ciò nella Poesia si faccia, se prima sapremo, a chi tocchi il trovare, o far mirabile, e nuova la Materia. Diciamo pertanto, che questo ufizio s'aspetta all'Ingegno, e alla Fantafia, due (fiami permesso di dir così ) Potenze dell' Anima nostra . Un fortunato , acuto, e vasto Ingegno; una veloce, chiara, e seconda Fantasia, sono i due Provveditori, e dispensieri della Novità, della Maraviglia, e del Diletto: o perchè fan ritrovare Materia mirabile, e pellegrina; o perchè fanno far cangiar vifo alla triviale col mezzo d'un vago ammanto, e d'un' ornamento nuovo, per valore dell' Artifizio . Il perchè io nella bontà dell' Ingegno, e della Fantasia ripongo la principal perfezione de' Poeti. Chi può, e sa ben valersi di queste due Potenze, potra senza dubbio conseguire il Bello Poetico, e per conseguenza infinitamente dilettar co'suoi versi . Aggiungasi all'Ingegno, e alla Fantasia, il Giudizio, che è la Potenza Maestra, e siede come Aio delle altre due; ed allora avremo tutta la perfezion delle parti richieste per divenir gran Poeta. Le due prime Potenze, che son le braccia del Poeta, ritruovano, o pure fan divenire nuova, maravigliofa, e pellegrina la Materia. E il Giudizio, che è il capo, le tien lungi dal cader negli eccessi, conservandole tra i confini del Verifimile, e del Decoro, che suol da Greci appellarsi ro reiror. La Fantafia, e l'Ingegno fon quelli, che fan viaggio, scuoprono i differenti paefi, portano le merci ricche: Ma il Giudizio si è la bussola, che li va reggendo per via, acciocche non urtino in qualche scoglio, non allunghino di soverchio il viaggio, e selicemente compiano l'incominclata imprefa. Di tutte e tre queste Potenze, o Virtù dell' Anima, noi dobbiamo partitamente ragionare. E in primo luogo cominceremo ad esporre, come l'Ingegno, e la Fantafia cavino dal primo Fonte del Bello, cioè dalla Materia, Verità mirabili, e nuove.

## CAPITOLO VIII.

Del Bello della Materia. Come si cavino Verisà pellegrine dalla Materia.
Poesia dee persenionar la Natura si nelle Assoni, come ne Cossum; e
ne Sentimenti, e nella Fovella. Esempi di ciò. Materia palesemente marevigliosa.

I. T Rovar nella Materia, o trar dalla Materia Verità pellegrine, fignifica fecondo me quell'offervare, e difcoprire in qualunque Materia, e oggetto propofto al Poeta, le Verità, che fon poco offervate dagli altri, e che rade volte, o non mai, ci fi fogliono, ma ci fi pollono però prefentar dalla Natura a i fenfi, alla Tantania, all'Inggeno. Quefer Vernik coperte dal Poeta, a vevegnachò fieno dipinte con locuzioni, e

Digital by Geo, Is

parole semplici, e naturali, pure portano con seco la maravielia, la novirà, e per confeguente la virtit di dilettarci, fenza che l'Artifizio s'affarichi molto, per farle divenit maravigliole . E concioffiache le Abioni gli Affetti, i Costumi, i Sentimenti dell'uomo sieno il principal Suggetto della Poefia: in questa Materia spezialmente suole il Poeta scoprire, e da effa cavar Verità pellegrine. Allora poi dal Poeta fi scopriranno sì fatte Verità, quando egli offerverà negli oggetti a lui propolti quelle Qualità, ed Azioni, que Costumi, Sentimenti, ed Affetti, che per l'ordinario non si producono dalla Natura, ne fogliono cadere in mente, ne fotto i fensi del popolo. Sicche per giungere a cagionar maraviglia, e diletto colla Materia, farà cura de' Poeti il rappresentar gli oggetti de' tre Mondi, non quali ordinariamente fono, ma quali verifimilmente poffono, o dovrebbono essere nella lor compiuta forma. Quando il Poeta prende a descrivere un'uomo malvagio, o virtuolo; un'azione lodevole, o biafimevole; un corpo avvenente, o deforme; un ragionamento d'un Eroe, d' un Mercatante, d'un Servo, d'un Pastore: cerca, ritruova, ed esprime tutta la lor perfezione, oppure tutto il lor difetto, con fare una dipintura di quegli oggetti, come dovrebbono partorirfi dalla Natura pienamente perfetta, o difettofa. Non può giungere a tanta fortuna la Storia, essendo ufizio di questa il rappresentar la Materia, qual' ella è, cioè le Azioni, e le Cofe, come furono, o fono. E poiche queste per lo più non fono affatto perfette, o affatto difettole; anzi per lo più fono affai o triviali, o note, non portano perciò con loro quella Novità, e maraviglia, ne quel piacere, che può produrre in noi la Poesia. Pongasi taluno a leggere una delle moderne Storie . Vedrà Città affediate , combattimenti , maritaggi, leghe, propofizioni di pace, e fomiglianti affari. Ma poco può dilettarci sì fatta lettura , poiche quali non apprendiamo se non le stesse cose, che o co'nostri occhi, o colla scorta di tante altre Storie abbiamo imparato. Poca novità in fomma feco porterà una tal descrizione. La Poesia per lo contrario avendo una straordinaria libertà, dipinge le azioni, gli avvenimenti, le persone, ed ogni altra cosa, com'ella immagina, che dovrebbono effere.. Nella qual guifa è fenza dubbio evidente, che più dalla Poesia, che dalla Storia, si cagionerà diletto ne gli animi nostri ; imperciocche non penfandosi, non vedendosi, ne udendosi ordinariamente da noi azioni, e cose nella lor compiuta perfezione, o imperfezione; quelle, che come tali ci fpone il Poeta, portano feco novità; e per confeguenza maraviglia, e piacere.

2. Dová dunque il Poeta fcoprir nelle cofe, e nella Materia tutto ciò, che è più raro, e maravigliofe, rapprefentando gli oggerti più belli, più gradi, più deformi, più ameni, più vili, più orridi, più gloriofi, più raidicoli, che per l'ordinario non-fono. E affin di friegare convenevolmente quello utikio, e debito, um fia permeflo di dire, che il Poeta ha da compirere, da, perfezionar la Natura. E dicendo, ch' egli ha da perfezionar, internale internale di fiare eminente ne flosi coltumi, nelle -flee o operazioni, nel-

le sue qualità, è in tutte l'altre sue parti la Natura; onde non solo dovrà chi fa versi rappresentare la maggior persezione delle cose, ma eziandio esporre la lor più grande impersezione. Così l'Arte pittoresca perseziona anch' esta co' suoi colori la Natura, perche dipingendo un bosco, un' uomo, una battaglia, un mostro, la morte d'una persona, è altre simili cose, ella s'affatica di ritrarle, come la Natura verisimilmente può, e dee farle nel suo compimento secondo la lor qualità, e spezie. La Natura in effetto non fuole per lo più ne due Mondi Umano, e Materiale, condurre ad un'eminente grado di perfezione, o di difetto i fuoi parti. Debito e ufo della Poesia si è il soccorrere alla Natura con migliorarla, o correggerla; o pur con fare gli oggetti d'essa più desormi, più ridicoli. in una parola, più eminenti nella lor qualità, ch' ella non fuol mostrarci. Trovate poi, che faranno dall' Ingegno, e principalmente dalla Fantafia de' Poeti, queste perfezioni, o imperfezioni, queste eminenti Verità della Natura, elle fenza dubbio conterran novità, cioè quel Bello, che nasce dalla Materia. Ne altro ha da far l'Arte Poetica per migliorare . correggere, e perfezionar la Natura, fe non discoprire, e rappresentare giò, che la stessa Natura talvolta ha fatto, e fa, o pur potrebbe, e dovrebbe fare di più eminente, secondoche sapra immaginarselo la vigorosa, e feconda Fantalia. Per la qual cola non ha il Poeta da nscire suor de' Regni della Natura : 'altrimenti più non rappresenterebbe il Vero , o il Verifimile , la materia de quali itutra nasce dentro le miniere della Natura. Ha egli da valerit mai fempre della stessa Natura per far eminente la Matura: ficcome l'Arte in un Real Giardino può perfezionar anch'essa la Natura, e solamente colla stessa Natura, adunando, e disponendo con ordine in determinato spazio e prati , ed alberi , e frotti , e fiori , e boschetti e fontane puil che o non mar, o ben rade volte fara la Natura per se medefima . L'Ingegno dunque dell'-uomo , e la Immaginativa sua può ajutar la Natura con discoprir quelle Bellezze, ch' ella per se medefima non fuole, ma potrebbe talor discoprire . its mont to

3. Si perfeziona da Poeti la Natura in tutte e quattro le parti più effenziali de Poemi, ofiervate da Arifattele z cioè nella Favola, o vogliam dir nelle Azione, o fia nelle parole. L'alfedis, e la prefa di Tent non s'erano gla tratti a fine con tante unrabili operazioni e d'uomini, ed iDei, con quante ci fon rapprefentati da Omero, e da Virgilio. Cofforo col divino lor Ingegno, e colla lor feconda. Fantafia deferifiero quel fatto, immaginandolo, come avrebbe effo potuco, o dovuto verifimilmente avvenire. Altrettanto, fece lo flefio Omero, della avventure d' Ulifie nel vitorno ad lacca dopo la feonfitta di Troja. Può effere, che di fatto quel prudente Capitano errando quà e la per gli mari; si nivovaffe in più luoghi, e tevasfe forti i ora crudeli, ora funghi, che metteffero à rificho e la vita, e la continenza di lui. Ma ciò non secara maravigha a Lettori. 5 diè pertazio il Poeta a deferivere quella medelima azione, come veristi de per agiano del medelima azione, come veristi de per cara arione, come veristi de pertazione il Poeta a deferivere quella medelima azione, come veristi de per ada del medelima azione, come veristi de per ada arione, come veristi del pertazione del medelima azione, come veristi del pertazione del medelima azione, come veristi del per ada del medelima azione, come veristi del per a del medelima azione, come veristi del perta del medelima azione, come veristi del per a del per a del medelima azione, come veristi del per a del per a del medelima azione, come veristi del per a del medelima azione, come veristi del per a del per

fimil-

fimilmente immaginò egli, che folfe accaduta. La riempiè di firant, e rarl faccelli, ridicòprendo tutto quel nuovo, e mirabile, che la Nături avrebbe posso y lo devetto pariorire in quel fi fatto avvenimento; laonde in leggendo l'Hiade, e l'Uliffesti pruova da noi quel piatere; che men avvenimo-pottuo promistrere in leggendo la pura Storia delle imprese d'Achille, e d'Uliffe:

4. Non minor perfezione fuole apportarfi da Poeti alla Natura, deferivendo i Coftumi. Vogliono costoro dipingere quei d'un prode, o timido Capitano? d'un giovane feroce, o effemminato? d'un faggio, o crudet Principe? d'un onesta, ed avvenente Donzella? d'un traditore? d'un lieto. o disperato Amante? d'un semplice Pastore? Tosto si studiano essi di rappresentarli, quai veramente possono, o verisimilmente debbono essere nel più eminente, e compiuto grado di quel Costume o lodevole, o biasimevole, o indifferente. Ciò si scorge nel valoroso Enea, nel pio Gosfredo. nel feroce Achille, in Laura del Petrarca; in Sinone, e in altri perfonaggi, la pittura de quali fatta per mano, di valentissimi Poeti cagiona maraviglia, e diletto in chiunque legge, od ascolta. Non furono per avventura in grado sì eminente, e con tal rifalto o di perfezione. o di diferto i Costumi di quelle persone ; ma il potevano verisimilmente , o il dovevano effere. Per dipingerli fecondo il buon Gusto, la Poetica Fantafia cercò tutto il maraviglioso, e raro di quella Materia, e discopertolo perfeziono con esso la non compinta operazione della Natura. Che se il Poeta vuol dilettarci con farne ridere ; ci fa parimente vedere gli altrui Costumi più ridicoli, più sparuti, e deformi, che non sono per l'ordinario, como può offervarsi nelle Commedie del dilicato Terenzio, e del facetissimo Plauto. Certo è, per esempio, che se il Popolo ascolta descritti da Plauto nell' Aulularia quei d'un' Avaro, egli non può tener le rifa. Dice il Poeta, che il vecchio Eucsione credea rovinate le sue sostanze, e chiamava in foccorfo nomini, e Dei , se di qualche suo picciolo tizzone usciva il fumo; ch'egli surava la bocca al soffione, primia di mettersi a dormire, per timor ch' effo non perdeffe un poco di fiato; ch' egli piangeva, allorche fi gittava, e perdeva punto di quell'acqua, con cui fi layava. Son queste le parole di Plauto:

Suam rem periffe, foghe eradicarier, Quiri Divana, arque bousinus constituo clastica fidem; De fuo sigillo fumus fi qua eust faces: Quiri quum st dornistum, follem obstringis ob gulam Me quad anima fore amestra dornistus.

Agnam herele plara , guam lavor , prafundencimo , cichia ma caccano dalla Platot conducendo a mi grido elfercino il Coffinimi dell'avada ro Bucione, e rapprefentandoli quali porcebbe la Natura Largiu ini umora coccano della ficia palfinone, cici metae fotto ggi occhi estroi il uno, ris repellegrino della Masena miccardo, chi ci i tratta, defiando in tal quifa la maraviglia, il refo, il diletto. Colo nol avrebue eggis di il leggeri cottoatto, fi fi folic unicamente edinessata di offervare , e dipinggre a Coffamiti ris-

Demos by Corosin

viali , e moti d'un' Avaro, cioè le Verità ordinarie di quella 'Materia , Nella Sentenza, poi, o vogliami dire ne Sentimenti, e nella Dizione, o fia nelle Frafi, e Parole, con cui deferivono i Poeti le cofe, infinitamente ancora fi perfeziona la Natura. Soglimo i Poeti le cofe, infinitamente ancora fi perfeziona la Natura. Soglimo i Poeti, qualor parlano effi, o introducono altri a parlare, non ufar que Sentimenti noti, e triviali, che per l'ordinario nafcono in mente alle perfone, o in sfotta no ne ragionamenti civili; ma quelli, che più feelti, più nobili, più pellegrini, e ingegnofo, più ridicoli, e faccti, più affettuoli, più tenen, e più femplici possono dirir di mente ad un' Eroe, ed un' uomo dotto, a uno ficioco, e piazevole, adu un'Amante, a un'addolorato, a una Pafforella, e ad altre simili persone. Tale, per cagion d'esempio, si è nella Tragedia intitotata l'Afpasa, composta dal Sig. Pietro Antonio Bernardon'i Poeta Cesarco, la risposta d'Afpasa Principesta a Dario sgliuolo del Re di Perfa, che l'aveva chiefta al Padre, ed ottenua per risposta. Egil i deice.

ll Re de Persi a me vi dona...... Ella tosto risponde: .............. Ed io,

Cb' impero bo più del Re de' Persi in questa.

Libersa, che m' avanza, a voi mi solgo.

lo del mio cor son donna, e sola posso

Di lui, qualor mi piaecia, Farne all'altrui Virtute o premio, o dono.

Così Lucano nel 4. della Farfalia va immaginando i fentimenti più nobili, che dovette concepire Afranio, uomo coraggiofo, ma vinto da Cefare, mentre fi rendeva al Vincitore.

> Vistoris flesis ante pedes. Servara precansi Maieflas, non frasta malis; interque priorem Fortnam, cafufque movos, geris omnia vidit; Sed Ducis; O' vaniam fewo pellore pofesis. Si me degeneri-firevilfest fata fub bolfe, Non deetas forsis rapiendo deutera lerbo, An nunc fola mibi eft orande cuaffa falusis, Digamm donanda, Céfar, se credere visit.

Adoperanfi pare dal Poeta finfi, e parole, per esprimere i suoi, o gli altrui sentimenti, non le ordinarie, e comunali ; ma quasi sempre le più vive, le più armoniose, le più espresive, le più tenere, le più manesolo, che possano convenire al suggetto, ch'egli ha per le mani, e che possano vivamente adornarso, e con forar appresentario.

6. Dalle quali cofe può comprenderi, che il Bello della Materia nafce particolarmente dal perfezionare gli oggetti, e parti della Natura; cioò dal dipingere gli oggetti de' tre Mondi, e fezialmente dell'Umano, non quali fon per l'ordinario, ma quali potrebbono, o dovrebbono effere nel la lor più eminente perfezione, o nel lor maggiore difetto. Queflo perfezionar la Natura, queflo Vero, o Verifimile, nuovo, mirabile, raro, e inopinato, ci appare Belliffmon, perché feco porta certi raggi, e un'afpetto.

Della Perfetta Poesia.

to luminofo, che rapifice, illuftra, e per confeguente diletta l'Anima nofra, col difecaciarne le fjacevoli tenebre dell' gnoranza primiera. 'Non ci avrebbe molto dilettato, e forfe ci avrebbe fiziato ben prefto il Vero a noi rapprefentato, com' ello è per l' ordinario, perché forfe triviale, o gà noto a noi per lungo ufo, e fperienza delle cofe; onde quelto non ci fa palfare dall' Ignoranza al Sapere. Ci dee per lo contrario dilettare il Vero a noi rapprefentato, come portebbe, o dovrebbe effere nella Natura, perchè da noi o di rado, o non mai offervato; onde quafi fempreci fa palfare dall' gnoranza al Sapere, e illumina l'Intelletto noftro: il che

ci apporta dilettazion fingolare.

7. Dicemmo di fopra, che i parti della Natura, come gli Avvenimenti umani, i Costumi, i Sentimenti, le Virtù, i Vizj, le Persone, e altri fimili oggetti, ordinariamente non fon maravigliofi, e nuovi nel corfo delle cole, perchè non sono eminenti, e compiuti nel genere loro . Può però avvenire, che talvolta sieno tali. In fatti ci sono stati de' Capitani, Principi, ed Eroi d'una fomma Viriù, d'un valore, e d'una fortuna mirabile, le imprese de queli sono giunte a quella novità, e perfezione, che va il Poeta ricercando nella Materia. Se imprese, e persone tali ei son proposte per argomento di qualche Poema, non ha la Fantasia molto da saticare per discoprire il Mirabile della Materia, avendolo già la Natura per fe stessa palesato, e già renduta bella, e Poetica questa Materia. E tali esser dovevano appunto le imprese dell'Imperador Traiano nella guerra contra i Daci, onde Plinio il giovane si rallegra con un certo Caninio, che voleva chiuderle in un Poema, perch'egli avesse trovato un'argomento, che era Poetico per se medesimo. Dice egli così nella pist. 4. lib. 8. Oprime facis, quod bellum Dacieum scribere paras. Nam que sam recens, sam copiofa, sam lata, quam denique tam Poetica, O quamquam in veriffinis rebus tam fabulosa Materia? Ma perciocche di tali satti, e di Materia sì eminente, e maravigliofa, ben di rado la Natura ci provvede; e perchè ancora a questa può il Poeta aggiungere qualche perfezione, e noviià: perciò sempre diciamo, che il Poeta dee perfezionar la Nitura. E quantunque simili maravigliose imprese già sieno Poetiche, cioè contengano il Bello della Materia, e possa contentarsi il Poeta di descriverle quali fono; vuol nondimeno la ragione, ch' egli non se ne contenti, sì per distinguersi dagli Storici; come ancora per ottenere il merito dell' invenzione, o sia dello scoprimento d'altre cose, e verità, senza adoperar quelle fole Ricchezze, che la Natura gli ha posto davanti, e ha scoperio da se medesima agli occhi di tutti.

Come i Poeti cerchino il Vero, e se dicano il salso. Vero certo, e Vero possibile, e credibile, e probabile, che Verismile si chiama. O suo, o l'altro si cerca del Poeti. Opinione del Pallavicino, e d'altri non approvata.

A Venno noi possa stabilito per primo principio, e sondamento del Bello Poetico il Vero, avendo più volte detto, che il Poeta scoprendo nella Materia le Verità più nuove, maravigilose, e pellegrine, scuopre appunto quella Bellezza, che si cerca ne' Poemi: giurreri , che più d'uno s'è si funora l'upito iri udir sì fatto linguaggio. A chi non e no to, che proprio de l'octi non è il cercare il Vero, ma bensì l'allontantiene per quanto si può, e il singere, e l'inventar Favole, e mensice, e certamente contengono il Falso? Lo consessano utili gliantichi, e moderni scrittori; anzi è miglior Poeta colui, che si meglio singere, e mentire. Kerci risi raspusio: raviva divisarra autios. Secondo il proversio: multe busice si dismos del Peri, come farsifica faristocte en primo della Metafisca, e Plutarco nel Trattato dell'udire i Poeti: Come danque può diffi, che il Bello della Materia Poetica è anch' esso sonda ful Vero?

2. Cefferà forse questo giustissimo stupore, quando ben s'intenderà la divisione del Vero, di cui già s'è data qualche abbozzatura, e che ora con maggior chiarezza andremo esponendo. Di due spezie è il Vero della Natura. Uno è quel Vero, che in fatti è, o pure è stato. L'altro è quel Vero, che verisimilmente è stato, o pur poteva, o doveva essere fecondo le forze della Natura : Il primo Vero si cerca da' Teologi , da' Matematici, e da altre Scienze, come pur dalla Storia. Del fecondo van principalmente in traccia i Poeti. Dalla cognizion del primo viene la Scienza, e dalla cognizion dell'altro l' Opinione. L' uno può chiamarsi Vero necesserio, o evidente, o moralmente certo; come sarebbe il dire: che Dio è onniposense, ed eserno; che la Terra è rosonda; che il Sole scalda, e riluce; che Roma una volta era Repubblica, e conquistà moltissime Provincie d' Europa, e d' Asia ; che Gerusalemme fu da Cristiani tolta di mano a' Saracini fotto la condotta di Gotifredo Buglione. L'altro si può chiamar Vero possibile, probabile, e credibile, che Verisimile poi comunemente vien detto ; come farebbe il dire : Che la Luna al pari della Terra contien varietà di corpi ; che sotto la sfera della Luna vi è del Fuoco ; che Romolo, e Remo furono lattati da una Lupa, che nel conquisto della Terra Santa fatto dal Buglione vivesse un fortissimo Saracino chiamato Argante , ed una valorosa Donzella per nome Clorinda. Ora tutto giorno da noi si pruova per nostra disavventura, che il Vero evidente, e certo è difficile a trovarsi, perchè sepolto fra mille tenebre in questo nostro inselice soggiorno. Perciò l' Intelletto, non potendo confeguir quel primo, fi contenta, e prende piacere ancor del fecondo, cioè del Vero possibile, e credibile,

o fia del Verifimile. Ne fanno le Scienze stesse buon traffico. Appresso i Teologi sì contemplativi, come pratici, oltre alle Verità rivelate, che fon certe, meritano lode ancora le probabili, e Verifimili. In maggior copia si spaccia tal mercatanzia da' Filosofi Naturali, moltissime opinioni de' quali nel cercar le cagioni , e i principi delle cofe , non fon che probabili (a) e Verisimili. Altrettanto può osservarsi in altre scienze, ed Arti. Nella Storia poi quante cose vi sono, appoggiate solamente sopra questo Verisimile! Per non dir'altro, ci basti il leggere alcune Orazioni, che si rapportano da Tucidide, Livio, Tacito, e simili Autori, come recitate da Imperadori, e Capitani al popolo, e a Soldati. Queste, benchè in effetto fieno folamente figliuole dell' Ingegno dello Storico, non di que' personaggi ; pure il lor Verisimile ce le sa piacere assaissimo . Ne già sull' evidente Vero, ma ful probabile, e credibile si fonda la Rettorica; onde Quintiliano nel c. 18. lib. 2. dell' Inftit. Orat. scriffe : Rhetorice non utique propositum babet semper Vera dicendi, sed semper Verisimilia. E i Dialoghi usati da Platone, da Tullio, e da tanti altri samosi Scrittori, ancorche non fia evidentemente vero, che gl' Interlocutori abbiano mai fate to quel Dialogo, o fe pur lo fecero, che abbiano detto appunto quelle parole, e sentenze; tuttavia per cagion del Verifimile sono da noi stimati, e piacciono a tutti. Adunque vediamo, che non folamente il Vero avvenuto, certo, e reale, ma eziandio il Vero possibile, probabile, e credibile apporta diletto all'Anima nostra. Ed è la ragione di ciò, perchè l'Intelletto impara nuove notizie, e discaccia l'ignoranza, ov'egli ancora apprenda oggetti probabili , poslibili , e verisimili ; essendo Bene per se steffo defiderabile il saper quello, che può, ed è poruto effere, ed accadere .

3. Ora diciamo, che fempre un qualche Vero ferve di fondamento alle invenzioni, e alle dicerie Poctiche; e che quelle non pofiono effer Belle, quando non ci fanno apprendere qualche Verirà ve evidente, e certa, o pur pofibile, e Verifimele. Moltifime fon le Verirà reali, certe, ed efficenti, che fi fontrano per gli Poemi. Nell' Epopeia, nelle Tragedie; e in affaillimi componimenti Lirici il figgetto de verit per l'ordinaro faol'effere una qualche azione, e perfona, un qualche avvenimento, che veramente e flato, ovvero è realmente. Mille pezzi di floria, di Geografia, di Filosofia, d'altre Scienze, e Arti; mille deferizioni di loggiti, fumi, animali, e altre cofe verifime ci fa tutto giorno veder la Poefia; e la maggior parte de fentimenti, chi ella dia, contiene la Verità evidente, e reale. Il reflo delle altre invenzioni, e deferzizioni, de gli altri avvenimenti, e fentimenti, che finumenti, che fila di fa vedere, e udire, e ch'ela indufficialemente finge, contiene, o dee contenere il Vero poffibile, credibile, e proba.

<sup>(</sup>a) Del non effere le Opinioni de l'inisfoli Naturali, se non probabili, e verifimili, si dicer da Platone in più luoghi nel l'inico, over l'inno sifedò dice 3 Socrate i Elé civi à Sicrate l'Elé civi à Sicrate i Elé civi à Sicrate i Elé civi à Sicrate i en l'annual de l

probabile. Ove o il primo Vero, o il secondo non si ravvisa dall'Intelletto nella nobile, e feria Poesia, anzi in ciascuna parte della Poesia; egli può tenersi per certo, che non ne sentiremo diletto, e che non ci apparirà Bella , tuttochè il nuovo , e il Maraviglioso in lei si ravvisi ; troppo dispiacendoci il Falso, l'Impossibile, l'Incredibile, o sia l'Inverisimile. Il Poeta adunque nobile, e serio sempre ci rappresenta cose veramente avvenute, certe, ed elistenti ; o pur ne finge colla fua Fantalia di quelle, che veramente possono, o potevano, debbono, o dovevano esfere, e accadere, generando nella Mente nostra, o Scienza, ovvero Opinione. E non si può già dire , che questi avvenimenti possibili sieno Fassi : imperciocche è ben manifesto, non esser quelli realmente, ed effettivamente Veri : ma è altresì chiaro, ch'essi potevano, o possono veramente accadere: e il Poeta con essi fa apprendere all' Intelletto altrui un Vero, non già reale, e avvenuto, ma bensì possibile, e Verisimile, che prima gli era ignoto. Queste tali cose credibili, possibili, e probabili, da noi si chiamano Verisimili, perchè son simili al Vero certo, evidente, e reale. Ma in genere per dir così di possibilità, probabilità, e credibilità son Vere anch' effe .

4. Non voglio però maggiormente spiegare il Vero Poetico, se prima non fo palefe la fentenza in questo proposito d'alcuni valentuomini, che hanno sommamente illustrata l'Arte Poetica. Stimano essi, che il Poeta abbia per fine il far credere veramente avvenuto, e certo, o pur'elistente ciò, ch'egli narra, o rappresenta, quantunque si sia da lui inventato, e finto. Tien differente sentenza da costoro un' altro gran Filosofo, cioè il Cardinale Sforza Pallavicino . Offerva questi nel lib. 3. cap. 49. del Bene, che la Prima Apprensione, la quale è il primo modo, con cui l' Intelletto nostro conosce gli oggetti senza autenticarli per veri , o riprovarli per falfi, è materia di gaudio, e di diletto alle anime nostre. Nol veggiamo noi , dice egli , ne' favoleggiamenti Poetici? Ogni età , ogni fesfo, ogni cognizion di mortali, si lascia con diletto incantar dalla Favola, imprigionar dalla Scena. Ne ciò interviene, perchè si stimano veri que prodigiosi ritrovamenti, como si persuasero molti Uomini dotti. Chiedasi a coloro, che soffrono di buon talento la fame, il caldo, la calca, per udir le Tragedie; a coloro, che che rubano gli occhi al fonno, per dargli alle curiofied de Romansi : chiedasi , dico , se gli uni credon , che i personaggi , i quali parlano , conosciusi da loro salvolsa , sian Belisario , o Solimano , oppressi dalle sciagure ; e se gli altri credono , ebe i sassi per aria fi trasformassero in cavalls a prè de Nubi, e che la Fortuna venisse personalmente a far il nocshiero d'eercasori di Rinaldo. Chi dubita, che risponderan di no? Ma di più foggiunge egli, che se sosse intento della Poesia l'esfer creduta per vera, ella avrebbe per fine intrinfeco la menfogna, condannata indispensabilmente dalla legge di Natura, e di Dio; non effendo altro la menfogna, che dire il falso, assinche sia stimato per vero. Come dunque un' arte si magagnata farebbe permessa dalle Repubbliche migliori ? come lodata?

data? come usata eziandio da Scrittori santi? Da tali ragioni cava il dotziffimo Cardinale questa conseguenza, cioè : che l'unico scopo delle Poetiche Favole fi è l'adornar l' Intelletto nostro d'Imagini , o vogliam dire d' Apprentioni fortuofe, nuove, mirabili, e fplendide, fenza confiderar, fe queste sieno vere, o false. Ciò pure da lui si pruova coll'esempio della dipintura , la qual non pretende , che il finto sia stimato per vero ; e che si rinnuovi in noi la balordaggine di quegli uccelli , i quali corfero per gustare col becco le uve effigiate da Zeusi . E pur quelle figure dipinte , benchè per dipinte sieno ravvisate, pungono acutamente l'affetto, e ci dilettano. Ma perchè può chiedersi , a qual fine si studino cotanto i Poeti di dipinger la Favola verifimile, s'ella non vuol'effer tenuta per vera; risponde eeli, che il Verifimile è un mezzo efficace per far apprendere più vivamente il Maraviglioso . Imperciocchè quanto più simili in ogni minutissima circoftanza fon le Favole della Poesia, o le figure del pennello all'oggetto vero, ed altre volte sperimentato da chi ode le une, e mira le altre. con tanto maggior' efficacia destano elle que' mobili simulacri , che ne giacevano dispersi per le varie stanze della memoria. E quindi risulta più vivace l'apprensione, e più fervida la passione, senza che il giudizio appruovi per vere, o ripudi per salse le cose rappresentate. Non si cerca adunque il Vero dalla Poesia, ma solamente il sar immaginare oggetti maravigliosi,

fieno veri , o falfi , non importa .

s. Così la ragionano questi gravissimi Scrittori, con dottrine, forse più plaufibili, che ben fondate, o almen bisognose di molte limitazioni, e fpiegazioni. Imperciocchè, per cominciare dal Pallavicino, se susse vero, che la Poesia colle sue Favole altro scopo non avesse, che il comunicare alla prima Apprensione ( o alla Fantasia , che così più tosto ci piace di parlare) Immagini maravigliofe, lascerebbesi la briglia in collo a i Poeti, e si darebbe loro una smoderata libertà, che presto potrebbe noiarci. Non ci è fogno, non ci è chimera, non delirio, non falsità, che non potesse da loro mettersi in versi con isperanza di dilettarci. Tutte le più frivole cantafavole avrebbono luogo ne Poemi Eroici , e nelle Tragedie', non che nella Commedia, e nella Lirica. E quante son le avventure strane di Buovo, delle Fate, degli Amadigi, di tutti i Romanzi, e infin di Guerin Meschino, tante sarebbono un lodevole trovato per gli Poemi, esfendo nel vero maravigliose cotali cose. Anzi più spererebbe d'essere miglior Poeta, chi fognaffe più ftrani, e mirabili oggetti, come i monti d' oro, gli uomini volanti per aria, e tutto il Mondo incantato, o volto foffopra da qualche ridicolo Mago. Certo è, che oggetti più maravigliosi non potrebbono presentarsi davanti alla prinia Apprensione, e che dovrebbono questi dilettarla assaissimo, da che non occorre, che il Giudizio appruovi per vere, o ripruovi per false Immagini tali . Ma so ben' io, che il prudentissimo Cardinal Pallavicino mai non intese di lasciar la Fantafia Poetica tanto in preda a se stessa; nè per giudizio de' Saggi si dee permettere una tal libertà a i Poeti. La nobile, vera, e feria Poefia ha da essere pà austera, più temperante, avendo essa le sue leggi, oltre alle quali chi si lascia trasportare, può bensì piacere a qualche grossolana, e rozza persona, ma non a i dotti, non a i migliori. Ora le leggi della Poesia seria consistono in volere, che le Immagini maravigliose, nuove, sontuose, e nobili, che il Poeta rappresenta alla prima Apprensione, fieno accompagnate da un' altra qualità effenziale, cioè che ci appaiano Vere, e contengano il Vero necessario, avvenuto, e reale, o il Vero posfibile, probabile, e credibile. Se un di questi due Veri non si truova nelle Immagini, e se questo non s'apprende nel medesimo tempo dall' Intelletto, noi non possiamo ritrarne soda dilettazione, anzi ne sentirem dispiacere. Facciasi, che la Favola d'una Tragedia, d'un'Epopeia, non comparifca Verifimile, cioè non fi creda possibile dagli Uditori: altro che noiae dispetto non si raccoglierà da sì fatto Poema . Pongasi per esempio che Teseo adirato rimproveri ad Ippolito suo figliuolo il missatto d'amarla matrigna; e che questi scusi l'amor suo, in guisa però, che quantunque fia lungo, e replicato il colloquio, pure per cagion delle parole, e de fensi equivochi, studiati dal Poeta, Ippolito sempre pensi, che il padre gli rimproveri l'amore da lui portato ad Ismenia Principessa straniera: e Teleo creda fempre, che il figliuolo scusi l'amore infame portato alla matrigna. Se poscia il Poeta farà, che Teseo condanni per questo fupposto delitto l'innocente Ippolito alla morte, egli è manifesto, che maravigliofa farà questa avventura. Ma è palese altresì, che l'uditore s'adirerà contro al Poeta, non potendo parere, che fia possibile, o verisimile un sì lungo equivoco fra due persone tra loro parlanti; e che da ciò possa seguire una sì sunesta morte, quando una sola parola più chiara poteva, e doveva impedirla. Non bafta dunque, che la prima Apprenfione, o la Fantafia conofca, e apprenda Immagini maravigliofe, e strane. Bifogna eziandio, che queste compariscano o realmente Vere, o pur Verifimili, possibili, e credibili all' Intelletto; cioè che un qualche Vero si ravvisi in esse. Altrimenti se appariranno o realmente False, o impossibili, inverifimili, ed incredibili, non potran rifvegliare nell'animo nostro alcuna foda, e feria dilettazione. Adunque l'Intelletto, e il Giudizio ha da trovar qualche Vero nelle Immagini Poetiche; ne la sola prima Apprensione, o Fantasia col solo conoscerle nuove, e mirabili, può seriamente dilettarci.

8. Molto più fongeremo, che le Favole Poetiche non fi fermano a paferre la fola prima Apprenfione, ove confideriamo le Azioni dell'Anima noftra nell'apprenderie. O quelle Immagini fon già note alla noftra Fartafa; o nol fono, e ci arrivano pellegrine, e risove. Se già ci fon note, conviene, affinché poffano ditettare; che l'Intelletto discorra, el argomegti alquanto per ravvifar la fimiglianza, che paffa fra le Immagini rapprefentate dal Poeta, e quelle, ch' egli già figabava negl'interni fuoi gabinetti; dalla quale argomentazione, e conofienza; nata dal Giudizio, e dal Dificoffo, nafe ancora il diletto. Cià dalla fiperienza, e da Arfifore-

70

le ci è infegnato. Dice questi sì nella Rettorica, come nella Poetica; che noi tutti ci rallegriamo della raffomiglianza, riguardando le Immagini o della Dipintura, o della Poesia, perchè considerandole impariamo, e comprendiamo con un veloce Sillogifmo che sia ciascuna cosa, come sarebbe il dire : che questi è colui. Molto più ciò è manifesto nelle Immagini maravigliofe, e nuove, le quali non erano prima note alla nostra Fantasia; poiche fe hanno da dilettarci, è d'uopo, che l'Intelletto argomenti dalle cofe note alle ignote, per iscoprir se sien vere, o verisimili quelle, che la Poesia rappresenta. Chi la prima volta per esempio ascolta la mirabile, e nuova morte di Didone, subitamente considera, che le Reine possono innamorarfi, perder l'onore, condurfi alla disperazione, e per disperazione ucciderfi, e per confeguente gli parrà Vero, che Didone potè darfi la morte. Ancorche noi non vi ponghiamo mente, pure allorche fi prefenta da'Poeti, e da i Dipintori qualche Immagine Poetica, o Figura del pennello alla nostra Apprensione, velocissimamente l' Intelletto nostro argomenta, per veder, se queste contengano, e rassomigliano qualche Vero, sia questo reale, certo, e necessario: o possibile, credibile, e probabile; o pure l' opposto loro. Quando in esse egli ritruovi rassomigliato qualche Vero, ne sente egli diletto; e pruova parimente dispiacere, veggendo il Falso, l'inverisimile, l'impossibile, e l'incredibile. Non potrem danque dire, che il Verifimile folamente si cerchi dalla Poesia, acciocchè più vivace riesca l'apprenfion de gli oggetti; la quale, come dice il Pallavicino, quanto è più perfetta, è ancor tanto più dilettevole, e feritrice dell' appetito; e allora è più perfetta, e vivace, che più simili sono in ogni minutissima circostanza le Favole della Poesia, o le Figure del pennello all' oggetto vero, ed altre volte sperimentato da chi ode le une, o mira le altre. Imperciocchè, se ciò sosse vero quanto men sossero maravigliose, e nuove le Immagini, e le Favole Poetiche, tanto più esse dovrebbono dilettarci, come quelle, che farebbono più fimili in ogni minutiffima circoftanza a gli ogetti veri, e altre volte da noi sperimentati. Ma etutti confessano, e noi abbiam già veduto, che la maggior bellezza delle Favole, e Immagini Poetiche confifte nell' apparirci nuove, e mirabili : cioè diverfe diffunili, o contrarie, e lontane da quello, che moi prima fapevamo, o potevamo immaginare. E intanto queste Favole, cd Îmmagini colla maravigliofa, e nuova loro comparia dilettano, e muovono l' Intelletto nostro, in quanto egli con una subita scorsa di ragionamento, ravvisa in esse imitato un qualche Vero, ch' egli prima non Capeva. Il Vero dunque, o Verifimile Poetico non è mezzo folamente, per cui più dilettevole si faccia in noi l'apprensione; ma è un de' primi principi necessari al Maraviglioso, affinche questo ci possa dilettar seriamente. Tolto via esso, cioè non contenendo le Immagini, Invenzioni, e Favole Poetiche, alcun Vero, non potrà il Maravigliofo recarci alcun nobile piacere. Dalle quali cofe parmi d' intendere, che la Poefia nobile, e feria, non ha folamente da parlare alla prima Apprentione, o Fantalia; ma dee parimente fempre parlar ancora all' inletto. E ciò sia detto intorno all'opinione del Cardinal Pallavicino.

o. Per altro faggiamente egli avvisa, che i Poeti non intendono di far credere per Vero il Falso, cioè per veramente avvenuto, o realmente esistente ciò, ch' esti han fatto. Ma intendendo ben' essi di farlo sempre mai credere per veramente possibile, e probabile; in guisa che dipingendosi la morte compassionevole della Reina Didone, la Poesia non pretende, ne cerca già, che si creda evidentemente, e veramente accaduta quella morte, ma bensì che essa da gli uditori, e lettori s'apprenda come veramente possibile, e verisimile nei corso delle cose, e ne' Regni della Natura. (a) E quindi possiamo discernere ciò, che è menzogna, o Falso, come ancor ciò, ch'è Vero nella Poesia, potendosi, e solendosi ne' componimenti Poetici ritrovare infinite azioni, e cose mentite, ma dovendovisi, ciò non ostante, ritrovar sempre il Vero anche in compagnia della stesia menzogna. Allorchè il Poeta finge qualche avvenimento, personaggio, ed oggetto, certo è, che questo oggetto, o personaggio, o avvenimento finto, non è giammai stato nella Natura; e perciò chiamasi menfogna, e Falsità, ove noi lo consideriamo realmente esistente, o veramente avvenuto. Ma fe noi consideriamo questo avvenimento, questo oggetto, o personaggio finto, come veramente possibile ad essere, e verdimile : dal mirar la menzogna noi vegniamo in cognizione d'un Vero, apprendendo ciò, che veramente può avvenire nella Natura delle cose. Non può dirfi Falfo; anzi si ha da dir Verissimo, che Didone condotta da un disperato affetto potesse uceidersi, benchè sia per avventura Falso, che ella veramente, e realmente siali uccisa. Questo avvenimento dunque è Vero, in quanto è un' Ente possibile; e si diletta l'animo de gli uditori, o lettori in apprenderlo, e rimirarlo dipinto da' valorosi Poeti, quantunque ei fappia, che ciò non è veramente accaduto, ma fol finto dalla Poetica Fantasia. Ne altro in effetto, per quanto ce n'assicura la sperienza, pretendono i Poeti di far credere, che questo Vero possibile, allorchè fingono azioni, ed oggetti, che mai non furono. S' io leggo, o ascolto una Tragedia, una Commedia, un' Eroico Poema : so che nella Commedia tutte le persone, ed azioni rappresentate in essa giammai non surono, nè si son fatte; fo parimente, che nella Tragedia, e nell' Epopeja buona parte de' personaggi, e delle azioni non è stata, o avvenuta giammai, come rappresenta il Poeta. Con tuttociò ne pruovo io sommo diletto, e si risvegliano differenti passioni dentro di me stesso. Ma questo diletto da me non si proverebbe, quando le cose narrate dal Poeta non mi apparissero venmente possibili, e verisimili, o per dir meglio se mi si presentassero co-Della Perfetta Poefia. me

(a) E quindi possimmo discernere ciò che è memogna, e falso Oc.) Le muse appresso Estodo

nella Generazione degli Dei, di se medesime.
L'Eure Judiue voda Apre violanem sezie
L'Eure, P' vor Schouter, andrie underenda.
Soppium dir metti falsi et ver simili ;
Sappium, gennado vagliam, narrare il vere.

me impossibili, incredibili, e improbabili. Adunque convien dire, che l'intento proprio del Poeta si è il rappresentare, e far credere solamente possibili, e verisimili le cose da lui finte, e non già realmente, e veramente avvenute. Ciò pure meglio si scorgerà in offervando la natura delle altre Arti imitatrici, come della Pittura, della Scultura, o pur dell' Istrionica, Arte che il Cardinal Pallavicino parve non ben distinguere dalla Poetica nelle parole dianzi rapportate . O s'imiti da esse il Vero certo, e reale, o stimiti il Vero possibile, probabile, e Verisimile: purche sia ben fatta l'imitazione , l'Intelletto nostro ne gode . Se il dipintore , fe lo Scultore, fe l'Istrione avrà acconciamente imitato le cose, ch'egli si propose da rappresentare, potrà dilettarci, e muovere gli affetti. Ne, per cagionar questo dolce movimento nell'appetito nostro, importa, se le cofe rappresentate sieno evidentemente vere, o realmente avvenute, o pur fe finte. Debbono benst queste necessariamente esser possibili , e Verisimili, cioè contener quel Vero, che può, o dee probabilmente effere, e partorirfi dalla Natura; altrimente non ci diletterebbe la lot fortuna. Sciocco, e ridicolo per cagion d'esempio sarebbe quel Dipintore, che dipingesse in una tavoletta un Monte in Iontananza, è sopra di esso un' uomo, o un' uccello di grande statura ; imperciocchè noi ci avvederemmo tosto, non effer ciò possibile, insegnandoci la proporzione, che quell' uomo figurato in tanta lontananza con istatura sì grande, farebbe quasi uguale ad un Monte. Ci offenderebbe un tal' inverifimile, ne avrebbe costui ben' imitato ciò, che fuole, dovrebbe, e potrebbe far la Natura. Altrettanto avverrà, se il Dipintore sa sproporzionate le membra delle sue Figure, o fe non fegna a fuo luogo l'ombre, o fe

Delphinum fibus appingir, fluidibus aprum. Sicché fra L'opinione del Balavicino, e quella d'altri Maestri della Poetica, ci sembra di poter sondare la nostra, dicendo: Che nella nobile, e seria Poesia l'Intelletto sempre ha d'apprinder un qualche Vero o avvenuto, o reale, o possibile ad estre, e ad avvenire; e che il Poeta vuol far credere, non già veramente avvenuto, o realmente essilente, ma bend veramente possibile, e Versiminie ciò, ch' eggì ha finto

colla sua capricciosa Fantasia.

## CAPITOLO X.

Suggesto dell' Epopeja, e Tragedia se ba da prenderse dalla Storia. Regole del Verisimile. Vero Universale, e Particolare. Differenza fra la Storia, e la Poessa; e pregio maggiore dell'ultima.

I. P Erché nondimeno i Poeti pregano le Muse, ed Apollo a rivelar loro le cose, perchè-nella Tragedia, ed Epopeja prendono i farti Illorici, e mischiano il Vero col Finto, acciocché tutto appaja avvenuto, convien rendere ragione, perchè ciò si faccia da loro. Dico peranrive.

to, che chiunque imita, s' egli vuol dilettare, e muover gli affetti, ha da raffomigliar vivamente gli oggetti, e farli coll'Arte fua, per quanto comporta l'imitazione, presenti all'altrui Fantasia, come farebbe la Natura medefima . Quanto più forte , e viva appare questa imitazione , e raffomiglianza, tanto più ci diletta ferendo essa maggiormente la nostra Fantafia, e facendo più efficacemente conoscere all'Intelletto le cose imitate: il che rifveglia talvolta i medefini affetti, che fi rifvegliarebbono dentro di noi dal mirar gli ttelli originali. Per ciò fare, ha da mostrar l'imitatore di dire, o rappresentar cose realmente vere; tuttochè sua intenzione non fia, che tali fieno credute. Non è sì stolto l'Istrione, che egli pretenda d'effer creduto per un vero Ercole, per un vero Belifario. Con tuttociò egli, per quanto può, ha da fingere d'effer tale; imperciocche fe non fi mostrerà appassionato, ed interessato nell'azione finta, come farebbono i veri personaggi, egli non desterà ne gli uditori l'affetto, e agevolmente ci dispiacerà. Nella stessa maniera ha il Poeta da mostrare. per quanto el può, di dir le cofe come veramente avvenute, e certe, benche sua intenzione non sia di farle in effetto creder tali; poiche altrimenti facendo non diletterebbe affai, ne moverebbe le paffioni altrui.

.2. Intorno poi al valersi nell'Epopeja, e nella Tragedia di persona: e d'azioni prese in parte dalla Storia, diciamo, che per dilettare non è affolutamente necessario, che il Poeta si vaglia d'un tal fondamento. Perciocchè tanto col fingere affatto l'argomento, quanto col fingere sul Vero istorico, s'ottiene l'intento dal Poeta, che è quello di apportar dilettazione alla Fantafia, e di far nel medefimo tempo apprender cofe possibili, credibili, e verifimli all'Intelletto. Egualmente, o almen con poca diversità potrà dilettarci il Torrismondo del Tasso, e l'Orbecche del Giraldi (se pure son suggetti in tutto finti, il che non voglio ora cercare) ch' Aristodemo del Conte Carlo de' Dottori, perchè sì que primi argomenti, come l'ultimo, compariscono affarto nuovi, e nel medesimo tempo verisimili al popolo. Non considera questi, nè può avvedersi, nell'udir recitate simili Tragedie, se gli argomenti sieno certi, o se quelle persone, ed azioni fieno mai state, ma gli basta per trarne diletto di conoscere, che son possibili, e verisimili. Il perche quasi direi, che alcuni Poeti avellero potuto risparmiar l'oftinata fatica da loro spesa per trovare in qualche angolo delle antiche Storie un suggetto nuovo per le moderne Tragedie. Certo è, che il popolo de' nostri tempi non mette alcuna differenza fra questi sì lontani, ed incogniti argomenti, e quei, che son finti affatto, non avendovi per avventura in tutto un'uditorio, se non due, o tre persone, se forse niuna, che sappia esserci veramente stato Aristodemo, e conosca le dissavventure a lui accadute. Nomi pure affatto ignoti, e fatti stranieri dovettero apparire nella prima loro comparsa ne' Teatri quei del Cid, di Corradino, di Nicomede, di Pertarito, di Marianne, di Rodoguna, e d'altri simili. Contuttociò assaissimo piacquero; e pure non influi a far piacere quelle Tragedie la precedente notizia, che

Designate Congl.

la Storia avesse parlato di sì fatte persone. Non è dunque assolutamente necessario, che l'argomento della Tragedia, e dell' Epopeja sia realmene te vero, affinche possa chiamarsi bello, e ci diletti quel Poema. Confessiamo nulladimeno, che più dilettevoli, stimabili, e belle saran l'Epopeje, e le Tragedie fondate fulla Storia, che le interamente immaginate dalla Fantafia Poetica : e per questo motivo solevano gli antichi prendere argomenti noti per lavorar fomiglianti Poemi. E che fia più lodevole una Tragedia, o un' Epopeja d'argomento vero, primieramente si pruova, perche più difficile, secondoche dimostra il Castelvetro, è il fingere in un fuggetto sì fatto, che il fabbricarlo di pianta. Secondariamente l'afferma Aristotele con dire, che i fatti noti maggiormente ci piacciono, ore restario ki to binator. ta be virousea parepir, oti binata, i yap ar ivireto, si ir aδώκατα. Perche verisimile, e credibile si è il possibile; ed è manifesto, che fon possibili le cofe avvenuse, poiche non sarebbono avvenuse, se fossero impossibili. Cioè prendonsi nomi, e fatti veri, che son noti al popolo o per la Storia, o per la fama; affinche più probabili, e possibili appajano i mirabili avvenimenti aggiunti dalla Tragedia, dall' Epopeja al fatto Istorico; essendo evidente, che il popolo crederà più facilmente possibile ad avvenire tutto ciò, che nel Poema se gli rappresenta, da che egli consusamente crede, e sa essere avvenuto il caso, che quivi si espone. Sa per esempio non poca gente, che per comandamento della crudele Elisabetta lasciò Maria Stuarda il capo sopra un palco funesto, quinde sembrerà tanto più probabile, e possibile tutta la tela dell'azione Tragica, tessuta dal Poeta . A moltiflimi eziandìo è noto, che Gotifredo Buglione in compagnia d' un' esercito di Cristiani ritolse Gerusalemme a i Saracini . Udendosi rappresentata dal Poeta una sì gloriosa impresa, già saputa consusamente, e in compendio, stimano i Lettori più probabile, e possibile, che questa sia passata nella maniera, in cui la racconta il Poeta. Ma non per questo intende il Poeta di farla veramente credere avvenuta, com' egli la conta. Gli basta, e solo ei brama di farla credere possibile, e verifimile. Altrimenti, se il Poeta pretendesse ancora di far credere veramente fatto ciò, che folo ci appar possibile a farsi, come se in ciò consistesse la cagion di dilettar gli Ascoltanti, o Lettori; fi troverebbe egli di molto ingannato, e piacerebbe a poche persone; perciocche ben pochi son coloro, che credano veramente, è realmente avvenuto tutto ciò, che è contenua to ne componimenti Poetici. Ma dall'altra parte essendo certo, che ancor tutti quegli, che non credono veramente accadute le cofe nella maniera divifata dal Poeta, pure pruovano gran diletto da sì fatti Poemi; adunque dee dirli, che la dilettazion nasce dal solo riconoscere, e creder verifimili, e possibili quelle azioni; e che a sar credere questo solo tende propriamente, ed unicamente l'Arte Poetica. In terzo luogo per le Tragedie fi son prefi , ed è meglio prender nomi veri , e casi avvenuti , più che del sutto finti, perchè ciò è di maggior comodità al popolo, il quale più facilmente comprende le cose, quando egli ne ha già qualche

precedente notizia; ficcome ancora se gli sa risparmiar la fatica di apprender nomi nuovi , e di diftinguere l' una dall'altra le persone del Dramma. In quella guisa appunto, che noi un piacere abbiamo dal mirare una pittura, nelle cui figure a noi incognite riconosciamo la Natura ben' imitata: e un'altro piacere di più possiamo avervi, se queste sigure sì ben dipinte sono individualmente a noi note, come la strage degl' Innocenti, la morte di Cleopatra, e simili. Così più dilettazione ci arreca la Tragedia allorche miriamo rappresentate da essa e persone e cose in parte conosciute, che non sa quella, dove affatto ci appajono ignote le perfone, e le cose. Dissi in parte conosciute; poiche l'informazione precedente, che il popolo ha d'avere del suggetto, e delle persone della Tragedia, o Epopeja, non ha da effer tanta, che nuovo in parte non gli appaia quanto propone il Poeta ; e non dovrebbe effere tanto poca , che la gente stentasse ad imbeversi di tutti i nomi, e di tutte le circostanze straniere, come succeda negli argomenti, che interamente son finti. In tal maniera i Poemi riescono ad un tempo stesso facilissimi a comprendersi, e nuovi : la qual perfezione manca a quegli argomenti, che quantunque presi da Storie antiche, pur sono assatto ignoti, e stranieri al popolo nostro, e perciò da me posti per poco in ischiera con quelli, che son finti del tutto.

3. Supposto dunque, che sia meglio il prendere per la Tragedia, e per l'Epopeja l'argomento o delle Storie, o della fama; e supposta nel popolo qualche informazione del caso, che dee narrarsi, o rappresentarsi: ragion vuole, che il Poeta vi finga dentro azioni, e aggiunga Favole tali, che non s'oppongano all'opinione già da noi conceputa o di quelle persone, o di quelle cose, che crediamo avvenute. In altra guisa sacendo , a noi non appariranno verifimili , e possibili ad avvenire. Da che tante Storie, e la fama ci han fatto moralmente certi, che Giulio Cefare fu vincitor di Pompeo ne' Campi di Farfaglia, e ch'egli fu pofcia da i congiurati uccifo : che Cleopatra si diede la morte da se stessa, per non comparir prigioniera nel Trionfo d'Augusto; che il gran Costantino su il primo fra gl'Imperadori Criftiani: fe l'Epico, o il Tragico Poeta ci rappresentasse Cesare, che s'uccidesse da se stesso, per essere stato vinto da Pompeo; che Cleopatra fposasse Augusto, e divenisse Imperadrice; che Costantino perseguitasse i Cristiani, punto non parrebbono verisimili a noi tali finzioni. Non già perchè una volta non fosse possibile, che Cesare si desse la morte, che Cleopatra giugnesse al Trono Imperiale, e che Costantino seguisse la setta de Pagani; ma perchè avendo il corso delle cose, e la Natura altrimenti disposto di quelle persone, e ciò sapendosi da noi, non può parerci verifimile quanto il Poeta racconta, perche troppo dissomigliante, anzi contrario all'idea da noi formata di quelle cose, o persone. Ove però gli avvelimenti o per cagion delle Storie discordanti, o per la gran lontananza de paesi, e de tempi, o per l'incertezza della fama sieno affai dubbiosi, e consusi; allora poerà il Poeta con maggior libertà

bertà fingere, e prometterfi di far ruttavia creder verifimili alla gente i fuoi trovati. Sicchè faranno ben fatte le Favole Poetiche, ogni volta che l'Uditore, o Lettore potrà perfuaderfi, che quelle tali perfone o fieno flate, o possiano essere disce, che quelle tali cose possiano essere avvenute, o deno effettivamente avvenute. Dal che fegue ancora, che non è vietato al Tragico Poeta il prendere per suggetto de fuoi versi avventure affatto immagnate, e nomi in tutto finit; poichè tali avventure, e perfone possiono apparir versismili, e possibili all'uditorio. E tali appaino quando no sino contrarie all'opinione del popolo, nè manifestamente riprovate

dalla fama, e dalle Storie note.

4. Ne basta opporsi a questa libertà con dire, come fa un' acutissimo Scrittore: Che i Re son conosciuti per sama, o per Istoria, e parimente le lono azioni notabili; e lo introdurre nuovi nomi di Re, e attribuir loro nuove azioni, è contraddire all'Istoria, e alla fama, e peccare nella verisà manifesta. Imperciocchè moltissimi sono i Re, e gli uomini riguardevoli, che non son conosciuti per sama, o per Istoria; e di quegli ancora, che la Storia ha confervati in vita, poco numero è conosciuto dal popolo. Nè contraddice alla fama, o alla Storia, chi finge nuovi Re, o attribuisce loro nuove azioni ; perchè la fama , o la Storia non ci fa fapere , che questi Re finti non fieno mai stati al Mondo; anzi il Mondo erudito. con difotterar nuove memorie, scuopre, e può scoprire ogni giorno Re, e personaggi nuovi, de'quali noi prima ne per sama, ne per Istoria avevamo contezza veruna. Data pofcia la libertà di finger nuovi Re, e perfone illustri, non seguita ne pure, come teme il suddetto Autore : Che abbia da esfer leciso al Poeta il formar puovi Monti, nuovi Fiumi, nuovi Mari, nuovi Regni, trasportare i Fiumi vecchi d'un paese in un'altro : e brevemente sia lecito rifare un Mondo nuovo, o trasformare il vecchio; come nè pure fingere: Che Coftantino fia stato Imperadore tra Giulio Cefare, e Augusto in Roma; ovvero che Giulio Cefare uccidesse la moglie Calfurnia trovata in adultorio. Le regole del Verifimile, come abbiam detto, richiedono, che le Favole Poetiche non s'oppongano, nè contraddicano all'opinione fondatamente conceputa delle cole. Ora e la fama, e la Storia, e gli occhi propri ci fan fapere, o vedere la vera fituazione de'Monti, de'Fiumi, de'Regni, de'Mari; ci dicono, che Costantino visse più di 350. anni dopo Giulio Cefare, e che a Giulio Cefare fopravville Calfurnia fua moglie. Chi perciò fingesse il contrario di tali cofe già da noi fapute, o facili a faperfi, questi non potrebbe farcele creder Verisimili, e possibili ad esser avvenute, da che sappiamo, che la Natura ha determinato la fua potenza in diverfa maniera. Non è possibile, dirò io tosto con tutta la gente, che il Po fcorra appresso Parigi, che Costantino regnasse avanti Augusto; perchè io veggo, e so il contrario. E per questa cagione hanno i Poeti faggi da guardarfi de certi sfacciati Anacronilmi, che facilmente possono apparire inverisimili, e impossibili. Udendo poi rapprefentate le azioni di Clorinda, di Torrismondo, di Nifo, e d'Eurialo , e di fimili perfonaggi totalmente finti , dovrà parermi possibile, e verifimile, che fiano accadute; perchi io non ho cosa che s' opponga a questa nuova opinione, e mi convinca del contrario. In una parola ; per meglio afficurari di sir compari possibili, e verifimili le Poetiche finzioni, la via sicura è quella di fingere fuor della Storia, e della Fama. Cioè aggiungere alla Vertich, on no corrompere la Verich; e finger cose, o avvenimenti, de quali postivamente non parti in contrario qualche Storia nota, o la tradizione ben fondata. Non discono le Storie, che Argante, e Clorinda non fiossero, e combattellero contra i Cristiani fotto Gerufalenme; non dicono, che Nifo, ed Eurialo non ficossero quella glorioda prodezza ne tempi d'Enea, nè contradicono con espresse quella glorioda prodezza ne tempi d'Enea, nè contradicono con espresse quella glorioda disgrata di Belisario, o la fortuna di Rodrigo. Questo silenzio basia, per fondamento della finzione, la quale non ha oldacolo, affine di comparier fondamento della finzione, la quale non ha oldacolo, affine di comparier fondamento della finzione, la quale non ha oldacolo, affine di comparier di fondamento della finzione, la quale non ha oldacolo, affine di comparier

possibile, e verisimile.

5. Dalle quali cose vegniamo ancora a sapere, perchè gli argomenti, e i Nomi delle persone sieno dal Poeta nelle Commedie internamente finti. Nè la Storia, nè la fama fuol tener conto, e memoria degli uomini baffi, e privati, ficcome cofe di poco momento, e palefi per l'ordinario folamente a pochi. Sicche la Favola della Commedia, chesempre è formata di persone basse, e d'affari popolareschi, può sempre, quantunque in tutto e per tutto finta, comparir verifimile, e possibile ad esfere avvenuta; non essendovi ne Fama, ne Storia, che s' opponga alla sua verisimiglianza, e possibilità. Come poi per nostra opinione non si vieta, che la Tragedia si formi d'argomento, o di nomi del tutto immaginati, così non ci è divieto alcuno, che la Commedia possa constituirsi di suggetto già saputo, o vero; laonde biasimar non si può chi ha fatto servir qualche Novella del Boccaccio per fondamento d'una Commedia. Essendo però più lodevole impresa il sabbricar del suo questi Drammi, senza piantar la sabbrica sopra le altrui fondamenta, perciò sempre mai farà miglior configlio l'inventar tutto l'argomento delle Commedie, giacche il Verifimile, che si richiede anche in esse, non si espone a verun pericolo, come avvien nelle Tragedie. Ora come dicemmo, tanto la Tragedia, come la Commedia, e l' Epopeja, solo pretendono, che quanto da lor si finge si creda possibile ad avvenire, o ad effere avvenuto. E sì gran cura hanno di ciò, che laddove qualche cosa realmente, e veramente accaduta, rappresentata, o narrata potesse parere inverisimile, e impossibile ad essere avvenuta, i Poeti fi studiano di temperarla, e di rendere perquanto si può Verisimile il suo Maravigliofo. Dicono adunque i Poeti, e formano mille menzogne, e Favole; ma non perciò vogliono ingannar l' Intelletto di chi legge, od afcolta, con fargli credere il Falso. Egli è Falso, che siasi mai fatto ciò, ch' essi fingono fatto; ma Vero è, che ciò poteva, o pur dovea farsi. Questo ultimo Vero, e non il primo Falso, vuol da loro persuadersi, tendendo essi per mezzo d' una menzogna a farci apprendere una Verità, la qual Verità da noi appresa può molto dilettarci, e arceacci profitto. Il perchè cautamente secondo i suo costume S. Agostino nel lib. a. ca.p. 9 de Solidoqui osservò, che i Poemi, quantunque pien ci appaiano di bugie, pure noi vogilio ni ignanarci; e che i Poeti possino benà aver nome di mentitori, ma non già d'ingannatori. Mentienter, sui menderet col egli scrive, bet disprani a fallacibus, quod omnis fallaca apprii sallare; pron autre monti vali fallere qui mentiture. Nam O' Mimi, O' Comussia, o' muha Poentes mendaciorum plena sint, delestandi paius quam fallendi columitate; o' omnet stere, qui iscanira, mentinura. Sol fallan, vel fallen il redictari in sette dicture, coins negorium si, su quique fallerur E appresso diletto altrui. Est Fabula compositum ad utilitarem, delestaniomenque uncatam. Nè altronde province questa utilità, e dilettazione, che dall'imparar qualche Verità maravigliosa o già avvenuta, o pur possibile ad avvenite.

6, Ciò, che finquì s'è detto, facilmente ci conduce a spiegare un bel passo d'Aristotele nel c. 9. della Poetica, ov'egli rende ragione, perchè debba anteporfi la Poefia alla Storia. Φιλοσορώτιρος, dice egli , και στεδαιό-TEPON TOINTIS ISOPIAS ESIN' À LIE TÀ YAP TOINTIS LANDON RAJONE, À DE SOPIA TÀ RAJ Exagor hiryes . Cofa puù Filosofica , e migliore è la Poesia , the la Storia imperciocche la Poesia dice più le cose universali , e la Storia più le cose parricolari . Lasciando le varie interpretazioni , che a questo luogo danno gli Spositori , diciamo , che il vero de' tre Mondi , e della Natura , fi divide in due spezie , cioè in Universale , e in Particolare . Consiste l' Universale nella Potenza, e nelle Leggi, o Idee universali, che ha la Natura per operare. Questa per esempio nella sua Idea, e universalmente vuole, suole, o dee fare, che l'Uomo forte non si sgomenti in faccia de' pericoli; ch' egli sia il primo, quando si assalta una Città, una Rocca, a falir sulle mura, o fulla breccia; ch' egli fugga il vincere con tradimento, e foperchieria il nemico, e fimili cofe generali, e univerfali. Questa è l' Idea dell' Uomo forte, confiderando la fola Potenza, e Legge della Na-· tura; e perciò il Vero Universale altro non è, che il Vero possibile, credibile, e Verisimile, di cui abbiam ragionato. Il Vero particolare si è quello, che la Natura produce, discendendo a mettere in pratica la sua Legge, e Idea universale, e la sua varia potenza in qualche persona, e individuo, come farebbe in Alesfandro il Grande, in Cammillo Romano, in Carlo Magno, in Goffredo, e in altri valorofi guerrieri, famoli per le Storie antiche. Allora la Natura determina il suo potere, e le operazioni sue, come un' artefice, che può d' un legno fabbricare un vaso, una cornice, un nobile scrigno, e mille altre cole; e si determina a far con quel legno una statua d' Ercole, un busto di Carlo V. La differenza dunque, che paffa fra la Storia, e la Poefia, fi è questa. Dalla prima fi riferifcono, e deferivono folamente i particolari, gl'individui, cioè le azioni, i costumi, i sentimenti, che la Natura venuta all' atto produsse per ventura

control to Co

tura in oggetti determinati, in determinate persone. Così ella descrive : come Cefare in effetto si reggesse nel farsi padrone della Repubblica Romana, come Alessandro conquistasse tanti Regni dell' Asia, non dipartendofi giammai, per quanto si può, dalle Verità particolari, e operazioni già determinate dalla Natura, cioè dal Vero efistente, certo, e reale. Ma la Poesia per l' ordinario va cercando il Vero universale, più che il particolare, in guisa che o prende un Vero particolare, e lo riduce all' Universale; o pure immagina un' Universale, e poscia per rappresentarlo in pratica lo conduce al particolare. Cioè da lei fi dipingono le aziorii, le persone, le cose, come la Natura considerata in Universale dee, può e suol talora sare. Laonde se il Poeta ha da rappresentar qualche azione già avvenuta in persona determinata, non si ferma in questo individuo, ne in questi fingolari; ma passa a consultar la Potenza, l' Idea, le Leggi, e il fistema universale della Natura; e quindi prende materia per far divenire maravigliosi i fentimenti, i costumi, e gli avvenimenti de' singolari. O pur volendo egli farci vedere il ritratto d' un Configlier prudente, d' un Principe imbelle, d' una tenera Madre, discende a gl' individui. e rappresenta queste Immagini nella persona d' un Nestore, d' un Paride, di un' Andromaca , ovvero finge del tutto altri Nomi . Dal che fi fcorge, quanto fia più lodevole, più ftimabile, più filosofica la Poesia, che non è la Storia, effendo evidente, che lo Storico non ha molto da studiare, e da faticare, perchè egli dee folamente descrivereciò, che la Natura ha già prodotto : laddove gran sapere, grande ingegno ci vuole per cavar dalle Idee univerfali, e dal poter della Natura azioni, e cose maravigliose, o non mai, o rade volte da essa Natura prodotte. Quindi è, che il nome di Poesa fu propriamente attribuito a chi fa verfi; perciocchè il perfetto Poeta ha da effer Facisore, fignificandofi lo stesso dalla Greca parola rouris, e non già, come alcuni avvilarono, colni che finge. E ciò vuol dire, ch' egli ha da fare, e in certa guifa creare colla fua Fantafia, e col fuo Ingegno, avvenimenti, costumi, e pensicri, che per l'ordinario non ci fa veder la Natura, affinche la novità loro cagioni maraviglia e diletto. Se prenderà il Poeta a dipingere la passione di qualche determinato perfonaggio, come lo Sdegno, l'Amore, la Gelofia; o qualche Virtù, come la Generofità, la Pietà, il Valore, non fi fermerà fulla notizia particolare, che di quel perfonaggio gli fomministra la Fama, o la Storia. Ma alzandofi a contemplar l' Univerfale Potenza della Natura, quindi trarrà fuori materia pellegrina, e mirabile per poter dipingere quella paffione; quella Virtù in guifa meno dagli altri offervata, e con fentimenti, che forse non caddero, ma potevano verisimilmente cadere in pensiero a quella persona. Ora questo fare, e creare azioni, costumi, e sentimenti fuol' appellarsi inventare; ond'è, che cotanto si stima necessaria a i Poeti l' Invenzione, e che in essa consiste spezialmente la gloria Poetica. Non si dice propriamente, che lo Storico faccia, ed inventi, perche non racconta se non i particolari, cioè quello, che veramente è avvenuto e si è Della Perfesta Poesia.

fatto dalla Natura. Ma il Poeta, fr., ed invenna ciò, che la Natura dorrebbe, o potrebbe fare, ma da lei non s'è fatto, o non si fa che rade volte. E perchè necessaria è gran saica, industria, e penetrazione per cavar da gli Universiali della Natura queste pellegrine, e maravigliose Verità, perchè ancora da tali Verità si genera ne gli Akcoltanti o Lettori maggior dilettazione, che dalle Verità si storiche: perciò maggior lode è

dovuta alla Poesia, che alla Storia.

7. Da ciò intendiamo, che ove sta proposta al Poeta qualche azione avvvenuta da trattare in versi, come sarebbe la presa di Troja, ha egli da abbandonare, per quanto comporta il Verifimile, i particolari di tale impresa, e passare agli universali della Natura. Quivi scoprirà egli mille differenti guife di vincere una Città. Saranno altre affai triviali, altre molto nuove, ed altre più maravigliose; potendo in effetto la Natura guidar sì fatta impresa a fine con moltissimi diversi mezzi. Ciò offervato dal Poeta, ha egli da scegliere quel mezzo, che più gli sembrera mirabile e nuovo; e discendendo di nuovo a i particolari, dee loro applicar quel Vero possibile, e universale, con dipinger, la presa di quella Città, come essa poteva, o doveva probabilmente avvenire. Ora ciò da noi s' è chiamato perfezionar la Natura; e s' è detto, che questo perfezionar la Natura apporta gran diletto, perchè s' accomoda al nobil genio della Anima umana. Non potendo essa nell' ordinario corso, e ne gli usati parti della Natura, trovar cose perfette, e impararne tutto giorno delle nuove: si rallegra almeno in veggendole rappresentate tali dalla Poesia. Se la Storia non rapporta azioni, e avvenimenti di tal maestà, che appaghi l'appetito, e l' ingordigia dell' animo nostro; ecco la Poesia, che le reca foccorso, dipingendo fatti più Eroici, grandezza più illustre di cose, con ordine più perfetto, con varietà più dilettevole, e vaga. Se la Storia ci fa veder ne' fuoi esempi le Virtà non premiate, e i Vizi non gastigati secondo il merito loro; la corregge, la migliora il pennello Poetico, rappresentando i fuoi ritratti, quali potrebbe, o dovrebbe l'universale Idea della Giustizia formarli. Ci sazia di leggieri la Storia col narrar cose triviali, fempre le stesse, da noi spesso udite, o vedute. A ciò porge rimedio la Poessa, cantando cose inudite, inaspettate, varie, e mirabili; adattando a i desiderj nobili, e grandi dell' Uomo le cofe, e i parti della Natura, non l'animo dell' Uomo alle cose, come suol far la Storia. Che la Poesia sovente abbandona il Vero particolare, avvenuto, e certo, non lascia però essa di dipingere, e di farci comprendere il Vero; poiche ci rappresenta l' Universale, che è più dilettevole, e in certa guisa più perfetto, non potendosi negare, che più perfetto, e compiuto nel suo genere ci apparirà quale sempre quello, che la Natura può fare, e dovrebbe fare, che quello, ch' essa per l'ordinario fa, e suol fare. Laonde il Robortelli ebbe gran ragion di dire nel Coment. della Poet. d' Aristot. che i Poeti si dipartono spesso dal Vero, per rappresentarci una spezie più eccellente di Vero, cioè il Vero possibile, ed universale. Poesa recedunt sape a Vero, O excellensiorem

tinerm quamdam speciem Veri effingunt. Pelorchè parmi, che aleuni Scrievi potsifico, anti dovessico on può daccor favellar della natura della Poessia, e non sicrivere, che il Fasso è ogetto proprio di quest' Arte, e ch' esta ha a riporsi sotto l' Arte Sossitica, di cui è oggetto il falso. Seguento dosi dalla Poessa il Vero, o cerro, ed avvenuto; o possibile, probabile, e Verissimile: ognati vede, ch' esta dee più giustamente collocaria colla Diettica, e colla Rettorica, Arti che cercano sempre o il Vero cerro, o il Versissilie, probabile, e non già il Fasso, che inganna, come suo fisto farti dalla Facoltà Sossitica. Di fatto e chi non sa, che tendono i Sossiti ad ingannarci; e sarci credere il Fasso on ragioni apparentemente vere; quando la Poessa per lo contrario rende ad ammestrare il popolo, e a fargli compendere, e credere o il Vero certo, o il Vero possibile, apportandogii un medelmo tempo utità, e daltevo

## · CAPITOLO XI

Esempi del Vero ne Senzimenti, e ne Costumi. Qual Vero, o Verisimile sia ne Romanzi. Loro fine. Verisimile popolare, e Verisimile nobile.

I. T A conclusione adunque, che noi caviamo dalle cose finguì divisate, è questa. Cioè: che la Poesia per suo scopo ha il rappresentare alla Fantasia nostra Immagini sontuose, nuove, nobili, e mirabili. Ma questo non basta. Oltre à ciò l' Intelletto, il Giudizio, e il Discorso han da trovare in esse un qualche Vero; o sia questo reale, e certo, o sia folamente possibile, e credibile, poi non importa. Sicchè non la fola Fantalia ha da godere in vederli poste davanti sì maravigliose, e nuove Im: magini; ma l'Intelletto ha da imparar da esse qualche Verità, e notizia, che generi in lui Scienza, o Opinione, pershe in tal maniera anch'egli proverà piacere. O si rappresenti dunque dal Poeta quel Vero, che noi chiamiamo certo, evidente, reale, e avvenuto; o pur quello, che diciam Verifimile, probabile, e pellegrino, diletterà fenza dubbio la Fantafia, e l'Intelletto nostro. E perchè il primo Vero, per l'ordinario non appare affai mirabile all'Intelletto, e alla Fantafia nostra; quindi è, che spezialmente il fecondo Vero, cioè il possibile, e verisimile si suole, anzi si dee cercar da' Poeti. Che se per lo contrario il Poeta rappresenterà cose o realmente, ed evidentemente falle, o pure inverifimili, improbabili, incredibili; nè potrà l'Intelletto nostro sentirne piacere, nè ci avrà costui fatto vedere il Bello Poetico della Materia.

2. E ciò non folamente dev verificarfi nelle Azioni, e Favole rappreentate dal Poeta, 'ma ne' Collumi eziandio, e ne' Sentimenti, effendo a tutta quelta Materia neceffario il fondamento di qualche Vero, fe ha da chiamarfi veramente Bella. Offerviamolo in pruova, incomiciando da i Sentimenti, Altri di quelli hanno in vero puramente effotto, come fa-

L 2

rebbe quella fentenza:

Noffun

Che ricordars del sempo felice Nella miseria.

Il che Dante diffe nel 5, dell' Inf. avendo copiato da Boezio nel lib. 2. della Gonfol. profa 4. il quale così ferifle: In omni saverfitate fortune, infelicifimum gensi infortuni est fuiffe feliceme. Altri Sentimenti hanno il lor Vero travestito, e nascosò sotto il velo delle Traslazioni, come quel vaghistimo del Petrarca, in tal guisa favellante a Laura, morta in età giovanile.

Dormito bai , bella Donna , un breve fonno ; Or se' svegliata fra gli Spirti eletti .

Il fondo di tal Sentimento è, che Laura è vivuta poco tempo in Terra; e ch'ella ora gode eterna vita in Cielo . Ma questo Vero è vestito in maniera maravigliofa, ed inopinata; poiche parendo a noi altri, che il nostro vivere sopra la Terra sia un vegliare, e che la Morte sia un sonno eterno; il Poeta penetrando nell'interno di ciò co i raggi della Fede, scuopre tutto il contrario, e veste bizzarramente la Verità, ch'egli volea proporre. Ciò fommamente diletta la Fantasia, e sa nello stesso tempo apprendere un Vero all' Intelletto. Ma noi meglio vedremo oltrove, che i Sentimenti fono sciocchi, e bruttissimi, quando lor manca il Vero interno, cioè il fondamento della Bellezza. Ne costumi poscia se noi prendiamo per esempio a descrivere un valoroso, e sorte guerriero, noi rappresentiamo que Costumi, che la Natura può dare, ed ha talvolta dato ad una tal persona. In mezzo alle battaglie, e a' rischi più grandi sarà questo guerriero sempre coraggioso, e lontano dalla viltà, e paura. Opererà egli, e parlerà sempre da Uomo intrepido, come sa l'Aiace d'Omero nel 17. dell' Iliade . Per una folta nebbia mandata da Giove non potevano i Greci nè veder luce, nè combattere co' Trojani, ed erano a mal partito. In questo pericolo fa Aiace ben conoscere il suo nobil costume, perchè rivolgendosi con questa Eroica esclamazione al sommo Giove così gli parla.

Lis várra, a'thá rol form bí lipp that A'ymin, lluísro b' a'then, toi b'ophaluis ro thin, Er bí páin saí duirren, trú ró rol luiba árus. Da nebbia tal, gran Din, libera i Greci, E dá lor ed feren l'nfo de gli oebi. Poi nella lute, fe col è à in grado, Ci fa perir, che volentier meremo.

Non Chiede questo Eroe la vita, ne ha timor della morte; ma sol chiede la luce per sare una morte degna del suo gran coraggio. Il che è un Costume impareggiabile, e maraviglioù, lodato altamente prima di noi dall'acutissmo Longino. E questo Costume o su effettivamente, e realmente vero in Alice, o su possibile in esto, e perciò è almen vero ne' Regni della Natura 5 considerandolo in universale, e come possibile. Nel-

la Gemmedia ben fatta per rapprefentare i coltumi d'un Paralito, d'un Soldato vanagloriofo, d'un Avaro, d'un Amante accetace dalla puffione, confidera il Poeta ciò, che la Natura o veramente fa, o verifimilmente può fare di più rilevante, quando operano sì fatte perfone. Che se non è cetto, ne tealmente vero, che una persona chiamata Euclione, o Pirgopolinite abbai in quella maniera operato, basta, che ciò sia, come fatti è, Verismile. Nell' Epopeja, e nella Tragedia al Vero possibile, e universilae, si congiunge bene s'pello anche il Vero particolare, cetro, de avvenuto; cioè oltre all' effer Vero, che un prode Capitano possi avvera di fatto, confessione conquistata una forte Città, egli è ancor Vero di fatto, che questo Capitano si chiamava Gosfredo, e che egli la con-

3. Ora l'apprendere quegli avvenimenti , quelle persone , quegli affetti, costumi, e sentimenti, che ne' Poemi si dipingono, benche solamente possibili, è un Bene defiderabile per suo valore, e cagionante diletto nell' umano appetito. Ne l' Intelletto, come dicemmo, s' inganna, o si diletta del Falso; ma conosce ciò, ch'è Falso, o per meglio dir Finto, e si diletta di quel Vero possibile della Natura , il quale in fatti saputo illumina la nostra mente, e la rende più dotta. E in ciò il Poeta non vuole ingannarci, o far credere per vero ciò, che da lui si è finto. Perchè diceva S. Agostino nel sopraccitato lib. 2. cap. 9. de' Soliloqui, che le Favole Poetiche solamente per necessità contengono il Falso, non potendofi in altra guifa far veder all'altrui Fantafia il Vero possibile, che eon rappresentario, e fingerlo avvenuto. Aliud, son le parole del Santo Scrittore, est falfum effe velle, aliud verum effe non posse. Itaque ipsa opera bominum velut Comadias, aut Tragadias, aut Mimos, O id genus alia possumus operibus pictorum, fictorumque conjungere. Tam enim verus esse bomo pictus non porest, quamvis in speciem bominis rendat, quam illa, que feripta funt in libris Comicorum . Neque enim falfa effe volunt , aut appetitu suo falfa funt , fed quadam neceffitate , quantum fingentis arbitrium fequi potuerunt .

4 Ma e qual Vero, qual Verifimile, dirà taluno, fi rinchiude giamai in tante Favole di Romanzi, e in tante altre finzioni Poetiche, in cui fi narrano cofe, che mai non fono flate, nè potevano, o poffono efere nel Regno della Narura? Egli non è polibile da vevenire, nè giammai è avvenuto, che un Fiume purli, abbia corpo umano, fia innamo di una Donzella; che Amore faetti in mille guise gli uomini, fia finciullo coll'ali, e foffe veduto da Anacreonte; che Afolio falifie col cavallo dall' ali nel globo Lunnare; e fimili altre Eavole. Dall' Intelletto fi riconofcono fibito quefte cofe e realmente falfe, e inverifimili, e impoffibili ad acadere e: contruoció effe ci deltetano, e fon molto apprezzate in Poefia. Adunque non occorre, che il Bello Poetico della Materia abbia per fondamento un qualche Vero. Per togliere quefta difficoltà convien prima offervare, che il Vero certo o pare il Vero poffibile, e Verifimile delle

Azioni, e delle Favole può in due maniere esprimersi, come ancor s' è poco fa accennato del Vero de' sentimenti . La prima maniera è quella di dipingerlo con Immagini Intellettuali, cioè con parole, e fentimenti tali, che l'Intelletto a dirittura conosca, e apprenda la Verità. L'altra è quella di dipingerlo, e vestirlo con Immagini Fantastiche, cioè con parole, sentimenti, e finzioni della Fantasia, talmente che l'Intelletto apprenda non a dirittura, ma solo indirettamente il Vero . Si può per cagion d'esempio narrar da un Poeta in versi l'avventura d'Abdolomino, o pur d'altra persona finta, che da bassissimo stato giunga in poco tempo a conseguire un trono. Dirittamente da questa Azione, o Favola comprenderà Intelletto una Verità avvenuta, o possibile ad avvenire. Per narrar la stessa cosa, fingerà un'altro Poeta, che la Fortuna, Dea o Donna potentissima, e bizzarra, s'innamorasse d'Abdolomino, o d'altro povero personaggio; ch'essa gli apparisse, il conducesse per mano, e il fornisse di tutti i mezzi necessari per divenir Monarca. Da ciò, non già a dirittura, ma indirettamente imparerà l' Intelletto la medefima Verità, che puramente fu espressa dal primo Poeta. Il senso diritto di questa finzione Fantastica si conosce tosto dall'Intelletto per falso, inversimile, e impossibile, perchè la Fortuna mai non è stata, nè può mai essere animata, nè far quanto si finge dal Poeta. Ma questo Fallo, questa menzogna capric-ciosa colla sua fignificazione cuopre una Verità, la quale indirettamente è compresa dall' Intelletto. O sia dunque Verisimile, o Vero, oppure appaja Falso, inverisimile, e impossibile ciò, che la Fantasia rappresenta, purchè esso faccia colla sua significazione intendere un qualche Vero all' Intelletto, ragionevolmente piace all' Anima nostra, perchè questa Materia avrà il fondamento del Bello, cioè il Vero. Ma dovendo noi diffusamente ragionar più abbasso di queste Immagini , più manifestamente ancora farem vedere, come queste mensogne son sondate sul Vero, e che fenza il Vero non possono chiamarsi belle. Per ora non vo' lasciar di dire, che il menzionato S. Agostino era d'opinione, che somiglianti finzioni propriamente non meritassero nè pur nome di menzogne, o bugie. Quod scriptum est (cos) egli scrisse nelle Quist. Evang. lib. 2. qu. 51.) de Domino: Finxit se longius ire: non ad mendacium pertinet; sed quando id fingimus, quod nibil fignificat, tune est mendacium. Quum autem fictio nofiva refereur ad aliquam significationem, non est mendacium, sed aliqua figura Veritatis . Alioquin omnia , que a Sapientibus , O Sanclis viris , vel eriam ab ipfo Domino figurate dicta funt, mendacia deputarentur, quia fecundum ustatum intellectum non subsistit veritas in talibus dictis. Non enim bomo, qui babuit duos filios, quorum minor accepta parte patrimonii sui profectus est in regionem longinquam, O cetera, que in illa narratione contexunsur, ita dicuntur, tamquam vere fuerit quifquam bomo, qui boc in filiis Suis duobus aut passus sit, aut fecerit. Ficta sunt ergo ista ad rem quamdam signissicandum &c. Ficlio igitur, qua ad aliquam Veritatem reservur, Figura eft : qua non refereur , Mendacium eft . Dal che sempre più scorgiamo,

sono, o quali si dicono, o pajono, o quali dourebbono effere.

5. Se poscia parliamo de' Romanzi, confesso anch' io, che si truovano quivi degli avvenimenti stranissimi, delle azioni, e cose, che sicuramente appajono ad un'Intelletto purgato inverisimili, o impossibili, perchè eccedenti le forze, e le Verità della Natura, come fon gl' Ipogrifi, gli anelli, le corna, le spade, le lance incantate, o tante operazioni di Maghi. o guerre contrarie alla Storia , e fimili altri fogni degli antichi Romanzatori. Contuttochè però costoro perdano di vista la Natura, certo è, che piacciono, e che i lor Poemi fingolarmente ci dilettano; onde possiamo ben giustamente credere, che l'Ariosto Principe di tali Poeti viverà non men glorioso ne' fecoli avvenire, che egli viva oggidì. Ma noi primieramente rispondiamo, non esser vero, che i buoni Romanzatori trascurino il Verifimile, purche fi comprenda la natura, e il proponimento de' lor Poemi. Sono questi indirizzati propriamente al rozzo, e ignorante popolo: ne altro fine hanno essi, che di piacere a tal gente. Ora due Verisimili ci sono. L'uno è tale a gli occhi del volgo idiota, e Popolare può appellars: l'altro, tale rassembra a gli occhi delle persone dotte, e può darsegli nome di Nobile . Passa tra essi questa differenza : che tutto ciò , che è Verifimile a i dotti, è tale parimente al volgo; laddove tutto ciò, che è Verisimile a gl'idioti, non è sempre tale a gli uomini saputi. Comune opinione del volgo è, che una volta ci fossero delle Fate, che i Cavalieri andaffero errando, e trovaffero da per tutto delle strane avventure; che tuttavia ci fieno degl'incantatori, i quali per opera del Demonio facciano maravigliose cose. Quindi affatto Verisimile suol parere alla plebe ciò; che i Romanzi fingono operato da fimili Maghi. Ne minor verifimiglianza truova il rozzo popolo ne fognati avvenimenti della Tavola Rotonda, d'Amadigi, e d'Orlando, che nelle vere imprese d'un Giulio Cefare , d'un' Augusto , d'un Carlo Magno , avvegnache i primi sieno sì strani in paragon de secondi ; poiche le pupille de gl'ignoranti non ajutate dallo studio delle veraci Storie, o da altri vigorosi occhiali, non possono giungere a distinguere in tanta lontananza di tempi il nero dal bianco. Adunque parendo le Favole de Romanzi Verifimili al volgo, e sentendone egli perciò diletto, resta manifesto, che in essi pure s'imita la Natura, e si studia qualche verisimile, e massimamente allorche vi si dipingono le operazioni de gli Spiriti Infernali , che fono anch' esse comprese nella Natura, e ne i tre Mondi. Che se poi que sì stravaganti avvenimenti non compariscono verisimili al guardo purgato, e all'Intelletto de i dotti, non per questo sono essi privi di lode nel tribunal d'Apollo.

Piacciono effi ancora alla gente fcienziata, non già perchè vi fi trovi il Verifimile Nobile; ma perchè veggendo il Verifimile Popolare si ben maneggiato, fcuoprono fornito mirabilmente dal Poera il fino difegno, ed ortenuto il fine propollo, che era quello d'apportar diletto al volgo ignorante. E fe non altro, muovono effi a rifo colle firavaganti loro invenzioni, riconofciute per infuffillenti, impofibili, e invertifimili.

6. Ma noi finguì abbiamo intelo, e intenderemo ancor da qui innanzi di ragionar del Verisimile nobile, cioè di quello, che ha da essere, o parer tale non folo a gl'idioti, ma ancora a i letterati; e che è proprio della nobile, e feria Poesia. Questo Verisimile consiste nel fare, come si può il più probabilmente maravigliofe, e nuove le cofe, e le azioni fecondo la Natura loro propria; onde possano ancor gl'Intelletti addottrinati confessar, che poteva, o doveva verisimilmente essere, o accadere ciò, che dal Poeta si narra. Le azioni umane per esempio, secondochè noi fappiamo, si traggono a fine con mezzi, strumenti, e macchine umane. e non già per incantesimi, e miracoli soprumani. Chi dunque raggirerà, e recherà a fine in qualche Poema Eroico una guerra con mille incantefimi, e macchine superiori alla Natura degli Uomini, rendendo maravigliofo il suo Poema solo col mischiar le azioni del Mondo Geleste, o Superiore, con quelle degli altri due Mondi, farà privo del Verisimile Nobile, e non porgerà un ferio, e nobile diletto al fevero Senato de' letterati, e saputi. Queste operazioni sì continuate de i Demonj, o degli Spiriti beati, non appajono affai probabili a gl' Intelletti migliori, quando per verifimile confeguenza non fi vede, che questi effetti sovrumani potevano, o dovevano mescolarsi nell'intrecciamento, o scioglimento della Favola Poetica. Imperciocche, quantunque intervengano alle azioni de' mortali gli Spiriti buoni, e rei; pure di rado l'opere loro fon visibili; o almen questi tali strumenti non sogliono mai con sì continuo, e visibile influsso intrecciare, o sciogliere gli avvenimenti, e le imprese, che si fan dagli Uomini nel baffo Mondo.

7. Ne' principali Poemi adunque, cioè nell' Epopeja: e nella Tragedia, e Commedia il Maravigiloò Nobile è quello, che trato dalla Natura propria delle cose, ha l'aria di Verismile, e si conosce possibile ancor da siggi. Questo è quello, che altamente dee stimarsi, e lodatsi; laddove quel de' Romanzi è privo di nobistà, e per lo più è sol bastante a farcidere. La maniera, con cui i Greci si renderono padroni di Troja; la virtuosa gara di Leone, e Ruggiero; la morte di Clorinda, e altri simul stitti, senza macchine soprumane, sono maravigissi, e hanno quel Nobiste e Versismile, che da not si desidera. Per lo contrario non sappiamo intendere, come gli antichi protestro commendara cotanto Omero, che nula fa quasi operare a gli Eroi senza gli Dei (2) in macchina. Che Veri

<sup>(</sup>a) Si biasima Omero del mettere tanto in opera gli Dei. Avrei toccato più delle Allegorie, che poteano piacere a gli scienziati, secondo la Dottrina di Proclo sopra al Timeo, e d'Eraclide Pontico.

fimile è quello nel 20. dell'Iliade, ove effendosi da Ettore avventata contra Achille un'afta, Minerva tofto accorrendo la foffia (a), e rivolge indietro, facendola cadere a piè del feritore ? Il furore del Fiume Xanto. Vulcano che abbrugia il fiume, e cento altre somiglianti operazioni rapportate nell'Iliade, non dovrebbono ora lodarfi, perchè non Verifimili alla Natura di quelle cose, considerata da gli Uomini saggi. Contenevano queste per avventura il Verisimile popolaresco; e Romanzesco, cioè poteano comparir verifimili al rozzo popolo; ma non doveva Omero voler cotanto adattarsi al genio credulo del volgo, ed empiere di tante macchine il fuo Poema, perchè ciò era un' offendere la dilicatezza della gente scienziata. Per altro non si ha da mettere interamente in ceppi la Fantasia Poetica. E' lecito in qualche maniera a i Poeti il valersi ancor del Verifimile Popolare, non iscrivendo eglino a i soli dotti, ma eziandio agl' ignoranti; e in questi ultimi gran maraviglia, e sommo diletto partoriscono le operazioni visibili del Mondo superiore, che miracoli, e prodigi s' appellano. Senza che, bisogna talvolta soccorrere alla Materia, che per se stessa non è abbastanza mirabile, affinchè essa non rimanga insipida, languida, e fredda. Ma necessaria sopra tutto è una gran parsimonia nell' uso di questo Verisimile. Anzi per maggior cautela converrà sempre offervare, che le macchine soprumane operino con qualche verisimile necessità, come gli Spiriti d'Inferno nella Gerufalemme del Taffo, e non per folo capriccio, come i tanti Maghi, ed incantefimi introdotti dall' Ariosto, e da altri Romanzatori. Che nella Guerra facra nel tempo del Buglione vi fossero degl' Incantatori dalla parte de' Saracini , le Storie antiche ne danno testimonianza. Altresì può sembrarci Verisimile talvolta in Omero, che Marte, o Minerva porgano foccorfo, o configlio a qualche Eroe, e che l'affistano per viaggio, come fa Minerva sotto sembianza di Mentore nell'Ulissea; perchè queste due false Deità fignificano il Valor militare, e la Prudenza di quel guerriero, dal buon'ulo invilibile delle quali Virtà, renduto visibile dal Poeta, è quell' Eroe ben configliato, e difeso dalla morte, o da altri pericoli. Sicche allora l'Intelletto apprende una Verità fignificata da quelle Immagini . Ma il foffiare indietro l'afta d'Ettore, non ha verun fondamento verifimile appresso i dotti, nulla significa, e pende fol da una macchina, che si poteva, o dovea risparmiare in quel luogo . Siccome figurandosi per Minerva condottiera o affistrice, e ajutatrice di Telemaco la Sapienza, non fu poi molto Verifimile, ch'essa il conducesse in traccia d'Ulisse per tutta la Grecia, suorche nel luogo, ov'egli appunto si trovava. Nella stessa maniera molti movimenti degli Dii sognati da' Gentili poterono dirsi nobilmente Verisimili , perchè sensibilmente s'esprimevano con essi quelle inspirazioni, quegli ajuti, e Della Perfetta Poefia. que'

(a) Il foffiare indietro, che fa Minerva dell'afta d'Ettore avventata contro Achille nel 20. dell'Iliade, vuol dire, che Dio l'ajutava; e infinua, che niente fi fa fenza l'affiftenza di Dio da gli Uomini ancor valorofi.

que gastighi, che invisibilmente sogliono venir dal Cielo agli Uomini, e che ancor dalla gente scienziata si potevano probabilmente stimare accaduti in quelle tali circostanze, azioni, e persone. Nulla per lo contrario di Verisimil nobile può trovarsi nella ferita, che Marte nell'Iliade riceve da Diomede, e nel suo pianto fanciullesco alla presenza di Giove, che perciò il rampogna, e di poi fa chiamar Peone medico degli Dei, acciocche lo guarifca. Altre fimili macchine fi fcontrano per l'Iliade, nulla fignificanti, ed affatto inverifimili a i dotti, e forfe anche al volgo antico, essendo ben necessaria una solenne sciocchezza per creder verisimili quelle Favole in persone, che pur nel medesimo tempo si teneano per divine. Da i partigiani d'Omero so, che si produrranno molte difese; ma lasciando io gli antichi Poeti, mi ristringo a i moderni, e dico: Doversi usar gran parsimonia del Verisimile popolare ne' Poemi Epici; doversi per quanto si può cavare il Maraviglioso dalla Natura propria delle cose, che si trattano, e delle persone, che s'introducono, cagionando questo, quando però sia Verisimile, quel nobil diletto, che dal buon Gusto Poetico si richiede. Le cose puramente naturali, ma straordinarie, ma nuove, sono ancor più difficili da trovarsi, che non è il Maraviglioso de Romanzi, e perciò dan più gloria a i valenti Poeti. Queste, perchè umane, son facilmente ricevute dalla nostra credenza; e sono accolte con ammirazione, perchè rare, perchè follevate fopra l'uso ordinario delle umane operazioni . In due parole: Il grande, e l'umano affaiffimo ci piacciono; ma nell' umano si dovrebbe schisare il mediocre, e nel grande il troppo savoloso. Aggiungo pure, che nella Lirica godendofi maggior libertà dalla Fantafia Poetica, si può quivi con più liberalità spacciare il Verisimile popolaresco. Ma nella Commedia, e Tragedia di gran lunga più che nell' Eroico è ristretta la giurisdizione della Fantasia; onde a lei non sarà, se non rade volte, e con qualche verifimile necessità, permesso il raggirare, o sciogliere con macchine soprumane le azioni rappresentate in Teatro.

## CAPITOLO XII.

Dove sia lecito l'Inverisimile, e l'Impossibile. Omero disaminate: Doversi persezionar la Natura, non la Morale. Tasso diseso.

1. Scondariamente bifogna ancor offervare, che l' Inverifimile, o Impossibile pub trovari o configliatamente, o inconfideratamente ufato da i Poeti, quando anche fi narrano fenza Immagini, e Allegorie Fantafliche, avvenimenti, azioni, e collumi. Se configliatamente fi narrano cofe Inverifimili, e Impossibili, in guifa che l' Inrelletto nulla apprenda di Vero o cero, o possibile, allora il Poeta folamente intende di farci ridere, come fa appune l'Ariosto, il quale nel Gan. 30. del suo Furiofo con strive.

I tronchi fin' al Ciel no fono afcefi ,

Scrive

Scrive Turpin verace in questo loco, Che due, o tre giù ne tornaro accesi, Ch' eran saliti alla ssera del soco.

Descrivendo egli puro nel Can. 29. Orlando impazzito, dice che con un calcio fu da lui gittato un' afinello ben lungi un miglio . Altrove Rodomonte scaglia un' Eremita per l'aria; e Grisone un' Uomo sopra le mura di Damasco &c. Non sarebbe scusabile l'Ariosto, Uomo per altro # maravigliofo giudizio, s'egli in componimento affatto ferio, ed in Poema veramente Epico avesse scritto cose tanto inverifimili , e impossibili . (a) Ma perchè i Romanzi son fatti a posta per muovere quell'ammiraz-one. ch' è madre del rifo; e perchè tosto agnun' s'accorge, che il Poeta quantunque conoscesse anch' egli l'inverisimiglianza, e l'impossibilità di si stravaganti azioni, pure le ha adoperate a bello studio per farci ridere, noi ne prendiamo diletto, noi ridiamo, e commendiamo la piacevolezza dell' Autore . Nello Stile dunque burlevole , e ne' Poemi giocofi poffono spacciarsi simili Falsità, e queste han forza di dilettarci in qualche maniera, quantunque niun Vero quivi si proponga all'Intelletto. E dico, che quivi nulla s'impara dall' Intelletto, perchè non chiudendosi in sì satte Immagini alcun Vero, ne l'avvenuto, o reale, ne il possibile, o verisimlle, ed essendo il Falso un Nulla; non può per conseguente l'Intelletto sar' acquisto veruno di Scienza, ovvero l'Opinione, e perciò quindi non nafce la dilettazione, che noi proviamo in udir cotali Immagini. Ella nasce bensì dallo scoprire l'insidie tese all' Intelletto nostro dalla piacevole Fantafia di quel Poeta, il quale facendo mostra di volerci insegnare una cofa maravigliofa, ci mette davanti a gli occhi un Fantasma, che apparentemente, e per un poco ha del maraviglioso, ma dall' Intelletto noftro fi discuopre quasi subito non effer tale, perche si conosce fondato in aria, e non ful Vero, che è la base necessaria del Bello nobile, padre della vera maraviglia. Questo scoprir dunque, che non è maraviglioso ciò, che par tale; e nel medefimo tempo lo scorgere, che il Poeta configliatamente ha fabbricato quell'aereo, e insussistente Fantasma, non per ingannarci, ma perchè avessimo il piacere di mandarlo in sumo con un' occhiata dell' Intelletto nostro, ci muove a riso, e cagiona dentro di noi una sensibile dilettazione, che ci fa restare obbligati a quel Poeta piacevole. Che se il Poeta spaccia ne' suoi Poemi l'Inverisimile, e l'Impossibile diffavvedutamente, cioè fenz' avvederfi, che gli avvenimenti non poffono, o debbono ragionevolmente parerci Verifimili, e Possibili; noi di M 2 queste

<sup>(</sup>a) Ma perché i Remanui fou fatti a polla per muvoer quell' ammirazione O'c.) Credo ancor' io, che la prima intenzione folfe quella di muovere ammirazione. Ben' è vero, che usando maniere tanto caricate, ne viene fuor d'intenzione il rifo. L'Ariotto nel Canto 29, dice della pazzia d'Orlando.

La vuol far comparire forza c'he rast' alres eccede. La vuol far comparire forza c'h Eroe, forza più che quella, che banno comunemente gli Uomini. Dà nell' eccesso, e però nel ridicolo.

quefte à fatte Immagini fentiamo noja, e difpiacere; sì perchè nulla impariamo, e sì perchè ricosociamo molto ignorante colui; il quale o non
conoce l'invertifimiglianza, e l'impolibilità di quelle cofe, o flima noi
à facciulli da crederle Verifimili, e Polibilii. Giò da noi rutto giorno fi
figerimenta in udendo, o leggendo alcun de' moderni D'ammii Muficali.
o pure alcune Tragedie, nelle quali il gruppo, o lo ficioglimento ci appaja impolibile, o invertifimile; noi allora proviamo naulea, o difpiacere, e accufiam d'ignoranza, o di poca accorrezza il Poeta. Avviene lo
ffefio ne' Poemi Epri; nè laficiarono gli anitchi di condanar' Omero perché faccia, che que' di Gorfà portino fuor di nave, e depongano Ulifie
li lido, fenna ch' egli mai fi delti dal fonno, e poi fe ne partano fenza dirgli addio: il che non è verifimile, nè in ciò par che Omero sia
ballevolmente diffeo da Aritfotele nella Poetica.

2. Affine adunque di trovar avvenimenti mirabili, e Immagini (a) fontuole, nobili, e nuove, che nel medelimo tempo appajano Verilimili, convien molto studiare i Regni della Natura, e poi rappresentare ciò, che in essi alla Fantasia Poetica, e al giudizio sembra più compiuto, perfetto, e raro, ma Vero, o Verisimile. Chi perciò rappresentatse un' Uomo, che con un fol calcio alzasse in aria un giumento, e lo gittasse lungi un miglio, come abbiamo offervato che si fece dall' Ariosto: chi ne rappresentaffe un'altro, che con un fol cenno, o grido spaventasse tutto un'esercito combattente, e sparso per una vasta campagna, come sa nell'Iliade Achille: uscirebbe agevolmente suor de confini della Natura, quando il primo non si dicesse per far ridere, e qualche Intelligenza del Mondo superiore non fi fingesse assistente al secondo. Imperciocche noi sappiamo ciò effere impossibile, e inverisimile ne' Regni della Natura. Così nelle Idee universali della Natura un' Uomo nobile, fortissimo, e di valore sperimentato ha da incontrar coraggiofamente la morte, quando egli non può fenza viltà schivarla. Perciò sembra ad alcuni, che posta dissicilmente salvarsi Omero dal peccato di poco buona imitazione, allorchè ci rapprefenta Etore Uomo prode, nobile, e avvezzo a' pericoli, vilmente, e vergognosamente pien di paura suggire al primo, e solo aspetto d'Achille, in faccia del padre, e di tutti i fuoi Trojani. Anzi fa, che al folo apparir di Patroclo, vestito coll'armi d'Achille, Ettore si metta in fuga, e persuada il resto de' Trojani a sar lo stesso. Altro giudizio, dicono ess. mostro Virgilio, benchè imitasse in tale impresa Omero. Vero è, ch' egli sa suggir Turno avanti ad Enea, ma solamente da poiche egli è rimalo fenza spada, e unicamente per trovar nuove armi da difenderh incontro al nemico. Non troppo acconciamente ciò si finse, per lor parere, dal Greco Poeta; nè il gran desiderio d'aggrandire, e far maraviglio-



<sup>(</sup>a) Immarini finituofe.) Quella parola Sontinofe si suos dire d'un banchetto, o d'altra cosa di di costo, dal Latino Samprofes. Non è adoprata dagli antichi e e in questo fentimento è alquanto impropria. A reci detto fifendide, pregnifiche, e simili.

fo il valor d'Achille dovea fenza gran ragione fargli dimenticar le leggi, e l'Idee univerfali della Natura . Più lodevole , tuttochè meno mirabile , fembrera la morte d'un Rodomonte, d'un'Argante, d'una Glorinda; perchè finalmente si ha da cercare il maraviglioso, ma non però uscir de' confini del Verisimile, cioè del Vero universale, e delle leggi, e Idee della Natura. Non dee questa probabilmente senza gagliardi motivi sar sì timido, e vile un' Uomo forte, nobile, valoroso, e nol doveva in tali circostanze. Io non voglio cercare, se sia ben fondata questa loro censura, perchè non mancano ragioni da difendere Omero. So bene, che i principi fon tali, cioè; Che si ha da perfezionare; non da distruggere la Natura; imitare, e rappresentar ciò, che ella ragionevolmente, e probabilmente può , e dee far di più mirabile , e compiuto in perfezione , o in diferto: e non ciò, che il capriccio della fola Fantasia può a suo talento fingere. Anzi tanto ha da essere scrupolosa la Poesia, ch' essa nonpuò lecitamente rappresentar cose, benchè veramente avvenute, e raccontate da Storici fidati, quando queste non abbiano l'aria di Verifimili. Nel qual caso è ufizio del Poeta il temperar questo soverchio Maraviglioso con Verisimili colori, onde senza difficultà possa apparir probabile a tutti. Che se in valenti Autori si truovano imitate delle azioni, e delle cose straordinarie, che non sì sacilmente si possono trovar dentro i termini del Vero universale, e della Natura; io non perciò esorterei alcuno a seguirli in questo, e a lodarli, siccome niun dipintore ha da imitar quelle arditezze, o storpiature, e que'difetti di proporzione, che talvolta s'incontrano nelle tele de più famoli Maestri. L'Intelletto fano ha troppo dispetto in veder, che il Poeta in vece di sar le cose come naturalmente dovrebbono, o potrebbono esfere, le fa al contrario, cioè come ragionevolmente non hanno da effere, o pure nol possono.

3. Nè vorrei già , che quando noi diciamo , doversi da Poeti persezionase la Natura, e far compiuti, e mirabili i fuoi ritratti, taluno fi penfasse, che noi parlassimo della Morale, in guifa che dovessero le persone de' Poemi sempre essere persette, e compiute nella bontà de'costumi. Noi non intendiamo, che s'abbia da perfezionar la Morale, ma bensì la Natura, bastando ciò per cagionar maraviglia, e diletto. Richiede per esempio la Morale, che i Re fieno giulti, le Donne pudiche, i Guerrieri forti, i Configlieri prudenti, e fimili costumi. Non per questo dovrà il Poe-22 rappresentar sempre tali queste persone. Non sarà tenuto a sar sempre i Servidori fedeli , le Madri tenere verso i lor figliuoli , e i figliuoli ubbidienti a' lor genitori; non è obbligato, in una parola, a rappresentar tutte le persone con gli affetti moderati , e colle Virtù convenevoli allo stato loro, come vuol la Morale. Non è tampoco tenuto a farci vedere i Viziosi, o Virtuosi sempre coll'estrema bruttezza de'Vizi, o colla somma bellezza delle Virtù, potendo egli, anzi dovendo talvolta, rappresentare il mediocre sì delle Virtà, come de' Vizi, parte per seguire il Verifimile, e parte per mostrar varietà di ritratti, cotanto necessaria per dilettare. A lui dunque bafterà di descrivere quello, che può verisimilmente, o ancor fuole pur troppo far la Natura; cioè potrà introdurre eziandio de i Re ingiusti , delle semmine poco oneste , de guerrieri vili , de' Configlieri stolti. Solamente egli dee poi ben rappresentare, ben dipingere i costumi presi, e perfezionarli in quella spezie. Sarebbe per conseguente di leggieri un' errore, se rappresentando un' uomo vilissimo, ed imbelle, a costui attribuisse azioni Erojche, e piene di gran valore; se una pudica Donna si rappresentasse sfacciata; se un'uomo pio facesse delle Empietà, un giusto delle azioni ingiuste, un' uomo onorato delle fellonie, quando ragioni verifimili, e forti non conducessero costoro a cangiar costume. Per tal cagione può dispiacere ad alcuni la mentovata vilissima fuga d'Ettore, perchè il carattere di quel personaggio era la Fortezza. Non piace ad altri (ed io fon tra quegli) l'azion d'Enea in Cartagine, cioè quel giovanilmente innamoraru, dimenticarii de' decreti, e delle promesse degli Dei, e levar l'onore a Didone. Il carattere d' Enea, rappresentato da Virgilio, è la Pietà, la Prudenza virile, e la Fortezza. Si distruggono dal Poeta le due prime Virtù, con rappresentare Enea caduto in un tal missatto; ne il costume è proprio, verisimile, ed eguale in quel personaggio, il quale giusta le leggi dell' Epopeja dovrebbe essere in ogni Virtà perfetto, perché egli è il vero Eroe del Poema, E se Virgilio ebbe voglia, come alcuni fospettano, di screditar l'origine de Cartaginesi tanto nemici de'Romani, egli poteva ricorrere ad un partito più convenevole. Parimente non con affai prudenza da Omero ci vien rappresentato Ulisse, che si lascia ubbriacar da quei di Corsu, posciache questo Eroe si era proposto dal Poeta, come un modello dell' uomo saggio, nè si conviene a questo costume il Vizio dell'ubbriachezza; perloche in ciò e da Filostrato, e da Aristotele su ripreso Omero. Adunque noi solo intendiamo di dire, che i Poeti hanno da perfezionare nella fua spezie quel ritratto, ch'eglino han preso, e copiato dalla Natura, sia questo o di bontà morale, o di malvagità, fia lodevole, o biafimevole, fia in eccesso, o pur temperato. Di questi esempi, e ritratti ci provvede tutto giorno la Natura, e questi si veggono rapportati da i migliori Poeti.

4. Non credo già, che ben' attentamente confideratte il P. Rapino queste leggi; e libertà della Poesia, quando nelle tue Ristellioni sopra la Poetica moderna al cap. 25. Eniste in tal maniera: L' dagelica dell' Ario se i vergo applicanta. Questi delle Poetis jolgono alle Dome il lor carattere, che è la verecondia. Nell' una Rimalo è molle, ce d'estimanta; Orlando è rospo senere, e appassimanto nell' altra. Si fatte debolezze non si canveirgono a gli Eroi. Questi è un origine de gli la mobilità della lor conditione per fasti cadere in bagattelle. Troppo in vero parmi che pretenda questo Scrittore in volendo, che un Poeta non possi fornura e il Ritratto è una femmina, priva del virginal rossore, o d'un guerriero vinto dalla concupitenza. Se doveste la Poesia rappretentar i le persone, come la Moral Fisiosa de Tama, cetto è, che

\_\_\_\_



non folamente il Tasso, e l'Ariosto sarebbon da riprendere, ma Omero ancora, il quale per una Donna fa cadere Agamennone, e il fuo Achille in pernizioli deliri di collera; e Virgilio, che leva a Didone il carattere della modeftia, e dell'onestà. Ma perchè il Poeta non ha tale obbligazione, potendo egli formar tutti que Ritratti, che suole, e può la Natura proporgli; anzi dovendo per amor della varietà formarli, ora in ecceffo, ora in mediocrità, e ora ne primi paffi della Virtà, o del Vizio; io non fo come giustamente si posta far processo addosso a questi Poeti: massimamente soggiungendo tosto il P. Rapino: Che la gran regola di trattare i costumi è quella di copiarli dalla Natura, e la Natura ci fa spesso veder de'Ritratti somiglianti a quel d'Armida, e Rinaldo. In effetto lasciando l'Ariofto da parte, il cui Poema, per effere un Romanzo, fi regge con alcune più larghe leggi, e con privilegi particolari, che quì non monta il riferire, parliamo del folo Taffo. Ci fa egli vedere Armida fenza il carattere donnesco, cioè senza verecondia; ci rappresenta parimente Rinaldo più effemminato di quel, che la nobiltà della fua condizione avrebbe richiesto. Ma non è egli manifesto, che la Natura ci ha tante volte mostrato, e tutto giorno ci mostra somiglianti esempi di fragilità ne' Principi più valorofi, e grandi, e nelle femmine nobili ? Non occorre cercarne le pruove, e i testimonj dalle Storie antiche, poichè le moderne abbastanza ce ne forniscono. Che se la Natura può farci vedere, anzi spesse volte ci sa vedere gli errori de grandi uomini, è delle semmine illustri: perchè non sarà lecito al Poeta il rappresentarne alcuno, per ritirare con sì fatti esempi altre nobili, e valorose persone da simili precipizj? Dird di più, che questi due Ritratti, oltre all'esfere Verisimili nell' universale, ancora il sono nel particolare, essendo Rinaldo, e Armida giovanetti, e conducendosi amendue con verisimili circostanze a cadere in una follia, in cui egualmente possono cadere, e cadono tutto giorno nobili, Polebei, donne, e uomini, e caddero fecondo l'opinione degli antichi un' Ercole, un Achille, e altri famoli guerrieri. Rappresentali dal Tasso Rinaldo, come giovane, ed è costume de giovani l'innamorarsi ancor perdutamente. Rappresentali pure valorosissimo, e forte in guerra; ma a questo carattere di Fortezza non s'oppone l'altro dell'Incontinenza. Anzi Aristotele ne Libri della Politica infegna, che gli uomini forti, e guerrieri fon prontiffimi alla lascivia. Che se si dirà, che il Poeta ha dipinto con troppo vivi colori, e con troppa cura le tenerezze, e gli amori di que-Re persone: ciò sarà non disetto di Verisimile, ne peccato di Poesia, come Poelia, ma errore della Poelia, confiderata come Arte fubordinata alla Politica, e perció obbligata a fuggire il pericolo di nuocere co'fuoi Ritratti a gli altrui costumi , siccome diremo altrove . Conchiudiamo dunque, che i Poeti al pari de' Dipintori , per dilettar colla Materia , cioè colle cofe, debbono formarfi in mente un'Idea perfetta della Natura, configliandofi con questa nel rappresentare si la leggiadria, bell'ezza, e maggior perfezion delle cole : e si la deformità più terribile , più ridicolofa ,

più rilevante delle medefime fecondo il grado, e la qualità loro. Sieno le azioni, le cofe, le perfone, o fublimi, o mezzane, o umili; sieno i Vizi, le Virth, gli affetti, e i costumi delle perfone o in eccesso, o pur mediocri; seno i fatti veramente, o pur solo verissimilmente avvenuti do vrà il Poeta rappresentar questi si differenti oggetti coll'eminenza più nobile, o ignobile della propria Natura d'essi, cercando sempre il Mirabile, e riguardando sempre il Vero, o Verissimile della Natura. In questo Maravigliofo, in questo Vero, o Verissimile della Natura. In questo maravigliofo, in questo Vero, o Verissimile consiste il Bello della Materia; e trovando in e Ritratti, negli avvenimenti, ne collumi, negli affetti appresentati dal Poeta, queste due belle doti, sicuramente ne trarrà diletto chiunque gli affosta, o il mira.

## CAPITOLO XIIL

Del Bello dell' Artifizio. Sua virriu, e fuoi efempi. Perchè più balli alcuni versi in paragon degli altri. Comparazione d' un passo dell' Arioso con un altro d'Omero. Bellezza delle anticisifium Poesie, e spexialmente dell' Estraica. Bello comune a tutre le Nazioni. In che consista la disferenza stra i Poesi di verie Lingue. Versi ingegnosi del Suzeno Poesta Persiano.

A Vendo noi finquì trattato delle Bellezze della Materia, convien'ora 🚺 far passaggio a quelle dell' Artifizio, e dirne alcune generali parole, riferbandoci di pienamente parlarne più innanzi. Secondochè s' è detto altrove, noi per Artifizio intendiamo la maniera di rappresentare, ed esprimer le cose; e da questa dicemmo, che si accresce, o si dà novità, vaghezza, e lume alla stessa Materia. Non sia una verità, un' azione, un sentimento, maraviglioso, e straordinario per se; può la maniera di rappresentarlo, e dipingerlo colle parole, sarlo divenir sale; o pure pu far esta, che più pellegrino, e dilettevole di prima, riesca ciò, che per fe stesso era tale. Soccorrendo il Poeta coll' Artifizio nuovo, e mirablle alla Materia non nuova, e non mirabile, da per dir così un'abito, e un' anima nuova alle cose, con che genera facilmente diletto. Una viva Metafora, un' ingegnofa Parabola, e Allegoria, una leggiadra Figura, una disposizion di parole, un' evidenza nel dipingere, un' affettuosa, nobile, e straordinaria Immagine ( nelle quali cose principalmente l'Artifizio confiste ) sa talvolta, che un' avvenimento, un costume, un' affetto, un sentimento, ci fembri vaghiffimo, ci rapifca; cofa che per avventura non succederebbe senza il soccorso dell' Artifizio. Le vaghe Figure, per cagion d' esempio, e le tenere, e nobili espressioni, con cui Francesco de Lemere in una Canzone alla Beatiffima Vergine adorna la Materia, poffono darci un faggio delle Virtù dell' Artifizio. Così comincia la seconda Stanza; Chi fia Costei più fra le belle Bella?

Chi fia Coffei più fra le sagge Saggia?

Sanda Google

Chi fia Costei più fra le sante Santa? Coffei, che del suo lume il Sole ammanta; Coffei , forto il cui piè Cintia s' irraggia , Coftei , cui fregia il crin più d' una Seella ? Costei ; che al candor sembra Dell' alma, e delle membra La feconda Conchiglia, e Verginella? Questa (ma pria ch' io 'l dica, oime perdona Al mio profano ardir , Vergin pudica ) Questa (ma pria ch' io'l dica Tu pensier puri, e puro stil mi dona) Questa alfin, questa, il dirò pur (ma pria Chino la fronte umil ) questa è Maria.

Se aveffe il Poeta detto fenz' altro Artifizio: Che Maria fra tutte le belle è la più bella, fra tutte le saggie è la più saggia, e ch' ella tien sotto i piedi la Luna, e ch' ella è coronata di Stelle &c. sarebbono i suoi sentimenti per cagion della fola Materia ancor belli. Ma senza paragone son molto più belli per la maniera, e per l'Artifizio, con cui sono espressi, e girati. Quella interrogazione mischiata con istupore, quel sospendere la risposta, quell' interromperla con Immagini affettuole, ed inaspettate Apostrofi, dà una cert'aria di novità, di mirabile, di maestoso, e tenere alla Materia, che quasi ci può parere un' altra cosa, e infinitamente più ci diletta, mercè dell' ornamento accresciutole dall' Artifizio. Nè già meno artifiziolo, e pien d'affetto si è il rivolgersi nella seguente Stanza con paffaggio improvviso a parlare col Nome stesso di Maria. Dice egli così: Nome mi fuoni al Cor sì dolcemente,

Ch' ogni amaro timor disgombri, e teco Guidi nell' Alma mia dolce speranza. Del mio grave fallir la rimembranza, Che per prime gastigo io porto meco, Nuove sempefte all agitata mente . Già teme in ciechi orrori, Già seme in mille errori , Di naufragio mostal l' Alma dolente . Sol bella speme avviva, e poi l'affida Maria , che al Cor mi dice in suon pietofo : Nel cammin perigliofo . Se su se' fra gli errori , io son la Guida; Se tu se' fra gli orrori, io son la Luce, Se su se' fra sempeste, io son sua duce.

Appresso continua il Poeta a cavar dalla Materia nobili , belle , e pellegrine Verità, fpiegandole poscia in questa maniera:

Pur troppo errai su questa via fallace, Ed erro ancor, che nel fentiero incerto N

Dolla Perfetta Poesia.

Scorta

Scorta mi fei duo chiechi Amore, ed Ita.
E l'uno, e l'altro a fuo voler mi aggira
Con vario inganno, ove il periglio è certo,
E l'inganno è peggior, quanto più piace.
Ma dovunque mi vada,
Sempre in fin d'ogni firada
Trovo battasplie, ove fognai la pace.
Cô ove banno il regno lor Morte, e Fortuna,
Vera pace il defire indarno chiede. &c.

2. Ora nelle due superiori stanze, e più ancor nella prima, si sarà scorto il gran prò, che si apporta alla Materia dall'Artifizio, rendendola esfo, più ch' ella non è, pellegrina, dilettevole, e bella. Molto più si conosce questo vantaggio, quando la Fantasia così artifiziosamente veste una qualche Verità, che essa di affatto triviale passa ad essere sommamente nuova, e straordinaria. A ciascuno parrebbe una Verità ben triviale il dire, che i Fiumi ne' lor principi conducono poc' acqua, e poscia divensano sì grandi, che sovense sbeccano fuor delle rive. Con altra bellezza comparirà questa Verità, se le porgerà soccorso la Fantasia, vestendola col suo Artifizio di un color pellegrino, e raro; ficcome appunto fece un valorofo Scrittore Italiano, pochi anni fono rapito dalla morte. Flumina, diceva egli, initiis verecundis, progressu immodico, ac legum omnium expertia procedune. Altrettanto può far l'Ingegno con usar l'Artifizio suo sopra la Materia . Avendo uno Spartano fatto voto di precipitarsi da un'alto scoglio in mare a Leucade in onore d'uno de' suoi fassi Dei, come costumavasi allora con grave pericolo di lasciarvi la vita : rimirata l'altezza del precipizio, tornosfene addietro. Esfendogli ciò attribuito a vilià, e paura: Non aveva io pensato, disse egli, che questo voto avesse bisogno d'un voto maggiore. Pongali, che costui avesse risposto; lo non sapea, che per adempiere questo voto, convenisse esporre a rischio manisesto la vita: avrebbe egli detto la medefima cofa, ma fenza novità, e leggiadria veruna, nè il sentimento suo avrebbe apportato alcun diletto. L'ingegno acuto dello Spariano con maniera artifiziofa spiegò lo stesso concetto, e sece riuscir bellissima, e dilettevole la risposta, con dire, ch'egli non avea pensato, che il voto di fare il falto avelle bisogno d'un voto maggiore per non affogarfi . Ma dell'Artifizio tenuto dalla Fantafia, e dall'Ingegno, come ho detto, più ampiamente si ragionerà altrove. Ne abbiamo finquì intefo abbastanza per poter con qualche franchezza savellar d'un punto assai

neceffărio a faperfi.

3. Cioè, cofituiti da noi per fondamenti del Bello Poetico il Vero, o Verifimile, e il Maravigliofo, nuovo, e pellegrino; vedutofi, che o la Materia rapprefectata dal Poeta può per fe fteffa aver novità, e cagionar periò maraviglia, e diletto; o pure l'Artifiaio, che ancor nominiamo maniera di rapprefentar la Materia, può effere anch'effo Maravigliofo, e dilettevole, dando aria di novità, di rartità alla Materia, che per fe non

l'aveva; o accrescendola, se pur l'aveva; possiamo cominciar'a scorgere la cagione, per cui nelle opere degli stessi principali, e famosi Poeti, alcune azioni, alcuni costumi, affetti, sentimenti, ed intrecci sono talvolta più, o men belli in paragon degli altri, che nell'opere medefime fi troveranno. La Materia degli uni farà più rara, straordinaria, e nuova, che non è quella degli altri ; ovver l' Artifizio , e la maniera dell' imitare , avranno maggior finezza; ovvero e le Materia, e l'Artifizio concordemente conterran più novità, maraviglia, e forza di muovere, e dilettar chi legge, che non contiene la Materia, o l'Artifizio d'altri versi del medefimo Autore. Gran novità, e stupore apporta nell' Ulissea la spelonca di Polifemo, e l'arte, con cui fi fottrasse l'accorto Ulisse alla crudeltà di quel mostro. Ciò con gran ragione ci diletta maggiormente, che i tanti cicalecci, e configli de' Proci, o Rivali in Itaca, i quali per parte della Materia spirano poco stupore, nè son molto pellegrini per l'Artifizio. In ogni libro dell' Eneide si sente la divinità di Virgilio. Contuttociò essendo e la Materia, e l'Artifizio nel II. e IV. Libro più maravigliofi, nuovi, e pieni d'affetto, che nel L e nel VII., ci diletteran maggiormente quelli, che questi. Lo stesso pure accade ne' costumi, negli affetti, e ne' sentimenti; alcuni de' quali o per loro stessi, o per la maniera del rappresentarli, compariran si nuovi, e rari, che via più diletto ritroveremo in effi, che in altri espressi dall' Autore medesimo.

4. Non è difficile il render ragione, perchè mi paja belliffimo un fentimento dell'Ariofin en la 7. Canto del Furiofo, e perchè mi paja più bello d'alcani altri fentimenti, ond'è composto quel Poema. Contiene esfo gran novità, efprime vivilimamente il costume, e l'affetto d'un Eroe pieno ad un tempo stesso del graves si degno, e di generoso valore. Quest' Eroe rapprefentato dall'Arnotto è Rodomonte, alle cui nozze aveva Doralice rinunziato per consentimento del Re Agramante. Dopo aver costrui tra se motto esagerata l'insidesthi delle Donne, segue il Poeta a ragio-

narne così.

Il Saracin non avea monto fitegno
Contra il fion Re, che contra la Donzella;
E coil di ragion paffava il figno,
E coil di ragion paffava il figno,
Biafmando lai, come biafmosa quella.
Ha defio di veder, che fiopra il Regno
Li cada tante mal, tanta precella,
Che in Africa ogni cofa fi fumfti,
Nº pietra falda fopra pietra refti,
E che fipino dal Regno, in duolo, e in lusto
Vivus Agramante mifero, e mendico,
E che fifo fia, che poi li reada il rusto,
E de la feda fa produca il frusto,
E della feda fua produca il frusto,
E de la feda vader, che mo vero amico

A dritto,

A dritto, e a torto effer dovea preposto, Se tutto il Mondo se li fosse opposto.

Secondo il giudizio mio non poteva naftere un più nobile, un più bel defiderio in cuore ad un Cavalier, prode, fdegnato, e defiderofo di venicarfi, quanto il bramare, che Agramante foffe fogoliato del Regno, e che toccaffe a lui il riporto in trono. Mi diletta un tal fentimento, un cal coftume, un tale affetto, perché nuovo, raro, marvajeliofo, e fublime. Io non fo già, se l' Ariolto abbia in quello luogo punto d'obbligazione ad Omero. So bene, che il Greco Potet nel lib. I. dell' lliude anch'egli pone in bocra d'Achille un fomigliante pensiero, ma non bello al pari dell'altro. Era quello Eroe fommamente adirato contra Agamennoe, che gil avea rapita Brifeide. Piangeva per tabbia, e pregando Tetide su madre, che volelfe riparate con qualche vendetta l'onta a lui fatta, (a) tra l'altre coste le parlava in fimil guisi:

Deb

(a) Ten Palm nigle la perlava in fimil guide.) Qui per ferrire alla brevità, e alla delicarca ad li fecolo, che non riflettendo a guagli autochilimi tempi, ne quali dorseno non autocalmente effere fecondo l'afterto loqueci, mai fopporta quelle Omeriche intennente, non finerificie turto i pafo. Lodo la traduzione del Signon Muratori ja mon difipiacia l'udire, come io abbia traducto tutto coal come egil fia queflo paffo (nella mia traduzione dell'liliade) finina perferene parola. Excelo.

Ma is, if poir, jetterei al tos bom figlio; Sali all Olmps, e poergi prigit a Grose; Sali all Comps, e poergi prigit a Grose; Sali all Comps, e poergi prigit a Grose; Sali all Comps, e poergi prigit and a final politica principalita and a final politica principalita and politica principalita principalita and politica principalit

Se il paffo fi fosse messo conì lungo come è, avrebbe servito al proposito di fare spiccare

Deb tu, fe'l pusi, pergi feccerfo al figlio, E imperado del Girl. Se al gran Tounte. O con opre, o con detis unqua piecefti, Came si fpeffo glorier si festo, Tutto ricionam alla memoria fue; E profitata a' fuoi piè proga, e Gongiara, Ch' egli al Compo Trojam mandi ventura. Fa, che facciasi sinfu' al mer gli degivi Col fangue lor pagini del Re le colpe; Fa che intenda degementone il fuperbo Del grevi multi fuoi, quanto gli cofti L' aver con tanta villania perduto Il più forte de' Greci; e il più temuso.

Bello eziandio, non può negarfi, è il fentimento d'Omero, esprimendofi molto vivamente con esso la collera d'Achille, ma molto men bello in paragone di quel dell' Ariosto . Imperciocchè e chi non conosce , quanto più nobile, ed Eroica sia la vendetta bramata da Rodomonte, che la de-fiderata dallo sdegnato Achille? Brama l'uno, che sieno perditori i Greci, folamente affinche s'accorga il Re loro d'avere errato nel vilipendere Achille . Vorrebbe l'altro, che dalle disavventure fosse tratto Agramante ad un misero stato, e a lui poscia toccasse di restituirgli il Regno, onde gli facesse conoscere, quanto avesse a torto oltraggiato un sì generoso amico. Non contiene il desiderio del primo tanta generosità, e nobiltà, come quello del secondo. Comparendo adunque più maraviglioso, più raro, e più nobile il costume, e il sentimento di Rodomonte, che quel d'Achille, giustamente ancora più bello mi sembra, e più mi diletta il primo, che non fa l'altro . Perfezionò l'Ariosto più d'Omero la Natura , facendo parlare il suo Guerriero nella maniera più persetta, e nobile che si possa da uno, il quale in mezzo alla collera non lascia d'essere un generoso Eroe, desiderando una vendetta gloriosa; laddove l'altro nel suo sdegno ha un non so che di men nobile, mischiato al carattere d' Eroe, mentre per vendicarsi solamente brama il mal d'Agamennone.

5. In ogni tempo, in ogni luogo poi, dove fieno fioriti valenti Poetti, ed Ingegni fortunati, fecondo la trafingrazion delle Scenze, fempre fi è regolata la Poefia co' medefinii principi del Bello. Il Vero ferviva di fondamento alle Favole, alle azioni, a i collumfi, agli affetti, ai fentimenti, e a tutto il avoro Poetico; ma il Vero maravegliofo, e nuovo, per cae a tutto il avoro Poetico; ma il Vero maravegliofo, e nuovo, per cae

P. Ariofto fogra Omero: potendo paer queflo lanquido, e rincrefervole, e per la troppo diceria nopolo; l'altro vivo e firmitolo, e chi si fiscicare la Cavalleria ndi lotte rappo dello flegno. Non è però, che da quefla cancatara di coffume non fina venue in promiso il Rodomontera e e che Rodomonte non sulli quali per un perfonazioni comprebo il Rodomonte con sulli quali per un perfonazioni comi comprebo dello de

gione o della Materia, o dell' Artifizio; e la Fantafia, e l' Ingegno si adoperavano per discoprir questo nuovo, e pellegrino nella Natura, o per dar novità al Vero triviale, ed usato. Per ben' esprimere gli affetti, i pensieri, e le Verità astratte, usavano anche i più antichi, e stranieri Poeti il foccorfo delle Figure più vive, delle Similitudini . Parabole . Metafore, delle Immagini Fantastiche, ed Ingegnose. Studiavono essi la Natura, ed esprimevano il Vero con parole, e locuzioni proprie, vive, e straordinarie, o con forme affettuole, maestole, tenere, semplici, acute, e pellegrine, secondo la diversità del suggetto. La più pura, la più santa, e la più antica Poesia senza dubbio è stata quella degli Ebrei. Ci restano tuttavia i Cantici di Mosè, e d' altri Profeti, i Salmi di David, il libro di Giobbe, i Proverbj, la Cantica di Salomone, le Lamentazioni di Geremia, che son Poemi contenenti un ritmo, e metro particolar de' Giudei, ficccome ce l' attestano Filone, Giosesso, Origene, Eusebio di Cesarea, S. Girolamo, e altri, benchè sieno di contrario parere Giosesso Scagliero, e alcuni moderni. In questa divina Poesia si truovano moltissime Immagini, Figure, ed espressioni veramente divine, mirabili, e nuove, alle quali o non si suol por mente, o levossi parte della natia vaghezza, e forza colla rozzezza delle traduzioni in altri Linguaggi. Ci può egli effere più tenera, ed affettuosa Poesia della soprammentovata Cantica, in cui si rappresentano i dolcissimi amori dell' Anima con Dio? Per ispiegare l' ira divina, per commuovere il pianto, e la pietà, chi ben confidera i libridi Geremia, vi truova dentro maravigliosi pensieri. Somma è poi la nobiltà, con cui dal Reale Profeta si cantano le grandezze, la misericordia di Dio, e il pentimento dell' Anima fedele. Offervisi, con che sublime pensiero ci fa questi nel Salmo 103. concepire la gran potenza di Dio, qui respiscit terram, dice egli, & facit cam tremere: il quale rimira la terra, e con un fol guardo la fa tremar sutta. Mirabile, dico, è questa Immagine, e facilmente può ciascuno avvedersene, non potendosi più vivamente, che con tal' espressione, spiegare la maestà, e onnipotenza divina. E questo bel paffo mi fa fovvenir d' un' altro fomigliante d' antico Poeta, il quale così nobilmente favellò di Dio:

Ecce viges, quodeumque vides: mundum reparasse Aspexisse suis

Ed è ben probabile, che dal doviziofo fonte della divina Scrittura berefero talvolta de' nobilifimi concetti anche i profani Scrittori. Certo è (per apportame un fol confronto) che Omero, per tipiegar con Immagine fenibile la maessa di Giove, anche egli l'espresse concent force del far tremare. Perciocchè dice egli nell' 8. dell' Iliade:

Quando full' aureo Trono egli s' affide, Sotro a' fuoi piedi il grande Olimpo trema.

E nel 13. descrivendo Nettuno in terra, che si portava al soccorso de' Greci, così ragiona:

Sotto il piede immertal del Nume andante

Treme-

Tremavano i gran monsi, e l'alte selve.

Eccovi, come ancor da' Gentili, tuttochè di nazione, e di credenza diversi, si usarono le Immagini prima nate in mente a i divini Poeti.

6. Ma folamente a chi possiede il buon Gusto Universale, ed è libero dalle anticipate opinioni, e riferbato il ben gustare le bellezze dell'Ebraica Poesia. Non si conoscono queste da molti, perch' esse non han l'aria, e il vestito delle Poesie moderne, a cui siamo solamente intenti, ed avvezzi. Per altro se noi ben pesiamo il fondo, e la materia de' sentimenti di que' Santi Poeti, vedremo, che contengono una fingolar bellezza, e che in quella vaghissima semplicità di pensieri si chiudono cose maravigliose, come ancor parve a due eloquentissimi Padri della Chiesa Giovanni Grisostomo, ed Agostino. Per toccar con mano questa verità, basterebbe trasportare in Italiano quegli stessi sentimenti, e mutando la sopravveste, che diede loro la Lingua primiera, vestirli alquanto alla moderna. Allora certo è, che ci diletterebbero affaissimo, e potrebbe sarsene la pruova, per esempio, nel Salmo 136. il quale ci \*rappresenta gli Ebrei parlanti nella cattività di Babilonia. Secondo la volgata son queste le sue parole: Super flumina Babylonis, illic fedimus, O flevimus, quum recordaremur tui, Sion . In falicibus in medio ejus suspendimus organa nostra (S. Girolamo legge Citharas nostra), quia illic interrogaverunt nos , qui captivos duxerunt nos , verba cantionum . Et qui abduxerunt nos : Hymnum cantate nobis de cansicis Sion . Quomodo cantabimus Canticum Domini in terra aliena? &c. Queste bellissime Immagini della Fantalia Poetica, questi medelimi tenerissimi sensi furono poi trasportati in verfi Latini da S. Paolino con vaghissima parasrasi . Se altresì noi volessimo veder dipinto il furore dell' esercito Babilonese dal Proseta Geremia, converrebbe traslatar bene ciò, ch' egli scrisse nel lib. r. cap. 4. v. 13. con queste parole : Ecce quass nubes ascendet , & quass tempestas currus eius ; velociores Aquilis equi illius. Va nobis , quoniam vastasi sumus . Poco appresso dipinge egli in tal guisa le stragi recate da' barbari: Aspeni terram , O vacua erat, O nibil; O Colos, O non erat lun in eis. Vidi montes, O ecce movebantur, O omnes colles conturbati funt . Intuitus fum , O non erat bomo ; O omne volatile Cali recessit . Aspexi, & ecce Carmelus desertus, & omnes urbes eius destructe sunt a facie Domini, O a facie ire furoris eius. Eccovi con che Immagini sensibili, e vive, con che Iperboli ci sa il Proseta comprendere, e imprimere terribili nella nostra Fantasia gli essetti dello sdegno divino sopra i Giudei.

7. E da ciò, credo io, si può in qualche maniera scorgere, che toste le particolari forme di dire della Favella Ebraica, il sondo di quella sacra Poessa non è differente da quel de Greci, Latini, Italiani, e Franzesi. Il Bello sempre e stato Bello, sempre tale sarà in ogni tempo, e luogo, perchè fempre una sola è stata, e star la Natura, che i valorosi Poet ti dipingono. Chi ben esprime, e chi ben perfeziona le Verità d'una tal Maestra, dee per necessifici piacere a tutti, esseno de su tutti s'amano, e si gustano le Verità, quando queste o sono, o pea l'Artistico Poetico di successi de s

divengono maravigliofe, e nuove. La fola o maggiore, o minor coltura degli studi sa solamente, che più in un paese', e meno in un'altro, gl' Ingegni Poetici sieno più, o men fortunati nel compor Poemi, avendo per altro tutti gli uomini i medefimi femi del Bello . Purche ben fi studi la Natura, ella infegna i penfieri, le nobili, e maestose azioni, e spezialmente gli affetti più gagliardi, vivi, e teneri. Tutti gli uomini, benchè diversi fra loro di nazione, di costumi, e di studi, non son però differenti nel sentir le cose. Essendo la Natura una sola in ciascuno, essendo comuni a tutti le passioni, e amando tutti il Bello, il Buono, il Vero, tutti per conseguente possono ritrovare, produrre, e gustar que sentimenti, quegli avvenimenti, que costumi, che per cagion della Materia fon Poetici, e belli, cioè maravigliofi, pellegrini, e nuovi. Può folamente darfi, anzi suol ben sovente mirarsi fra una Nazione, e l'altra, e fra i dotti , e gl' ignoranti gran differenza nell' Artifizio , o sia nella maniera d'esprimere questi sentimenti , ed affetti , questi avvenimenti , e costumi . Una persona rozza, per cagion d'esempio, o un Pastor agitato da gagliarda passione, dirà bellissime cole, e finissime Immagini; ma le sporrà con parole naturali, con femplicità, e fenza gran riflessioni, acutezza, e dottrina. All' incontro una persona d'Ingegno sollevato, e dottrinata negli studi potrà dire, e dirà que medefimi penfieri, ma con più arte, con maniera più fina, maggior riflessione, e penetrazione dentro le Verità dell'affetto, che in lei signoreggia. Dirà taluno del volgo: Ve', quanti stenti si soffrono, quante bugie tutto giorno si dicono per divenir ricco! Molso sventurato è ben, chi non ba danari; ma è ancor molto inquieto, chi ne ba . Questa bella Verità, che fenza dubbio ancor le rozze persone, ammaestrate dalla sperienza offerveranno, ed esprimeranno con semplici parole, sarà pure osservata, ed espressa da un Ingegno più nobile, e dotto, ma con maniera più fina, e leggiadra. Adunque dirà egli , ufando questa bellissima esclamazione : O Oro , padre de gli adulatori, figliuol delle cure, e l'aversi è timore, e il non aversi è dolore.

8. Per altra 'cagione fuol' efferci ancor differenza tra l'Artifizio, con cui i popoli di diverfo pade feprimono i lor per altro movi, e mirabili fentimenti. Giò nafce dalla differenza del Linguaggio. Ogni Lingua ha cerre fue particolari forme, e maniere d'efpimenti, che fon vaghifum in effa, ma in altre Lingua farebbono difordinate, firane, o almen poco leggiadre. Prenandi due dotte, e di ingegrofio perfone, ma di Lingua, e Nazione molto diferente. Offervino effe, ed efprimano il medefimo fentimento; farò per tuco tiò diverdifiuma la maniera d'efpimento; non per altro, fe non per la differente lor Favella. Il non conofere la finezza propria delle Lingua franiere bene fipelfo fa, che non fi comprenda la bellezza di molti fentimenti efpodti in quelle. Cerro è, che nell' Ebraica Poefa moltifilme fon le code efprelle con fingolar leggiadria, le quali, fe folfero trafportate nel noltro Linguaggia con equivalente bellezza d'Artificato, comparrebbono piene di nobità, e d'ingegno incomparabile. Altretatuno viven pur nelle Lingua Teléca, inglefe, Dangie, e al attre, ciafcuna delle quali oggid fi giorni d'aver

valorofi Poeti . Non men dell'altre Nazioni truovano queste e azioni mirabili , e Immagini vive , e affecti, e fentimenti ingegnoti, e li chiudono in verti. Ma concioliacche l'Amilizio, e i colori propri di quelle Linque fon pose da noi conofciuri , non ci fembrano si belli i versi loro . come ci sembrerebbona, se quelle stelle Verità con equivalente Artifizio fi trasportassero in Idioma Latino, Italiano, Franzese, o Spagmuolo. Anche gli. Arabi , i Turchi , i Persani, i Greci moderni , tuttoche per l'ordinario gente lontana dagli fluij si ameni, come gravi, e poco perciò favorita dalle. Mufe, han composto, e compongono moltifilmi Poemi, non pochi de quali ho io vedusi Mil. in varie Librerie. In questi pure si nosfono offervare lumi , e colori Poetici ; che forfe per cagione dello ftraniero lon contorno non piacerebbeno a molei , ma però nel fondo fono degni di fomuna lode. Produciamone qualche elempro. Fra' Poeti Perfiani fu in gran riputazione il Suzeno, Uomo dotato d'un facetillimo, ed acutiffimo Ingegno. Mort egli l'Appo 1173. Ma prima in età ben matura fi diede a far penitenza de fuoi peccati, e di tal penitenza lafciò tellimonio un Poema di otto mila verfe, ne quali piange le colpe commesse. Finsero i fuperstiziofi, e ciechi Perhani, che costui dopo morre apparisse ad un' amico fuo, e dicesse, che gli erano stati da Dio perdonati i suoi misfatti per cagione d'un Diftico da lui composto. Eccolo appunto.

Tichar Schiz Averdahem; ih, id Rebb, Kib der Keng sou mist.
Nisti; vehäges, veurs, vegunagh averdahem.

Cioè fecondo la traduzione del Derbelozio :...

Quatuor tibi affero, a Deus, qua in thefauro ten non funt : ... Nibilum, indigentiam, peccatum, & panitentiam.

Le quali parole noi possamo spiegar così : (a)

Quatro cofe, gran Die, 11 porto avanti, Che non comparver mai ne suai sesori:

Il Nulla, ed il Bifogno, La Colpa, e il Pensimento.

Benche vestite, alla Persiana questo fertimento a me par nobilissimo , ingegnoso, e nuovo. Primieramente georra maravigita, e diletto-il voler
presentare a Dio omniporante, padrone se padre del tutto, quataro cose,
ch'essi non ha no suoi tesori; e lo scopristi poscia, che veramente no
divini tesori non fi truovano queste quattro cose. In scondo luogo fa il
Poeta leggadramente comprendere ad un tempo medicino la viltà, e la
miseria dell' tome , proprie di cui son le dette cose, e la grandezza, e
fantità di Dio, che appare immensa appunto, pecche mancano queste coDella Persenza Pessia.

(a) I versi del Suzeno io tradurrei a parola a parola, in questa forma:

Quattra cofe ti rero.

Iddeo Signor, the in two sofer non fone.

Ed il Peccate, e di Penimente is rece. Fra i Poeti Persani su molto stimato bostui, est era della Città di Susa, e perciò dettos il Suzeno. fe a i fuoi anment cefori. Finalmente pabbracciando in poco le ragioni di placar Dio, cicia il confestar fe fieldo un mulla, il riconoficure di aver peccato, e.d. aver bilogno di Dio, e il apentiri delle passaccolpe, non poteva il Poera con più ingeggofa, ed acuta brevità chieder perdono all' Altislimo.

8. Da il medelimo Poeta Suzeno principio ad un Elegia fopra una Principella morta in età giovanile con quelli fonfi

Dum rofa in borsis e calycibus prodeune,

Happ rola memento marcelcie, i imaque pulvere regisure e Et dum arborum furculs aerualtum nubium fuguite uquas; Hic narciffus aqua defectu arefeit, in medio borsi rrigui;

Queflo rappresentaret si gentilmente sotto l'Allegoria y e fotto la vaga figura d'una rofa, e d'un narchio improvisimente deceso i je morte di quela giovane Principessa, fa ben intenderci ; che comusine a tutte le genti è il gulto del belip Pottio, e e e finanzi para da migliori Poeti Latini, e Greci adopraza la stessa managine, come veramente leggiadra, allorache si descrive un' ugual disavventura. Il bello Eurialo uccisò dai Rutuli secondo Virgilionel, 5, dell'Encide cadde 4. terra ,

Purpureus velusi quum flos succifus eraten 1

Descrive, il medenmo Poeta colla stella Immagine il giovane Pallante morto; e Ovidio anch' egli nel 10: itb. delle Trasform, così descrive la morte del giovanetto Giacinto, e finalmente il nostro Pettatca dice di Lauta: (Come fior colto langue, v.)

· Lieta fe dipartio , non ebe ficura .

Ecco dunque, come i Poeti ancor più firanti sindiando la Natura, ne cavano anche die e vaghillimi fentimenti, » evez lamengini e pellegrine Verità, benche per cigion della Lingua differentifina fia talvolta affai differente l'Artinizio in ciprimerie. Ma io non voglio abbandonar quefto ponto, fenza ancor rapportare una Carrodocta, che Ebrardin Tomitano confetò d'aver udita in Lingua Turchefea, e in Lingua Greca volgare, e ch egli fefto poi tafforbi în quefii, verir Iudiania. Si duole in efficia, giovanetra della partita dell'amante fuo, effonendo in quosta guali i propri affetti.

Befilico he fiantene;
E rofe fon nafeinte;
Dentres dell'etes varie
Cantan le, rendivolle -Deb randivolle mie;
Petgori , non tentate;
Petgori , non tentate;
Radice del cor mie.
Si fa da un lontano;
Euggeado il dolec poris;

P.,

Per printer for I unde ver Tempeloù revulgio Del mondinelle mie .)
Pregovie, mon tempelo .

Ma pile softo piongnete.

Servono le sode finquir dette , e gli séampi seauti ; per, farci conolere, che natiralmente ogni Uomo, se non è affato rozzo, e privo d'intellerto, più trovare , la gusta ciò , ch' è bello Poetico , e diference il men bello , o conifità quetta nella Materia ; o nell'Artificio ; o in ambedeo. Ma tempo è ornati , she cominciamo a diffinguer meglio la Frantisti dall' Ingegno; e ad esporre ciò , che l'una e l'altra di quette Posenze contributice alla Posenze contributica di Posenze contributi contributi di Posenze contributica di Posenze contributi di Posenze contributica di Posenze contributica di Posenze contributi di Posenze contributica di Posenze cont

## CAPITOLO XIV.

Della Fantafia, di cui fi dà una general contenza. Differenza tra effa, e l'Isielletro ; e commenzio tra laro. Immagini Fantafiiche, e, lor discissore. Dipingere Perito perchò dilettecole: Come fir faccia Ordino, Pinderro, il Ceoar, ed alivi lodati. Particolarità. anzione: Si difende Virgilio. Ecceffi delle dipinture Pertiche. Omero difamindro. Altra maniera di dipin. ger Peritori, e, lu su fin untre in-Perfe.

La Fantafia il fonte più fecondo della Maraviglia, e del Bello Poetico, ne l'Ingegno crea concetti sì dilettevoli in Poelia, come questa altra Potenza: perciò da lei facciamo principio. Al fonte dell' Ingegno beono tutto giorno ancor gli Oratori , e gh Storici ; ma quello della Fantalia è quafi tutto fituato nella giurifdizion de Poeti; e se quindi vogliono attigner acqua i Rettorici, fi possono ragionevolmente talvolta accusar di giurisdizione turbata. Adunque non picciolo vantaggio potrebbe porgerfi altrui, fe sapessimo discoprir le viscere di questa miniera, massimamente parendo poco o nulla trattato un si ricco argomento. To come potrò il meglio, comincerò a cavar terreno. E perche più francamente si possa condur l'opera, egli convien prima comprendere, che cofa intendiamo col nome di Fmrafia. Lasciando pertanto stare le fortili offervazioni de'Filosofi, e domando ad Aristotele quel suo superfluo nome di Senfo-comune, dico : Che quatunque oggerto fi rappresenti a gli occhi, a gli orecchi, e a gli altri fenfi, trafittette un compendio, un'Immagine, una simiglianza di fe stesso, che ricevuez da i sensi pusta per gli nervi, ed organi corporei ; infinche giunge ad imprimersi nei nostro cervello. La Potenza o Facoltà dell'anima, che apprende, e conosce questi oggetti senfibili, o per meglio dire, le loro Immagini, e la Fantalia, o Immaginae tiva, la quale perchè è posta per nostro medo d'intendere nella parte inferiore dell' Anima, perciò da noi convenevolmente può chiamarsi Apprenfiva inferiore : Un' altra Apprensiva delle cose ha l'Anima nostra, che superiore da nei s'appella , perchè è firuata nella parte superiore , ragionevole, e divina dell'Anima; e communemente si chiama Intellerro. Ufizio della Fantafia non è propriamente il cercare, o intendere, fe le cose fon Vere, o False; ma solamente l'apprenderle. Usizio dell' Intelletto è l'intendere, e il cercare, se queste son Vere, o False. Ma per meditare, e formar penfieri, fi collegano infieme queste due Potenze, fomministrando l'inferiore alla superiore le Immagini, e i Fantami degli oggetti, avendoli effa presenti ne' suoi Gabinetti, senza nuovo ajuto de' sensi; o pur valendofi la fola inferiore di questi Fantalmi per immaginar le cose già apprese, o per fabbricar degli altri Fantasmi, poich' essa pure ha forza di concepir nuove Immagini. Regge dunque la Fantalia quell'Atlenal privato, ed Erario segreto della nostra Anima, ove si riducono come in compendio tanti, e sì diversi oggetti sensibili, che servono poscia a dar, per così dire, corpo, e materia a i pensieri, e alle operazioni interne dell' Uomo . Sicche apprese che sono dall' infegiore Apprensiva le Immagini, che Idoli ancora si dimandano, e schierate queste, come tante merci in una gran Piazza, e Fiera, ove più, ove meno con ordine, e talora con disordine, va or la stessa Fantasia, or lo stesso Intelletto seegliendo velocemente quelle, colle quali si formano i pensieri, congiangendone insieme alcune, prima fra lor lontane, riprovandone altre, e altre non degnando pure d'un guardo .. Poscia se vogliamo partozire gl' interni concetti, e farne consapevoli gli altri nomini, con maravigliosa prontezza la fieffa Fantalia ĉi provvede le Immagini di quelle parole, che fono acconce a veltire il pensiero per comunicarlo a gli orecchi, o pure a gli occhi altrui.

2. Dapo questa general consezza, fa di mestieri intendere più precisamenie il commerzio, che passa fra l'Intelletto, e la Fantasia, e in quante maniere si formino da queste due Potenze dentro di noi le Immagini, gl'.Idoli, i pensieri, de' quali si compone il ragionamento degli nomini. In tre maniere adunque si formano le Immagina. O l'Intelletto le forma egli colla sua divina penettante virtà, senza che la Fantasia altro gli fomministri che il seme . O l'Intelletto, e la Fantasia unitamente infieme le concepiscono. O par la sola Fantasia senza consigliarsi coll' Intelletto le concepife. Avviene la printa azione, quando l' Intelletto, dopoaver ben giudicate, e scelte le Immagini, che dalla Fantasia s' erano avanti apprefe , ferma fu quelle , e crea nuove Immagini , che printa non erano state apprese dalla Fantasia. Vede per esempio il nostro. Intelletto apprese dalla Fantalia, e imprasse in lei moltissime immagini d'uomini. Egli le congiunge insieme; e da tante Immagini patricolari, che l'inferiore Ayprentiva avez raccolte, ne cava egli , e forma un' Immagise, che prima non v'era, concependo: Che ogne Unno ha la perenza di videre:

ridere ; che gli Uomini viziafi fon degni di biafimo ; che gran panco è quell' Uomo, il quale crede d'effer saggio egli solo ; che par proprio de soli grandi Uomini l'aver de grandi difessi ; e simili altre Immagini . Queste da noi propriamente si chiamano Immagini Intellettuali, o Ingegnose; riponendo noi nel numero d'esse tutti i raziocinii , e le rislessioni , che fa l' Intelletto nelle Scienze, nelle Arti , e sopra tutti gli altri oggetti . Non possono i sensi trasmettere alla Fantasia queste Immagini, ma il solo Intelletto le concepifce, e le fa poscia apprendere anche alla Fantasia. Accade la feconda operazione, allorchè la Fantaña configliandoli coll' Intelletto, e valendofi del fuo lume, espone quelle Immagini, ch' ella prima ha imparate dal fenso, o da altri ajuti esteriori; o pure accoppiando quefte, o separandole ne forma delle nuove, che prima in lei non erano non perdendo però mai di vista l'Imperio dell' Intelletto. Si sa poi la tera za operazione, quando la Fantassa assolutamente comanda nell'Anima, ne fogni, negli affetti fmoderatamente gagliardi, nelle febbri, o nel bol lore dell' Ipocondria. Allora è certo, che l' Intelletto o nulla o poco efer . cita il suo imperio, avendo la Fantasia le briglie in mano, e movendo essa, aggirando, congiungendo, e confondendo a suo talento il Regno delle sue Immagini, ne badando l'Intelletto, se le Immagini in tal surioso movimento formate dalla Fantafia contengano il Vero , la chiarezza , l' ordine, o pur fieno affatto falle, ridicole, disordinare, ed ofcure. Saggiamente perciò diffe Aristotele, che l'intelletto, o sia la Ragione ba quella padronanna fopra la Fantasia, che in una Città libera ba un Maestrato fopra un Cirradino, imperciocche ancor quel Cittadino può giungere fra poco ad aver padronanaa sopra colui, che avanti gli comandava. lo riserbo di ragionar altrove delle Immagini Intellettuali, o Ingegnose, che nascono nella prima maniera, e propriamente dall' Intelletto, e dall' Ingegno. Di quelle, che nascono nella terza maniera, non occorre parlare, perchè sì fatte Immagini non fi comportano nella vera Poesia, e ne ragionamenti di chi ha senno in capo . Sicohe ora tutto il nostro studio si ristringe a confiderar quelle Immagioi, che si concepiscono nella seconda maniera, cioè quando l'Intelletto, e la Fantalia unitamente, e pacificamente concepiscono, ed espongono le cose-

3. Ora la Fantafia collegara coll' Intelletto ( e perciò obbligata a cercar qualche Vero ) può , e fuol produrre Immagini , che o dirissamente fon Vere a lei , e tali ancor divissamente appajono all' Intelletto . Come chi vivamente, e con parole proprie descrive l'Arco celeste, la battaglia di due guerrieri, uno spiritoso cavallo, il moto, che fa nell'acqua d'un laghetto un fassolimo gittatovi dentro, c simili cose. Queste Immagini rappresentano una Verità sappostata dal senso alla Fantalia, e tale ancor conosciuta dall' Intelletto. O divistamente sono sol Verisimili alla Fantasia, e all'Intelletto le Immagini, some l'immaginar la scena funesta della rovina di Troja, l'arrivo d'Oreste in Tauri, la morte di Niso, e d'Euria-

lo la pazzia d'Otlando, e fimili cofe immaginare dalle Fantalia e le queli si a lei . come all'intelletto compariscono affatto poffibili , e Verifimili: O le Immagint son dirittamente Vere , .o. Verismilie alla, Fantasia , ma solo indirettamente appajono tall all'Intelletto. Come allorche la Fantasia in vedendo per oagioù d'efempio un ruscello, che sa mille giri per qualche bella campagna, immagina, e parle Vero, a Verifimile, ch'ogli fia innamorato di quel terreno fiorito, e non fappia, o voglia trovar via d' abbandmarlo; la qual Immagine fa non a direttura ( perchè il fenfo diristo è falfo ) ma indirettamente concepire all' intelletto ciò, ch' è Verocioè l'amenità di quel fuolo, e-i giri delizioni di quel ruscello. Ancorchè poi tutte queste diverse Immagini riconoscano per lor madre la Fantasia. e noi firmo per chiamarle Fantastiche, affin di diftinguerle dalle Intelletto he ed Ingegnole; contuttoció daremo propriamente il nome di Fanta-Riche alle ultime, cioè a quelle, che dirittamente contengono il Vero. o il Verifimile richiefto dall' Intelletto, ppzrendo in queste più, che nelle altre, il lavorio, e la forza della Fantafia. Le prime, e seconde Immagini si formano dalla Fantasia col dipinger le cole, come elle sono, o possono effere, e apparir naturalmente a i fenfi , a lei , e all' Intelletto ; e perciò fono in parte-Intellettuali, e si convien loro il nome di Semplia ei, e Naturali. Ma le terze riconoscono più evidentemente il lor essere dalla Fantalia, la quale infieme unifice dife; o più Immagine Vere, e Naturali, per formarne una nuova, che mai naturalmente non è stata . ne pud effere , e apparire all' Intelletto ; e percid Immagini Artificiali Fantafliche debbono da noi appellara . Per efempio , il volare è qualità propria, e naturale fol di chi è animato, e ha l'ali. Ecco la Fantalia, che ageta l'Immagini fue, ed accoppia quella del volare con quella della Fama, immaginando, che la Fama voli, parli, ed operi, come se sosse dotata d'Amma. Parlmente il falutare è proprio fol dell'Uomo; nondimeno la Fantafia unifce questa Immagine con quella d'un ucello, e immagina, che gli Augelletti salutino col Canto loro l' Aurora nascente. Dal che fi scorge, che sì fatte Immagini propriamente son prodotte dalla Fantafra, la quale va immaginando cofe maravigliofe, e nuove, che fon false a chi ne confidera il senso diretto. Ma perciocche indirettamente, cioè col fignificato loro, queste fanno intendere un qualche Vero, o Verisimile all'Intelletto, per questa cagione a lui pure piacciono, ed egli ancora nella lor formazione s'accorda colla Fantafia, permettendole un sì bel delirio, e confegnandole talvolta Immagini Intellettuali, acciocche essa le vesta con que suoi vachi, e mirabili; benche mensognieri colori.

4. Ragion dunque ha ayuto il dottifiimo P. Ceva di descrivere quella capricciosa, e bizzarra Potenza dell'Anima co' seguenti versi .

Hac vis ante alies infune concitat after Annies vates. Nam dusa in marmiera versame Tantaliden, & matre saws rellure gigantes; Et reparantem arus saws in ceremine Orillum,

Net non roboribus tensum', atque in mania ductum Inftar mongis equum , congefto milise fæsum , . Arque bippogrypho Subvestum Atlanta per ouras . . . Et queoumque olim cecineruns monftra Camana; Talia non Ratio , non Mens (quippe absona) cudit , Sed fenfus parit ifte amens , Mentifque magifte Emplicat ante ocules o Illo antem digerit omnia, Inque unum coglé , delectu fingula mulso Expendens caute , flatuitque simillima vero . : lifdemque instillar mores , pracepraque visa , Gollocar , D' mutat , variaque in luce reponit ;

Donec an insegram cocane Idolia formam . Questi Idoli poscia, o Fantasmi; queste Immagini, o Idee, che fi partorifeono dalla Fantafia, fogliono dagli Scrittori appellarfi eziandio Fantafie, dandon il nome della cagione all'effetto medefimo. Il perche Dante volendo accennar la Vissone, ch'egli finse d'aver'avuta, uso il medesimo vocabolo, e diffe nell'altimo del Paradifo.

All altra Fantafia qui manco poffa

Giornalmente ancora nominiamo Fantasie Poesiche molti pensieri, che ne' lor componimenti adoperano i Poeti , come fece prima di noi Longino nel cap. 13. del fuo Trat. del Sublime . Il medefimo Dante nel 10. del Parado diffe ...

E fe le Fantasie nostre son baffe

A canen alconna . immunum E l' Ariosto nel 7. del Fur.

- E con invenzioni , e Poefie

Rapprasentale grate Fantasse. Ed appunto mia intenzione è il favellar per ora di queste Fantasie mimuse', o sia di questi concetti, e sentimenti figliuoli della Eantasia, ma per fignificarli usero più volentieri il nome d'Immagini, come quel, che li diftingue dalla lor madre. E molto più volentieri farò quelto, posciache da alcuni Moderni l'uso di tali Fantasie in versi chiamasi comporre ad immagini. Ciò posto, cominciamo ora ad investigar più d'appresso la natura, e il volto di queste Immagini Fantastiche, le quali son l'anima della Poesia. Gerchiamo ancora, come la Fantasia, o sia l'Immeginativa de' Poeti abbia da ubbidire all' Intelletto, e come l'amore, che questo ha del Vero, caccordi co' delirj della Fantafia. Imperciocche fenza tal cognizione agevolmente avviene; che i parti Fantaffici de Poeti fieno difordinati, ridicoli, e non conformi alla Natura, che come dicemmo si vuel persezionare da i Poeti. E primieramente noi parleremo delle Immagini Semplici, e Natúrali della Fantasia, cige quando ella descrive ciò, che naturalmente il fenfo le riporterebbe, e che direttamente è ancor Vero, o Verifimile all' Intelletto.

5. S' è detto di fopra, che una delle maggiori cure, e perfezioni della Poefia

Poefia consifie nel trovar cose mirabili, e nel perfezionar la Natura, cio del formar più prietti, e compiuti nella ler fepcia i parti della Natura, trovanda aucve, maravigliose, e inopinate Cose, Azioni, Costami, e Sentimenti. Ciò si fa spezialmente dalla Fastasia, la cui secondità immagina mille pelleginii avvenimenti, ed coggetti, unendo nelle see immagini ciò, che può generar diletto, e stipore. Consilite l'altra perfezione, e cura della Poesia pella maniera del bug dipingere; imitare, e rapprefentar' i parti della medesima Natura. La prima cura, di cui ragionamno, riguarda la Materia, e le cose, cho s'hanno da rapprefentare. Ciò, che fiamo ora per dire, condidera spezialmente. l'Artifizio, e la maniesa, con cui queste cose si debbono poi rapprefentare adlla Poetica Fantasia. Gran di-letto pruova l'Anima nostra nel comprendere Vestrà, notizie, e Materi mirabili, nuove, e grandii perché da guesta comprendone si suel sempre sacciare l'ignoranza dall'Intelletto nostro, la quale è un tiranno mai sofferto dall' Vulomo; onde si nostre Petrara dicea di se stesso.

Ch' altro diletto , che imparar non trovo .

6. Ora diciamo, che un' altro non miner piacere si sperimenta dall' Anima noftra, allorshe sì fattamente ci fi dipingono e fi rappresentano 'dall' altrui Fancasin alla nostra le cose lontane di luogo, o di rempo, che noi vivamente le miriamo con gli occhi interni della Mente, come le vi adoperassimo la vista, e gli altri sensi esterni. In questo vivo dipingere consiste una delle principati finezze dell' Arre Poetica, e benche possa dirfi, che il Poeta sempre imiti, e dipinga: pure più precisamente, e propriamente ciò da lui fi fa, quando egli colorifce, e pone fotto gli occhi interni dell' Anima con Evidenza, e con forza gli avvenimenti; i costumi, i fentimenti, e tutti gli altri oggetti, ch' egli dipinge, ed imita. Così il Dipintore in generale fempre imita; ed è imitatore ancor quando, fenza adoperar colori, colla penna, o col lapis difegna le nude figure a chiaro e fouro. Ma più precifamente imita, e dipinge, quando alle figure aggiunge i colori, e l' ombre : perchè nella prima guila più tofto fa intendere, che veder le cofe; e nella seconda le sa ugualmente intendere, e vedere. Da questa dunque vivissima imitazion delle coso fatta da i Poeti noi caviamo gran diletto, per quella fondamental ragione., che s' è accennata altrove, cioè, perchè il maravigliarsi, e l'imparare nel medesimo tempo è dolce a not sutti. Argomento è sicuramente di maraviglia il rimirare una cofa tanto vivamente con sole parole imitata, e dipinta dall' Arte, che, per poco ci paja di vedere con gli occhi nostri l' original della Natura. Noi ammiriamo questa rarità, questa perfezione dell' Artifizio, come ancora la felice Fantafia, e l' Ingegno valorofo di quell' Autore. Ne altronde nasce, che talvolta cose triviali notissime, e che noi per altro non degneremmo d' un guardo, pure se ci son vivamente rappresentate o dalla Poesia, o dalla Scoltura, o dalla Pittura; assaissimo ci piacciono, e ci dilettavo. Ciò, dico, da altro non procede, che dall'offervare il mirabile magisterio, e la perfezion di quelle Arti : la qual per-

normicle Google

fezione i e maniera maravigliofa d'imitar le cose ci comparisce davanticome oggetto nuovo, e raro, quando pur le cose rappresentate son volpari, trite, e di poco momento. Secondariamente Arittotele fondato fullo stello primo principio , che da noi s' è mentovato , così parla nel cap. 11. lib. pr. della Rettor. irei to μαυθάνων τε ηδύ, κο το θαιμάζων, κο τα τύ τοιώστα, άναγχηθουδί ακίναι, το τεμεμιμημέν , ώσουρ γραφική , κὰ ανδειαντοτοία , κὰ ποιητική, κὰ πῶν ὁ ἀν ἡ μεμιμημένου. κὰ ἐ ἀν μή ἡ ῆδυ ὁ το μέμημα. ἐγαρ ετί τό τω χαίρει, άλλα συλλογίσμος όςω, ό τι το το ίκειο, ώς τεμαυθάνευτι ovulaire. Perché gloconda coja è l'imparare, e il maravigliarli, bijogna pare, che ancor quelle cofe ci dilettino, che fon fatte con imitazione, come la Pittura. la Statuaria, e la Poetica, e finalmente tutto ciò, ch' è ben' imitato, quantunque non sia groconda la cosa espressa dall'imitazione . Impereiocche non da ella viene il noliro diletto , ma dal raccogliere con un raziocinio , che ciò è la tal cofa , onde ci accade d' imparare . Cioè : contemplande fi da noi l'imitazione, comprendiamo la viva fimiglianza, che è fra la copia. e l'originale, e impariamo qual fia la cofa, che ci vien rappresentata; e da questa cognizione si genera il diletto nell'animo nostro. Aggiugniamo a ciò , che il rimirar rappresentate alla Fantasia nostra cose per altro spiacevoli, orride, e terribili, come un Drago, una tempesta di mare, una tigre, ci porge diletto, perchè l'imitazione ci fa vedere fenzaverun nostro pericolo quelle cose medelime, che ci sogliono spaventare, e posfono nuocerci, se son vere, e non dipinte . Ci piace quell'orridezza, e fierezza, tuttochè la miriamo non men chiaramente, che si farebbe col guardo corporeo . In terzo luogo non può non piacere all'animo nostro quel vederci davanti a gli occhi interni sì ben figurato un'oggetto, lontaniffimo da noi o per luogo, o per tempo, che dall'occhio efferno allora non potrebbe mirarfi . Ha grand' obbligazione J' animo mio a quel Poeta , abquel Dipiniore , il quale coll'arte sua mi conduce a rimirar , come con gli occhi propri, la famofa caduta di Troja, le pridezze d' Achille, o d' Enca, e tanti maravigliofi giri d' Uliffe ramingo ful mare. A dispetto del tempo trapassato, e de luoghi lontanissimi, io vaggio prefenti quelle cose, quelle azioni; odo le lor parole, i lor fentimenti, quasi nella stessa maniera, con cui me le avrebbe satto vedere, e udire il fenso esteriore.

Cerchiamo adunque, come quefla fina imitazione, o dipintura fi facia dal Pocta, affinché fappiamo l'altra perfezione della Pocfia, da cui fi porge cotanta difettazione all'animo noftro. Dappioichè s'è ritrovato me fondachi della Natura quel cafume, quell'azione, quell'azione, quell'azione, quell'orgetto nun-vo maravelleiofo, e verifimile, che fi ha da efprimere in verti, prende cura la Fantafia di ben vedirilo, rapprefentario, e dipingerlo vivamente a quella degli altri. I Colori, che s'aedoperano da quefla Potenza, altro non fono, che le parole, ma parole al proprie, al vive, si esprefilto, che in effetto alla Fantafia di chi legge, o afcolta que' verfi, par di vedere, e udire' cofe prefenti, e reali. Nº di ha la Fantafia Poetica, o

lamente rappresentando Verità maravigliose, e cose nuove : Lo sa essa ancora, come dicemmo, esprimendo Verità note, e volgari, che da lei fono vivissimamente dipinte, e imitate con semmo piacere altrui . Osferva pertanto questa Poienza attentamente gli oggetti, i costumi, gli affetti, i ragionamenti, la loro apparenza, e tutti per dir così que raggi che fogliono più vivamente toccare, e commuovere il fenfo, e dopo il fenfo la Fantafia, quando rimiriamo, ed afcoltiamo daddovero l'originale delle cose. Tutto ciò si esprime poscia con quelle parole, che meglio, e più vivamente possono rappresentare , e metter sotto gli occhi interni dell'uomo gli oggetti . Noi appelliamo Evidenza , ed Enargia quella Virtù, feguendo l'autorità de' migliori Maestri. E per ben conseguire un tal pregio, la fola Natura si dee attentamente considerare. Hujus summe virtutis ( diceva Quintiliano nel cap. 3. lib. 8. parlando di quetta Evidenza ) facillima est via. Naturam intucamur, bane sequamur : Si dee por mente agli atti d'un' nomo sdegnato, ed infuriato, agli affetti d'un timorofo, a i costumi d'un semplice Pastore, d'un' innamorato, d'un magnanimo, e a mille altri fomiglianti oggetti, e copiarne le figure di maggior risalto, più vive, e più pellegrine, secondochè la Natura ben da noi studiata c'infegnerà. E allora ci verrà fatto di dipinger con sorza, e dilettar co' ritratti, che noi esporrem delle cose.

Mazavigiolo parmi in tal forta d'Immagini , e Pitture Ovidio , fionerdo egi per l'ordinario le cole , come fe le aveffe fotto agli occhi , e di dipingendole sì vivamente , che a' Lettori altresì par di vederle . Eccovi com' egii ci rapprefenta i l'eccido Sileno , che in compagnia di Bacco tornava dall' Indie. Il deferive egli ubbriaco , fopra un'afinello , a' crini del quale firettamente s'attenne per non cadere. Ma perché fe gli urba la vifita al figuire , e al mirar le Baccanti , che gli fi vanno aggirando intorno, e perché l'intotto cavalextore va sterzando l'afinello ? egli fi cade a terra ; onde i Satiri corrono ad alzarlo. Ma udiamo la viva effrection del Poeta i, in cui non vha parola, che non fia un bel colore.

Ebrius ecce fenex pando Silenus afello

Vix sedet, & presses continet arte jubas.

Dum seguitur Eacchas, Baccha sugiuntque, petuntque;

Quadrupedem serula dum malus urget eques;

In caput aurito cecidit delapsus asello.

Clamarunt Satyri: Surge, age, furge, pater &c.

Segne il Poeta a deferiverci l'arrivo di Bacco alla prefenza d'Arianna; che dal disleale Tefeo abbandonata fi giaceva ful lido, e empieva l'aria di querele. Così parla:

Jam Deus e curru, quem fammem einxerat uvis, Tegribus adjunctis aurea bra dabat. Et color, & Tolfos, & sorx abjere puelle: Terque fingam petitit terque retenta mesu Horrait; ut fleriket, acjust auss ventus, arifle:

Ut

Ut levis in madida canna palude tremit.

Cui Deus: Et adfum tibi cura fidelior, inquit.
Pone metum; Bacebi, Gnossias, uxor eris.

Dixit, & e curru, ne tigres illa timeret,

Destitat i impostito cessità areas pede.

Più vivamente non si potevano espirate le Immagini di quella azione dalla Janassia del Poeta , nè più vivacemente potea santi concepira a i Lettori quel sitto. E si dece ben por mente, che quell' ultimo verso, ove si date, the Pareas redette al piè di Bacco , non è già un' offervazione distitte, come pottebbe avvosità talano; am à un' simmagine delle più vive, che qui a' espirano, ed è rappresentata com maestrevole franchezza, poiche te si più evidememente lorgere l'atto, in cui Bacco sende del coccho. Lina immagine alguanto simigliante a questa te sipresi del coccho. Lina immagine alguanto simigliante a questa te sipresi del coccho. Lina immagine alguanto simigliante a questa su fabrica conofeuto dia cicnii. Loda eggli il Colognbo sino compariora; cospo averà cacennao con questi quattro bei versi, come sostiero disprezzate prima le sue voci.

Cost lunga stagion per modi indegni Europa disprezzo l'inclita speme,

Schernendo il vulgo, e seco i Regi insieme, Nudo nocchier promettitor di Regni.

Paffa a dire , ch' egli finalmente diè principio alla navigazione , e che dopo molti pericoli fcoprì la dianzi favolofa terra . È qui foggiugne immantinente:

Allor dal cavo pin scende veloce;

E di grand'orma il nuovo Mondo Imprime &c.

Quefia Immagne in vero con fomma nobiltà, e vivezza ci fa forgere l' aito, in cui la prima volta dagli Europe i toccò terra nel Mondo movo, rapprefentandosi colle orme grandi, offervate dalla Fantafia in quel punto, la lor bravura, e maestià nel prendere il posfetto di que viali paeti. Nè con minor veghezza si deferivono da un moderno Poeta i passi de Ercole Reguito da Deianira.

Della via polverosa Rimanean le grand orme în sult arena:

Deinaira gentil fegundo appena.

Offervò pure il Sig. Pietro Durli con felice Fantafia l'azione del Sole
forto la mattina dopo l'incendio di Troia. Dice egli così:

Febo, per non mirar le rotte mura Pria di sua man formate,

Tardava a trar dall' onde il piero giorno.

Sor-

<sup>[</sup>a] Chiabrera, il cui merito nun è abballama econfeinto.] Anzi avrel detto : il cui merito non è mai abballanza conofciuto; pereiocchè egli è conofciutifimo, e lodatifimo, ma non ma a faticienza.

Sorto pol, con suo scorno Vede Troia minore; e da più bande Nel voto spazio i rai più lunghi ei spande.

Ma vaghiffina , benchè breve , mi fembra l'Immagine adoperata da Pindaro nell' Ode 4. Olimp. ov' egli prouva , che talvolta ancor ne' vecchi fi mira un valor giovenile , coll' efempio d' Ergino figliuol di Climene . Queffi , comechè aflai vecchio , pure navigando con gli Argonauti , e giunto a Lenno , qui ardi cimentarfi in campo con alcuni giovani ; cola , che moffe a fio quante ivi erano Donne fiettarrici . Contuttociò riudendo egli prode , e vittoriofo , cel rappreficha il Poeta dopo la vittoria in atto di generofa vendetta. Poichè mentre egli fi portava a ricevi la Corna, a puffindo davanti al Ipfipie ingliuola di Toante ivi Reina, le diffe : 19 , io fon quello ; cioè quel guerriero , che voi poc' anzi diffrezzavate . Eccovi come noblimente in poche parole viene sposta da Roeta questa Immagine .

Ary Knydino rada
Anjunda yanta
Ener if emple.
Anhalira is is tempo nasis
Anjunda is is immo nasis
Anjunda is is immo nasis
Anjunda is is immo nasis
Anjunda onglian le genti;
Soeffo miffra il cimento i
E oneso della schema
Delle Donne di Lema
Liberà di Chimen il vecchio figlio;
Quand egli armato vinste,
E alla Corona andunde;
E alla Corona andunde;

Ad Isfinité diffe: Lo, lo fon quello.

Pieno altresì parmi di quette leggiadre immagini il nostro Petrarca. Vegipiano , come egli nobilmente immagina l'atto, in cui sembrogli, che
la fua Laura entrasse in Ciclo.

Gi Arqui stetti, e P Anime beate

Cittaline del Cielo, il primo giorno Che Madonna pafiè, le furo intorno Piene di maraviglia, e di pietate. Che lace è gineja l'e equal mova beltate? (Dicean tra lor perebe abito si advino Dal Mondo errante a quest'alto figgiorno Non fall mai in tatta queste atta queste.

Dal medesimo Poeta si dipinge altrové, e si pone quasi sotto gli occhi. P atto della gente, che approda al lido in una nave, che già era vicina.

a sommergersi per la tempesta . Son questi i suoi vivissimi versi nel Son:

Più di me lleta non si vide a terra Nave dall'orde combattuta, e vinta, Quando la gente di pietà dipinta Su per la viva a rin, raziar s' atterra;

Dapti cémnje di coté, e. di coftumi fin qui rapportati, noi cominciano a forgere il preziofo lavorio della Fantalia Poetica, cioè il vivamente dipinggi el cote. Ma fra quanti Poeti moderni io conofca pofficati e, comincia Ceva della Compagnia di Gesti. Felicifilma Fantalia, o immaginazio delle colo el fi forge ne fino Poema Latino, intitolato Pare Izfor, e nelle Selve da lui non ha molto flampare. Deferive egli per cémpio no delle colo di fi forge ne momelli , chi comato appena a Nazarette, alf-fédiaco da quegli abitanti, i quali a gara, e ad un tratto gli van chiedendo mille unove di Maria ricoverata in Egitto. Narra coflui molte cofe, e appena fi riman di parlare, che tollo s'affallano tutti ad interrogazio. La dipinuta di tal coflume è quanto mai fi può viva; e do ne rapporto folamente una circoflanza naturalifima, con cui il Poeta dà un gran rifato alla fua fattora.

Nume foquer (hofper air ) fictis permittite libris; (Nam vendit capit von afpren function haft)
Tuniffer liquido verba irrorare lyzo.
Sic al., appolitoque mero, at gesa prifta folchat;
Implecti pateram; manibo que natriaque prebenfam
(Quod film; Socii, finifumque fit ombibus) basfit;
Bifque interrapis fuertis haulitus haulitus.

Inversaque manu barbam, atque ora hispida tersit. Avendo la Fantafia del fortunato Poeta ben' alfiffato lo fguardo in quel costume , in quell' atto Pastorale , ha poscia espresso il tutto con parole mirabilmente significanti. Quel chiedere del vino per bagnar le parole, essendosegli irruvidita la voce per aver mangiate cipolle crude ; quel prendere con ambedue le mani la tazza", bere alla falute di tutti , due volte interrompere la bevuta per lodar' il vino; quell'aggiunto di sintere alle lodi; quello asciugarsi la barba col rovescio della mano, son vivistime Immagini, e colori fiammeggianti, che dipingono con evidenza, e fan veder le cose . Quindi è singolare il diletto , che s'apporta a i Lettori , a' quali fi rapprefenta questo maraviglioso lavoro della Imitazion Poetica , cagionando essa con tali dipinture , e mercè delle sole parole , dentro di noi quasi quella stessa sensazione, chen noi cagionerebbe l' oggetto medefimo appreso dagli occhi del corpo, e tal volta ne cagiona ancor più. Non è alle volte veramente maravigliofa, nuova, e pellegrina la cosa, che si rappresenta: ma è ben pellegrina, e mirabile la rappresentazione sensibile, che ne sa il pennello della Fantasia Poetica. Quefto buon Gusto parmi appunto che si ravvisi in una comparazion d' Omero nel 26. dell' Iliade, dove Achille paragona Patroclo piangente ad una fanciulletta in questa maniera: (a)

Perchè di pianto vil ti bagni , amico? Qual tenera fanciulla , che correndo Segue per via la Madre, e alle materne Eraccia chicdendo va d'effere alzata. Alle vefti or s'appiglia, e lei ritiene. Che frettolofa corre, or la rimira Con occhi supplicanti, e lagranosi, Finche moffs a pietate in fen la prende .

Ma ritornando di nuovo al P. Ceva , nel medetimo lib. 1. descrive epli un convito Paftorale. Miriamo, come l' Immagina tiva fua ne ha ben colpite, ed efirtesse le più vive circostanze; come ni una parola è superflua: come tutti gli Epiteti portano il fuo colore; e come poi la bizzarra Fantafia trascorre alle mense de' Nobili per sar più risaltare i costumi , e la

felicità di quelle de' Pastori .

Menfa ibi structa ingens sub opaco tegmine lauri . Impositaque Super lances, metretaque nigro Stunnea plena mero , & fimilis Phario obelifco Cafens in medio, atque anaces, fumantiaque exta, · Conviveque boni circum, puerique, opereque. Messoresque viri , nupte , innupteque puelle . In medio longs pater in cathedra abiegna, Thoraca exutus geminos interque moloffos Jura dabat. Non beic famuli, nec inutile pondus Argenti, & vane lites, cui debita primum Ante dapes manibus tympha, & subsellia circum: Bellum importunum, qui prima in sede locandus, Quive locus princeps; nec dignior expectandus

Qui

Similitudine altrettanto les a e evidente è quella di Catullo; au volo parvului Marrit e gremio fue

Porrigens teneral man

<sup>(</sup>a) La traduzione, che fa qui il Sig. Muratori del paffo d'Omero, è fipititofa. Qeella, che me ho fatto ad verbum nel principio del Lib. XVI. dell' Iliade, dice così;

Parsette, perché piengi, qual bombina,

Pargette, che inferme calla mastre

Correndo, a torla in collo la costrigne, Attaccata alla gonna, e la ritiene M nere in freeta commina, e lagriment Riguerdala, fraebè la prenda in collet Pacrotic a lei fimile, ne diftilli Tenero pianto -

Out bibat ante alios , totque inter fercula trica ; Jufcula, pulticula, postilli, & glutina rerum; Sed quales natura dapes creat, atque labore Emta fames, vultufque boni, & Super omnia curis Libers mens, qua pauperiem chementia Divûm. Temperat , humanis ex equo provida rebus .

Tanti esempi finquì recati possono ben farci scorgere, con qual'evidenza sappiano i migliori Poeti rappresentar gli oggetti. Ciò , come dicemmo, s'appella dipingere, ed è una delle maggiori, e più necessarie Virtù del Poeta; perciocche secondo il parer di Simonide la Poetia altro non è, che una Pittura parlante, ed è ben noto il detto d'Orazio:

Us pictura Poefis erit . Aggiunte Ermogene, che questa maniera d'imitare, che questa Imitazione evidente, o Evidenza, ed Enargia, è il pregio più diffinto, che la Poefia possa vantare. κ' τομέγις το τοιέτεις, μέμετο έναργη. Ε in questo proposito parmi, che Longino potette meglio dichiarar la fua mente, allorche nel cap. 13. del Sublime feriffe; che il fine della Poefia è il cagionar maraviolia, e che l' Ev denza, o Enargia è il fine della Profa: ce montres tinde isin exantes, έδιλόγοις έναργεια. lo pei me tengo per cofa ferma, che siccome il Mirabile propriamente si cerca dalla Poesia, così l' Evidenza, e il ben dipingere con chiarezza le cose, è ancor molto più proprio della Poesia, che della Profa. Ma fenza perderci a intender la mente di Longino, feguiamo a dire, che acconciamente il nostro Castelvetro chiamò Particolarizzazione questo narrar minutamente i particolari delle cose. In essa a me pure sembra. come prima sembro ad Aristotele, che sia stato eccellente Omero, descrivendo egli il minuto degli oggetti , e delle azioni , e de' costumi in tal guifa, che a' Lettori fensibilmente par di mirarle. Onde il mentovato Longino ebbe a dire, ch' egli eixuroy paqui, cioè dipinge Imm gini; e Tullio nel lib. s. delle Tuculane così ne parla: Tradisma est etiam , Homerum cocum fu ffe . At ejus picturam (a) , non presim , videmus : Que regin? que ora ? qui heus Grecie? que foccies forme? que pugna ? que acies? quod remigium ? qui motus bominum ? qui ferarum ? non ita expictus eff , ut, que ipfe non viderit , nobis ut videamus effecerit? Certo è , che in questo pregio Omero è superiore a Virgilio, non solendo il Poeta Latino particolarizzar molto le cose, e tenendosi quasi sempre nella loro esposizione universale, e corta. Ma non sarò già sì ardito di dire col medesimo Gastelvetro , che Virgilio guardossi a tutto suo potere da ciò , Sapendo eb' egli non era da tanto, che usando la maniera particolareggiata potesse far riuscire magnificenza , o fuggire molti altri vizi . Ci fa ben credere l' Ingegno, e la Fantafia maravigliofa, e giudizicsa di Virgilio.

<sup>[</sup>a] Dal passo di Cicerone in encomio d'Omero: At ejus pelluram, non Poessa videmus, pre-Petrarua, credo io, quel bell'elogio, ch'ei fa dello stello.

Primo pirror delle memorie antiche.

gilio, che amor ciò gli farebbe flato agevole, a' egli aveffe voltoto. Ma egli volle camaninar per altra fantiero, e cenne configliaramente il proprio Stile, 'come quello, che fe non è per la fila brevità si vivo talora, come quel d'Omero, è però femare machosilimo, magnifico, e grande, e lontano dal tediare, quale talvolta non appare quello d'Omero. Il didigingere del Greco Poeta fi può chismare «figatio», e quel di Virginio àttico. Il primo è puù popolare; e l'altro fatto alla grande è più propio per la gente dotta, a cui non fa biogno di taltre minute offervazioni, per farle ben rofto ravvifare gli oggetti. E l' una, e l'altra maniera è degriffina di fammo plaufo; e a chiunque in una d'effe avverrà d'effer eccellentiffino, ficuramente è deffinara gran gloria. Più facilmente cenza nell' Eroico Poetna colla brevità Virgiliana, che colla minutifima deferizione delle cofe ufita do Omero.

Non fo approvar tampoco ciò, che aggiugne il nostro Castelvetro . Si può, dice eglie, affomiglar la maniera universaleggiata alle pitture picciole, e confuse, nelle quali non si comprendono agevolmente i vizi , e i peccati dell' arte della pittura . E la particolareggiata fi può affamigliare alle pitture grandi, e maggiori del naturale, e difiinte, nelle quali fi fcuopre ogni difetto. dell' arte . Continua pofcia a dire , che i rei dipintori , i quati riconoscono la lor poca sufficienza , non s'inducono a pingere , le non figure picciole , e confuse , e spesse ; ma che i valenti dipintori per dimottrar quanto vagliono , dipingono le figure grandi . e trapassanti la comunale statura . A i primi dipintori egli assomiglia Virgilio ; a i secondi Omero ; (a) Ma oltre che potevasi con maggiore stima favellar del divino Principe de' Poeti Latini, più tosto parrebbe convenevole il dire, che la maniera universaleggiata è fimile a que' ritratti, e a quelle figure o naturali , o maggiori del naturale , in cui il dipintore sì contenta di fegnar le parti principali , e necessarie , senza toccar le minute; ma in tal guifa, che di leggieri le intenda per se stesso chi mira. Laddove la maniera particolareggiata, oltre al dipinger le figure o al naturale, o maggiori del naturale, e segnar le parti necessarie, e principali d'effe, ne esprime eziandio le più minute, e non necessarie, come in un corpo umano le vene, i mufcoli, i nervi, i peli, e tutti i lincamenti; onde con tali pitture ( che talvolta fon troppo finite ) nulla fi lascia da immagmare a i riguardanti . Ambedue queste maniere sono sti-

<sup>(</sup>c) Me alor ele peregli. O Quando de il P. Afficia il Vieto, andrebe quello polto in ferent del difetto, e suoi in copo, je to ma difetto de l'estate in copo, je to ma difetto de la copata. Compare per elempto Previo il resiliente del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del previo per la più (cionata affer vene il i to mini Autorio; el Perecchia anche, è les el giurdia, più alora. Me colo per la più (cionata affer vene il i to mini Autorio; el Perecchia anche, è les el giurdia, più alora. Mini colo pentata di non dell'il besi i retture i la veglo accontra fettore efferanche ma fina del Santatte Signi, Segretto e Compilitore dell'ultimo Vagalunio, rivellata.

matissime presso a dipintori, e ognuno ha per se de i famolissimi Autori. Lo stesso avviene in Poesia; e perciò non può dirsi, che Virgilio sia men da lodarsi in comparazion d'Omero, perchè l'uno tennè sentier diverso dall' altro, ma non men glorioso dell' altro. Il nostro Tasso fra i Poeti d' Italia più amò di feguitar le orme dell' Epico Latino, scorrendo però talvolta fulle fiorite d'Ovidio; e all' incontro l' Ariofto nel dipingere imità più volentieri Omero, effendo palefe, che le narrazioni del fuo Furiofo portano gran vivezza di colori, e uso maggiore della Fantasia per la particolarizzazione suddetta. E niun fra gli antichi Latini giunse mai a pareggiare in questo la Fantasia maravigliosa d'Ovidio. Se altresì il Cav. Marino avesse potuto, o faputo unire alla felicità della sua Fantasia le altre virtù necessarie per essere gran Poeta, egli avrebbe satto miracoli. Era in lui ( bifogna confessarlo ) incredibile la forza di questa Potenza , non ci era oggetto difficile, strano, e minuto, ch'egli non sapesse vivamente ritrar con parole, e porlo fotto gli occhi de' Lettori : tanto aveva egli nella fua Fantalia chiare le Immagini , tanto prontamente gli fovvenivano tutte le parole più acconce, più proprie, più sensibili per colorirle. E di satte alla gagliarda Immaginativa de Poeti, per ben dipingere, è necessario troppo il dono della parola, essendo come detto abbiamo, le parole i colori, con cui s' esprimono i nostri pensieri; e se i colori non sono propri, vivi, ed esprimenti, non si fa ben concepire all'altrui Fantasia quello, che s'è prima ben conceputo dalla nostra.

Agevol cofa è però, che la Fantafia del Poeta cada in alcuni fpiacevoli eccessi, o almen che poco lodevole appaja la sua pittura; quando non fi comprenda ancor meglio la natura di questo sì da me raccomandato uso di dipingere. Non si credesse già taluno, ch'io per dipintura Poetica intendessi quelle Descrizioni delle cose, she a' giovani principianti, studiosi della Rettorica, o Poetica, fan comporre i Maestri, come sarebbe quella della Primavera, d'una battaglia, d'un giardino, d'un palagio, della notte, e di fimili cofe. Certo è, che ancor queste son dipinture, assai commendabili, quando fono animate da buon pennello. Ma l'eccellenza di quella pittura Poetica, di cui ora parliamo, propriamente confife nel ben colpire, ed esprimere quel più minuto, più rilevante, e più singolare delle azioni, de costumi, e di qualsivoglia oggetto. Laonde si può fare una descrizione d'una battaglia, d'un' ubbriaco, d'un ragionamento fra due donnicciuole, e di mille altre cose differenti, senza però dipinger queste medesime cose nella maniera, che noi diciamo. Per descrivere la Primavera, si conteranno i fuoi effetti , le fue cagioni , la bellezza de' fiori , il verdeggiar degli alberi, il cantar degli uccelli, e cento altri effetti di quella stagione . Ciò fenza dubbio fa intendere, che fia Primavera; ma non per questo si potrà dir posta sotto gli occhi l'Immagine viva della Primavera, poichè per avventura non fi-farà toccato il minuto di queste parti componenti la Primavera. Adunque fi vuol ben por mente, che la finezza delle pitture Poetiche propriamente confifte nel ben' immaginare con fiffa attenzione gli Della Perfetta Poefia .

ultimi., e più minuti , e più eminenti , e più necessarj colori delle cose, de' costumi , degli affetti , delle azioni ; e poscia nel vivamente esprimere con parole, e'imprimere nell'altrui Fantalia queste particelle, e minute estremità delle cose. Se si ha da dipingere un' Immagine vasta, ed univerfale come una battaglia , bisogna discendere a i particolari , e ancora al più minuto di questi particolari, col far mille picciole Immagini, che unite infieme formano poscia l'intera, e viva Immagine di quel combattimento. Sogliono pertanto gli eccellenti Poesi fissamente considerare negli oggetti ciò, che appar più fensibile, più raro, e più vivo alla lor Fantafia, e ciò, che può più fortemente destar la memoria di quell'oggetto nella Fantafia di chi ascolta, o legge, figurandosi atrentamente quella cosa presente. Appresso le vestono di parole si corrispondenti, si espressive, che il Lettore tosto è costretto a dire in suo cuore; egli è quello. Cioè veramente egli è quello, ch'io vidi, o vedrei con gli occhi propri, che udii, o udirei colle orecchie mie stesse, quando l'originale di tal cosa fusse prefentato a' miei fensi. Nè questa mirabile forza di muovere l'altrui Fantafia da altro nafce, che dall'esprimere quel minuto, e dal ben condurre l'universale a i particolari ; poiche la vive dipintura de particolari fa pot maravigliosamente risaltar quella dell' universale.

Meglio però di me, e più apertamente, gli efempi ci faran palefa quefa verità. Prende il Poeta, a narrare, che una perfona trovati alcuni fanciulletti commette loro il portare un'imbafciata altrove, e dona loro qua fiutta per ciafcuno. Poò egli contar le panole a che quefli fanciulii fan da rifierire; poficia aggiugnere il piacer loro in mirar le frutta donate, e ipender moltifirme parole, fenza però far di tutto queflo una fentibile, e vivilfima lumagine, come l'ha veramente fatta il lora menzionato. Ceva, maravigliofo dipintore de coftumi, e della Natura. Nel primo libro del fuo Poetama narra egli, che tre figlioletti.

fummo speculati in vertice nidum

Luscinia, jactis glebis, saxisque per auras, Dejicere instabant,

Quando ecco fopraggiugne loro Maria, che dolcemente sturba la lor faqciulleta applicazione. Ora si osfervi bene, come il Poeta continui a rapprefentar il runanente, e con quai vivi colori ei dipluga il costume, e l'azione di queste persone.

> Huc, sit. Et possiti sais accedere comm Improbulos, comque Sansas Abstragere jussiti; Educitque some ries persea, & oscila este Ferre prius magista decisi; primumque Mobelli, Tum santhe, Phincipue dedis. Dem jum sugientes, Acceptis denis, capidosque oftendere, rursum Ad ses recoca, probleosque ca ladere morsu, Ferre instala jobes. Festiva morsus, magisti, Si vos sustre grant, Masia bace Issission notis;

Dici-

Dieite, dana delit, gravibus, ima libera cwit «
Huc rediurus brevi Memere boe deinde sonete.
Dieite, Judithom mibi fervent , quam maus Infans
Fuls cofits stolamis jam munc fibi nubere i fais.
Fuls cofits stolamis jam munc fibi nubere i fais.
Hic meus, banc, inquam, fibi nupram definat Infans;
Sic inflat , nomenque iteram, O mandata vepofit;
Ui memores fervent , recitentque fideliter omnia;
Et blafa's vocat, famfaque difter teforma.
Tansaque fimplicitus crat , ut jam ferre docentem
Precupali band poffert i let coyus , tre, pueli.
Ocyus eniguas per culta virentia greffus
Accelerant bat; procul O clamoribus alis;

Dona manu oftentant: Maria bac pulcherrima donat &c. Le verità minute di quelto costume fono quel far deporre i fassi a que' figlioletti infolentelli, e far che pulifcano le mani imbrattate di fango, quell'infegnar loro a baciarsi la mano prima di ricevere il dono; quel voler'essi tosto suggire per far mostra delle pesche, ed essere richiamati indietro; quel dir loro tre volte, ed inculcar la medesima cosa, affinchè s'imprima nella lor fievole memoria; far loro ripetere ciò che han da dire, ed ajutar la scilinguata pronunzia d'essi; quella loro impazienza, poè la fretta in portarfi a cala, e cominciar da lungi alzando le mani a moltrar il dono &c. Tutta quelta viva dipintura è figliuola d'una gagliarda, e fiffa attenzione della Fantalia Poetica, la quale dopo aver ben concepute le più minute parti, e le verità più vive del coltume fanciullesco, e di quelta sì fatta azione, fortunatamente poi l'ha colorita con parole convenevoli. Niuna di quelle parole è superflua; tutte esprimono, e tutte insieme fanno evidentemente rifaltar l'Immagine, che ha proposto il Poeta di formare. Noi troveremo le stesse virtù in un'altra dipintura fatta dal Sig. Pietro Jacopo Martelli ne' Fasti di Lodovico il Grande. Dice egli: .

Così Dardano s' alza, e prie la varia
Piuma il vedi agisar purpurco, e verde; \*
Ma il color poi, indi l'augel si perde, .
E consuso con l'aria appar sol aria.

Ecco pur mirabilmente incontrato il più minuto, ed evidente di questi oggetti. Nè con minor felicità offervò il medelimo Autore nell' Arte d'amer de un costume raro, ma naturale, e vivilimo d' un Pastor cieco. Avendepli chiesto Niccolò Pepoli, perche egli stesse a mesto, in un'amenissimo pacie, rispondi il Cieco fra l'altrè cole; »

Se vuoi saper, con che ragione il piango, Ve in also la; quella è la mia Capanna. Quì accennava il buon Cixto, alzando il diso, Ed accennò muso emirario al sisto.

Ma

Ma in questo waghissimo lavorio della Poetica Fantasia il punto sta nel ben figurarfi le cofe, le azioni, i coftumi davanti agli occhi; pofcia per ben dipingere fa d'uopo il mirabilmente coglier le persone in moto, esprimendo quell'istante, in cui vivamente s'opera da esse. I poco felici dipintori immaginano bensì, e colorifcono le lor figure in azione, e movimento; ma non fan cogliere quel momento vivissimo, in cui le figure, se fosser vive, opererebbono, e si moverebbono; laonde si mira in quelle figure, quantunque dipinte in moto, un non so che di restio, di morto, e di freddo. Per lo contrario le figure moventifi, fatte da primi dipintori, perchè fono state felicemente colte in quell'atto, in quell'istante di movimento, fembrano come muoversi, e per poco giurerebbe l'occhio, che son vicine a muoversi. Altrettanto fa il valoroso Poeta. Volendo egli dipinger gli oggetti, i costumi e le persone in moto, e in azione, fissamente se le figura in quell'atto, e poi adopera sì vivi colori, che ce le fa non folo intendere, ma ancor vedere in quell'atto medesimo. E ciò manifestamente si scorge nelle dipinture del P. Ceva da noi rapportate, in quelle d' Ovidio, e d'altri.

Ora da simili dipinture son ben differenti quelle, che dicemmo propriamente appellarsi Descrizioni; e molto più è diversa da esse quella, che chiamasi Amplificazione, cioè il distendere con molte parole una corta verità con descriver gli antecedenti, i conseguenti, i concomitanti, le cagioni, gli effetti, i relativi, e altre fomiglianti varie vedute degli oggetti, mentovate da' Maestri dell' Eloquenza. Se adunque il Poeta andrà amplificando le cose, non per questo si dirà, ch'egli abbia dipinto; anzi non rade volte egli recherà tedio a' Lettori, perchè l' Amplificazione non è propriamente quella viva pittura, ed evidenza, che si forma dalla Poetica Fantasia. Lo spiegare ogni cosa con tanta cura, è un trattar chi legge da gente di poco giudizio, quali non fappiano essi figurarsele senza l'ajuto altrui. E chi ponesse ben mente a i Poemi d'Omero, vi troverebbe talvolta in vece di minuti ritratti, alcune Amplificazioni o poco nobili, o poco ingegnose, o poco dilettevoli. Se non tutte e tre quelte qualità, almen due mi fembra che si truovino nel lib. 9. dell'Iliade colà, dove egli racconta l'arrivo deali Ambasciadori inviati dall'esercito Greco ad Achille. Appena gli ha questo Eroe fatti sedere, che comanda a Patroclo di portar loro da bere. Segue poscia il Poeta a così favellar d'Achille.

(a) Ed egli, posto al fuoco un gran laveggio,

Den-

Teamerin Contaile

<sup>(</sup>c) Ed seil, y die il foco un gene feregeis. A Lercegeis la cui prigine è Listeium, cioè Vori on dei dierto do larnet Europea, cioù Vafo da recret il vino, che rell'antico era di terra; à noi Fiorentini fisma, non come in Lombardia, Paisolo; ma picciol vaso, in cui di tenno base con cretere da tenne ei mano, o da tenne fisero il varione per fielladri di tenno base con cretere da tenne ei mano, o da tenne fisero il varione per fielladri onore zali Ambalciadori, che coi portiva quell'antico rempo, che fi ficevano le cole corcialmente, e alla bouna, o pure per fare quell'intico rempo, che fi ficevano le cole corcialmente di borni, o pure per fare quelle finche al adopterati da fe medienii fire a i foreficiri amorroolezza. Tutto il luogo nel mio Omero tradotto, il quale io Bampelo Bei, dale vuo era evene a fasco;

Dentro vi pose d una graffa capra, E d un'agualla il tergo. Anteo v' aggiunfa D'un pingue porco una ben unta spaila. Tensa le carna Automodome in mano. E le taglieva innanto il Drov Adbille Con diligenza in pezzi. Ei nello spiedo Le conficio, mentre accende gran soco Di Menzia il sigliud sonite a un Dio. Ma poichè il feo accesse de deposta La vampa sua, sopra le brage ei stelso La vampa sua, sopra le brage ei stelso.

Stefe gli spiedi, e gli spruzzò di sale &c. Altri versi aggiugne il Poeta, descrivendo pure ciò, che precedette il mangiare, e dicendo, che Patroclo preso il pane lo distribuì, ed Achille sece lo stesso della carne. E vi avrebbe, cred'io, ancor descritto il lavarsi delle mani, lo spiegarsi delle tovagliuole, i brindisi, e altre molte cerimonie nel metterfi, e dimorare a tavola, fe gli antichi Nobili fossero vivuti co' moderni costumi (a). Ora io non voglio querelare Omero, perchè egli abbia cangiato il suo primo Eroe in un fordido cuoco, o descritti in un Poema Eroico senza necessità veruna i vilissimi assari della cucina; il che non fi soffrirebbe in un moderno Poema, e non dovette ne pur piacere a Longino, il quale nel cap. 38. del Sublime condanna Teopompo, perchè descrivendo un suggetto grande vi mischiò ancor delle cose appartenenti alla cucina. Io, dico, non voglio condannar per questo il Greco Poeta, poichè forse a quel tempo non era tanto ignobile, come oggidì, l'arte del cuoco; e alcuni passi d'Ateneo possono in qualche guisa servirgli di scudo. Dico bensì, che questi suoi versi altro non sono, che un' Amplificazione poco dilettevole, meno ingegnofa, e non già una dipintura Fantastica.

> Di perore mas fpelle alla gran famma; E di grifle opprises curro vi pofe; E di pero formats una laberta e frefaz. E di pero formats una laberta e frefaz. Quelle robe terrore Atamodous; E le tagliares pai il divo Atiblie; E le tagliares pai il divo Atiblie; E le tagliares pai il divo Atiblie; E le tagliares pai il divo Mille; E le tagliares pai il divo Mille; E pero de Meneziale, unua divisa. La jomma fatta allar busus phaista; La jomma fatta allar busus phaista; La jomma fatta allar busus phaista; Syreca del divoni pla, saleji dilata; Syreca del divoni file, saleji dilata; Syreca del divoni file, saleji dilata; Syreca del divoni file, saleji dilata; Syle vennie, Or pai, eli gla arreglio; E pi a della posi I fasta carrello. Salla meda da Sta punieri y delilla Le perti fee delle grani .

La traduzione del Sig. Muratori senza sallo è più nobile, e più leggiadra; la mia per avventura più somigliante.

(a) Ora non voglio querelare Omero. ) Par Franzele, quereller. Direi: far processo ad Omero.

Chi non fa narrare in tal maniera le cose? Poca Fantasia, poco Ingegno fi richiede, quando fi voglia descrivere un'azione, se si può cominciar sì da alto a narrar una per una tutte le parti, che precedono l'azione medesima. Non è difficile impresa questa tale Enumerazion delle parti. Poteva Omero con men parole, e con più gloria sbrigarsi da tanti antecedenti, per dir che Achille diè pranzo agli ofti fuoi; poichè finalmente nulla ha di vivo quella sposizione d'antecedenti. Altra necessità avea Virgilio nel lib. 1. dell' Eneide di raccontar precifamente la maniera, con cui i compagni d' Enca falvati dall' imminente naufragio prepararono ful lido del mare qualche riftoro alla fame. Nulladimeno spedisce egli la facenda in tre soli versi, dicendo:

Tergora diripiunt costis, & viscera nudant. Pars in frusta secant, verubusque trementia figunt, Listore abena locant alii, stammasque ministrant.

Per lo contrario fra le belle dipinture, che ne' versi d'Omero si scontrino, evidente, e leggiadra mi fembra quella, ove introduce Ettore, che tutto armato prima di portarsi alla zussa s'accosta al figliatolo per baciarlo. Così spone egli questo fatto, e costume verso il fine del lib. 6. dell' Iliade.

(a) Ciò detto, al figlio suo colle man tese Per abbracciarlo il prode Estor si volge . Ma quei del fiero padre al nuovo aspetto, E allo splendor dell' arme intimorito, Alza subito un grido , il volto arretta , Indi sen fugge al sen della nutrice ; E con guardi tremanti, e mal sicuri Mira il cimier , ch' orribilmente ei scuote . L' uno , e l' altro parente allor forrise ,

Ma tosto dal suo capo il grande Estorre Togliendo l'eimo, lo depose in terra:

(a) Ciò desso ec. ) Ancor questa traduzione del Sig. Muratori è mirabile. Pur veggasi,

E del

a) Cal dens er.) Anoor quella traduzione del Sig. Muratori è mirabile. Pur veggati, quanto radicio, tre ponso qui forto in mi farta con una obbigazione fomma, che la fruidire con principio del sensitivo del propositi del pr Risene il caro Padre, e la gran Madre. rojene is caro Fadre, è la gran maan Tofto l'elum dal capo il chiara Etierre Toffesi, e gluso ne il depose a terra, Che per tutto spargea razzi di luco. Or' ci, posichè baccò il caro Figlio, E colle mani il ballaned : sì disso. Facendo a Giove , e agli altri Iddii preghiera .

E del fanciul non più tremante, o schivo, Ben cento baci in sulla fronte imprime.

Quantunque io per avventura non avessi ben' spressa la vivezza de'versa Greci, pure non difficilmente si può scorgere l'Evidenza di questo costume, e che veramente la Fantafia d'Omero in questo luogo ha con gran felicità, ed Energia dipinto. Ma belliffima, e piena di fingolar maestà si è un' altra pittura, che lo stesso Omero sa in sode d'Apollo nel primo de' fuoi Inni. So, che dagli eruditi non si vuol credere Omero per Autor di que' Poemetti; ma, se porranno ben mente, concederan questa gloria almeno al primo d'effi : giacche Tucidide nel 3, lib, delle Storie glie l'attribuisce. Ora per lodar' Apollo, non si fa il Poeta a dire, ch' egli sosse il padre delle belle Arti, dotato di gran valore, maestoso d'aspetto, e simili cose. Ma solamente l'immagina, e ce lo descrive nell'atto, in cui egli entra in Cielo a visitar Giove suo padre; esprimendo tutte le Immagini più belle, che l'occhio porterebbe alla nostra Fantafia, se di fatto mirassimo una tale azione, e lasciando artifiziosamente al giudizio di chi legge l'argomentare, quanto eminente fosse la riputazion d'Apollo (a). Eccovi, come francamente Omero comincia quell' Inno :

D Apollo fempre io ricardar mi voglio a.
Di cui rimme bamo ĝi flesfi Dei;
Qualor di Giova nella Carte egli catra.
Tatri e, di Pocomparir, dalle las fedi
Sargeno in piedi i Nomi, e vom mirando;
Can quanta mangladae ĉi faren Touanue
Lustona fala prefis ed gran Touanue
Rimanfa fiffe. Ella de figinal di mano
Levo te fragre; è la faretra chinde:
Ella, palengis l'avevo dalle palle;

In

(a) Ecovoi emne francamente Omero ec.) Da che ho deposta una volta la vernogna, col mostrare allato di queste le mie traduzioni, sporez grenuter effe impudentess. E però seguo Securempsi, a se premotra abdita.

D' Ecato Apallo, del quale gl' Iddii

D' Ecar Apollo, del quale gl' làdii :
Trenan , quante qe li va pet a magine
Di Girec ; e mentre qeli va vien depprello,
Misconofi sati dale [quin , quante deprello,
Misconofi sati dale [quin , quante deprello,
Misconofi sati dale [quin , quante della deprello Girec
Felgerater; la quale e l'avas flende,
E elinide la farette, e de gentili
Dentri a lai premedicale solt moni
ouri a lai premedicale solt moni
Del Patte flor , da sun errefeita d'erri
Pafin a faler [di trem le conducte aDagli mattare il Padre in unese coppe
L'estemente acconsiliand il care Figlio,
E de gi di divi. Dii welle les fold
e de gi di divi. Dii welle les fold
e de pettil a d'erric g prode Figlio feerettà un'a rettre q prode Figlio fe-

In sto lo fifpende a un' aureo chiodo;
Est feder fapra lucente foglio
Lui diffuncto di terror conduce.
Quindi, con aurea textu il fommo Giove
Netterae a lui comparte, e va per gloria
Sì bella prole agli altri Dit implirando;
Mettre Latono tacis in fe flosfa
Chinda gaudio immortal, pochò rimira,
Cò un si forre figindo ella preduffe.

Certamente ad Omero non era giaminai avvenuto di veder Apollo entrante in Cielo, ed egli nel crederlo feguiva la falfa opinione del volgo. Contuttociò la fua Fantafa movendofi, è unendo tutte le più belle, e nobili Immagni, che l'occhio le avrebbe comunicato in mirar quell'azione, ce la dipinge con una ben maeflofa vaghezza. Ma in tante altre parti de fuoi Poemi il buon' Omero affai fi diverre in Deferizioni, e Amplificazioni, le quali perchè wicine all'intemperanza non fono fempre da lodarfi, e me-

no fon da imitarfi.

Adunque bifogna ben prender guardia, e distinguere la viva dipintura Poetica dalle Descrizioni, dall' Amplificazione, e dall' Enumerazion delle parti. La prima espone il più vivo, e il più minuto delle particelle, che ·la Fantasia conosce più rilevanti, mirabili, ed acconce per mettere sotto gli occhi le cofe . Vanno le altre annoverando bensì le parti , ma non quelle vive particelle; e più tosto narran le cose; laddove la prima veramente le dipinge. Appresso ha da osservarsi, che questo annoverar le parti, e dilatar le verità coll' Amplificazione, se non è da giudiziosa Economia accompagnato, può degenerare in eccesso, non dovendosi sermar su tutte le cose il Poeta. Il voler d'ogni erba far fascio, ci può condurre in bagattelle, e in poco decore ne grandi argomenti; e per lo contrario più sicuramente, benchè men vivamente alle volte, fpirera maestà, e conserverà la nobiltà dell' argomento, quel contentarfi di mostrar le cose con poche, ma pregnanti, ma proprie parole, come per l'ordinario fuol far Virgilio, ne cuft versi recati di sopra quell' Aggiunto di trementia non può es-fer più vivo, ne rappresentar meglio la verità di quel costume. Non dipinge egli molto la minutaglia delle cose, ma sa in maniera, che l'altrui Fantasia immagini più di quel, che si dice; onde sempre ne suoi ritratti si ammira la magnificenza, benchè non vi si miri spesso quell'evidente, e viva immaginazion degli oggetti, che nel vero degna è di gran lode in ·Omero . Può parimente dirli , che il Poeta Greco troppo qualche volta descrive le cose, infino a cadere o nel busto, o nel superfluo; penhè non vuol talora lasciar, che la Fantasia de'Lettori immagini per se stessa le cose, le quali al decoro, e alla maestà dell' Epopeja si sarebbe più convenuto accennar con poche parole, che descriver con molte. Come si conoscano questi eccessi, solamente può nella sua Scuola insegnarcelo il Giudizio. Per ora basti sapere, che nell'uso di queste vive immagini dovremo ben cammi-

minare con accortezza, essendo necessario il farne la scelta, come appunto fanno i dipintori nel colorir le loro figure. Fra tanti colori, co' quali fi può vestire una figura, essi ne prendono i più vaghi, i più vivi, i più acconci per ben rappresentarla al guardo altrui. Così da i valorosi Poeti non tutte s'abbracciano le Immagini, che il fenfo rapporta, o potrebbe rapportare alla Fantasia, in mirando qualche oggetto. Ma ne trascelgono esti le più nobili, le più piccanti, le più nuove, e mirabili, che sa rinvenir la Fantalia feconda, lasciando da parte le vili, le troppo offervate, le superflue, le dispiacevoli, come quelle, che ispirano alle pitture la stessa loro infelicità, e bruttezza o non muovono punto, nè dilettano forte l'altrui Immaginativa, E' pur da faperfi, che agli Storici, i quali precifamente non fan profession di dipingere le cose, di rado è permesso far somiglianti pitture col discendere alle verità minute degli oggetti. Ma i Poeti, obbligazion de'quali è il dipingere, debbono esprimere queste minute qualità. e vive circostanze de costumi, delle azioni, e degli oggetti. Parlano essi alla Fantasia : e questa Potenza vuol veder le cose, onde richiede Immagini fensibili, e acute, che la tocchino, ed imprimano gagliardamente in lei quelle spezie, che l'occhio, e l'udito naturalmente le imprimerebbe. Agli Oratori altres), come quegli, che han da commuovere la Fantafia del Giudice, o del popolo, non folamente è permesso, ma è necessario talvolta il dipinger le cofe all'ufanza de Poeti. Fu ciò infegnato e dalla fperienza, e da Quintiliano nel cap. 3. lib. 8. con quelte parole: Magna virsus est, res, de quibus loquimur, clare, asque us cerni videansur, enunciare . Non enim fatis efficit , neque , ut debet , plane dominatur oratio , si usque ad aures volet; asque ea sibi juden, de quibus cognoscit, narrari credat, non exprimi, O oculis mentis oftendi. Evidenza, ed Enargia fi chiama pure da lui questa virtù di ben dipingere, ed osserva anch'egli, che alcuni errano , accrescendo pomposamente il numero delle particelle minute, dovendosi solamente esprimer quelle, che son più opportune, e più vive.

Abbiam toccato di fopra la maniera tenuta da Virgilio nello Stille Forico, la quale è afliai diversa dall' Omerica. Ora convien meglio ravvi-fare ancor queflo altro cammino gloriofo della Fantafia nel deferiver le cofe. Diciamo dunque, che benché fieno fommamente da commendarfi que Poeti, i quali sì chiaramente, e vivamente deferivono gli oggetri, che li pongono fotto gli occhi di chi afcolta, o legget juttavia non ha minor lode, chi talmente gli espone, che lasci all' altrui Fantafia l' obbligazion d'Immaginare, e all'Intelletto il piacer d'intendere più di quel, che fi dice. E nel vero chi esprime in tal guifa le cofe, che nulla ci rimanga da pensare, e da immaginar di più, non ci porge se non un dietro, cicè quello di mirar per valore dell' altrui Fantafia fatti come prefenti all' occhio nostro gli oggetti lontani. Ma chi talmente li descrive, cine passi all'occhio nostro gli oggetti lontani. Ma chi talmente li descrive, cine pose. Vuno è quello di vedere come divenir presenti quelli oggetti al guardo Dolis Perstrus Poesse. R

nostro : e l'altro è quello di concorrere sensibilmente col nostro Intelletto. e colla nostra Fantasia alla spiegazione, o piena intelligenza di quell'oggetto. Si rallegra seco stessa l'Anima nostra, come d'un parto suo, qualora intende più di quello, che apparentemente dice il fentimento, o fi rappresenta dalle Immagini altrui. Ella si lusinga, e innocentemente s'adula, perche abbia trovato per se stessa, e in certa guisa creato ciò, che l'ingegnosa astuzia del Poeta le ha a bello studio bensì nascoso, ma renduto facile a intendersi. Laddovve chi legge la descrizione chiarissima di qualche oggetto, gusta le bellezze dell' Ingegno, e le virtà della Fantasia altrui , ma non conosce le sue ; perchè non usa veruno studio per intendere una cofa tanto apertamente descritta dal Poeta. Porta dunque riverenza a noi altri, e mostra di stimarci assai intendenti, chi sa sar'immaginare ancora a i suoi Uditori, e Lenori. Il che naturalmente a noi piace per l' opinion buona, che tutti abbiamo del nostro intendimento. Auditoribus grata funt bac: ( diceva Quintiliano in differente propolito ) qua quim intellexerint, acumine suo delectament, O' gaudent, non quasi audiverint, sed quasi invenerint. E questa Virtà, comechè sia comune a tutti i migliori Poeti, pure fu fingolarmente usata, e senza affettazione, dal Principe de' Poeti Latini. Egli narra le cose, e gli avvenimenti con una maravigliosa franchezza, e maestà; ordinariamente non iscende al minuto delle cose; ma in tal guifa va descrivendole, che qualunque Intelletto, e Fantasia nobile se le vede come poste davanti agli occhi, e pure intende più di quello , che in apparenza dal Poeta fi dice .

Vaghiffima in questo genere è sempre paruta quell'Immagine, con cui egli dipinge l'azione d'una lasciva fanciulla. Dice egli per bocca d' un Pattore:

Malo me Galatea petit lasciva puella,

Et fugit ad Salices , & Se cupit ante videri .

Quel gittarfi da Galatea un pomo al Paltore, pofcia fugajre a nafconderfi ra i falci, ma detiderar d'effere veduta, prima d'afconderfi, è un'Immagine vera, femplice, e viva d'un'azione, che nulla contiene di meu che ôneflo. Ma dagli accorti Lettori s'intende, e s'inimagina affai più; e il Poeta fenza dirlo ha fatto conoficere qualche dediderio, e affetto non molto oneflo di quella fanciulla. Avanti a Virgilio fu fpofta l'Immagine medefima da Teocrito, non fo fe con egual vaphezza; ficome fo, che da Lucilio il Satirico più antico del Latini non fu rapprefentata la grandezza di Polifemo con quella maesth, con cui poscia ce la fece vedere lo stesso del Virgilio. Dice deunone Lucilio:

Multa bominum portenta in Homero versificata Monstra patent: quorum in primis Polyphemu' ducentos Cyclops longu' pedes &c. ......

Acconciamente al fuo bifogno parlò quel Satirico; ma in un Poema nobile, qual' è l' Eroico, non avrebbe con feco portata gran vaghezza quella troppo espresa misura del Ciclope, intendendos tosto fenza altro studio. wastità di quel corpo. Non si farebbe piaciuto, che il Poeta col compasso avesse misurato quel monte di carne. Eccovi per tanto con quanta nobilià ce lo rapprefenta Virgilio, e come egli lascia a noi immaginare qual si fosse quel mostro.

..... Explores dapibus, vinoque sepulsus, Cervicem inflexam posuit, jacuitque per antrum Immenfum ....

Altro quì non dice Virgilio, fe non che Polifemo occupò col corpo diftefa una valtissima spelonca. Ma da questa si grande premessa chi non raccoglie ben facilmente, che sinisurata doveva essere la sua corporatura? Appresso torna a descrivercelo il Poeta con queste parole :

Monstrum borrendum, informe, ingens, cui lumen ademsum; Trunca manum pinus regis , O vestigia firmas .

Aggiugne, che pervenuto al mare vi s' inoltra :

immung graditurque per equor

Jam medium , nec dum fluctus latera ardua tinnit . Quantunque più apertamente, che ne' primi versi qui si descriva il Ciclo-

pe . rimane però tuttavia a' Lettori da intendersi , e da immaginarsi qualche cosa di più di quel che si dice. Portavasi, dice il Poera, dall'accecato Polisemo un pino per bastone; passeggiava egli per l'acque ben'alte del Mare, che coduutociò non gli giugarevano a bagnare i sianchi. Dunque ( dice tra se chi legge ) Polifemo era una sterminata mole. Così maravigliofamente un valorofo dipintore fece concepire la vaffità di un Ciclope col dipingerlo steso a terra, addormentato, e rannicchiato, mentre alcuni Satiri con un bastone andavan misurando la lunghezza d'uno de suoi piedi, che tutto era scoperto. E il Chiabrera ad imitazion di Virgilio nobilmente ci rappresentò Golia, dicendo: E seso in Terebinso empiea la valle

Colle gran braccia, e coll'immense spalle.

Nè sì proprie poi son del Verso queste Immagini, che talvolta non si riscontrino ancora in Profa. Fra molte, che si potrebbono recare, ne bafterà una, che mi sece il dottissimo Sig. Marchese Orsi offervare nell'aureo libro del Conte Baldassar Castiglioni intirolato il Corrigiano. Quivi nel quarto Dialogo dopo efferti lungamente favellato dell'Amor divino da Meffer Pietro Bembo, e da altri valenti Letterati alla presenza della Duchessa d'Urbino: al Sig. Gasparo cominciava a prepararsi per rispondere, ma la Signora Duchesfa ; Di questo , diffe , sia giudice Meffer Pietro Bembo , e stiasi alla sua sensenna, fe le Donne fono cost capaci dell' Amor divino, come gli Uomini, o no. Ma perchè la lite tra voi potrebb effere troppo lunga, farà bene a differirla infino a domani . Anzi a questa sera , disse Messer Cofare Gonzaga . E come a questa sera? diffe la Signora Duchessa. Rispose Messer Cesare : Perche già à di giorno; e mostrolle la luce, che incominciava ad entrar per le fessure delle finestre. Allora ognuno si levo in piedi con molea maraviglia. Questa Immagine fa, senza dirlo, nobilmente comprendere a' Lettori, che i ragionamenti di quelle persone dovettero essere di maravigliosa novità, e dolcezza conditi. Poichè nè pur uno s'avvide, che tutta la notte s'era oltra il costume in essi impiegata. Ottimo consiglio dunque per gli Poeti sarà, qualora prendono ad esporre qualche azione, od oggetto, l'immaginare le più vive circostanze, e gli effetti più sensibili, che possano accompagnar la cofa, e ferire la lor Fantalia; poi queste con ugual vivezza imprimere in altrui , quali dal fenso prima sarebbono state impresse in noi . Maggior leggiadria farà eziandio alle volte il tacer quelle Immagini, che la Fantafia nostra potrebbe aggiugnere su quell'oggetto, per lasciar'a chi legge, o ascolta, il merito d'immaginarle per se itesso. Ne si dee ommettere, che il giudiziofo filenzio talvolta ferbato dalla Fantafia ha da effere sì discreto, che facilmente possa da chi ne ascolta supplirsi, e intendersi quanto non s' è dall' Autore voluto più apertamente spiegare. Altrimenti, in vece di recar diletto alla mente altrui, recherà dispiacere, lagnandosi tacitamente l' uditore del fuo Intelletto, e della fua Fantafia, se non giugne ad immaginare fubitamente, e a capire la nascosa bellezza dell'Immagine, che il Poeta poteva, e non ha voluto interamente, o meglio scoprire.

## CAPITOLO XV.

Delle Immegini Fenzefiche Artificiali. Pregio loro. Immegini Vere alla Fanzefa per cegion de feufi. Altre Vere, o Verifimili per cagion del Afferto. Come fi formi l'ingunn della Fanzefa. Il Petrarca, il Bojerdo, e altri Peeti commendati. Amori come immeginara dalla Fanzafa. Efempi di Peeti Italiani.

D ecco la prima operazione della Fantafia , cioè il vivamente dipingere , ed esprimere le minute verità degli oggetti , affin di mettere forto gli occhi della mente o con giudiziolo filenzio, o con palefe Evidenza quel costume , quell'azione , quella cosa, che si descrive in versi . Egli è manifesto, che sì fatte dipinture porgono all' uomo un fingolar diletto, ammirando noi la grande arte, e industria di colui, che imitando con sole parole ci sa veder sì chiaramente quegli oggetti, come se li rimirassimo con gli occhi propri. Altresì è manifestissima cosa, che il Vero, o Verisimile della Natura è il fondamento di queste dipinture ; e intanto son realmente belle, in quanto ben'esprimono qualche Verità naturale o d'azione, o di costume, o d'affetto, o d'altra cosa. Ove la Fantasia in questo lavorio perdesse di vista ciò, che suole, può, o dee far la Natura, ella non dipingerebbe, ella non diletterebbe le altrui Fantafie ; perchè il diletto noftro nasce da un velocissimo confrontar la dipintura del Poeta coll'originale, che noi altre volte abbiam veduto, o udito, o pur potremmo vedere, ed udire ne' Regni della Natura, trovando noi la lor viva raffomiglianza. Nè d'altri colori ha bisogno il Poeta per compor tali pitture, che di parole proprie, potendo effer vivillimo un ritratto, fenza pur mischiarvi una MetaMetafora. Ma non sempre può la Fantasia de' Poeti dipingere in tal maniera; anzi pare tutta questa sua industria ristretta alle sole narrazioni, cioè a quelle congiunture, in cui s'ha a narrar qualche cofa, e quando il Poeta parla in propria persona"; e per l'ordinario più nelle parti oziose, che nelle operanti de Poemi . Che se il Poeta introduce altri a parlare, ( come affatto si fa nella Tragedia, e Commedia, e in parte nell' Epopeja ) allora è ancor molto più rara la comodità di far fimili dipinture . Adunque un' altra maniera di dipingere si suol dalla Fantasia mettere in opera. Ciò sa ella con Traslazioni , Iperboli , Immagini Fantastiche , e altre forme di fentimenti , le quali , se si considerano direttamente dall'Intelletto , son False, ma petò spiegano maravigliofamente, e san comprendere con dilettevol vivezza un qualche Vero della Natura, e spezialmente gli affetti umani. Le Immagini finquì descritte, perchè a dirittura compariscono ancor Vere, o Verifimili 'all' Intelletto , fono in certa guifa ancor fue figliuole ; onde Immagini Fantaftiche Semplici , e Naturali fi fon da noi appellate . Ma quelle, che feguono, propriamente riconofcono per lor madre la Fantafia, e son fabbricate da lei ; perciò Fantasliche Artifiziali da noi si chiamano a diffinzion delle altre.

Ha danque la Fantafia un'altra maniera, un'altro Artificio, per ben dipingere le cofe, e per dare, o accrefere bellezza, e nouità alla Materia. Confilire quello Artifizio nello fipiegar le cofe con parole translate, con efferefioni, e immagini, che ona falle benoù a chi ne condidera il fenfo diritto, ma però fono con tutta la lor falfità fi vive, che nella Fantafia, e mente altruì più fortemente imprimono qualche Vertà, che non fi Arebbe con parole proprie, con Immagini femplici, e dirittamente vere. Si o dico per efempio; Che la bellezza del volvo ci rende ambilità da per tratta; che il Mare è in tempoffa; che fompra è visirentio un' Eve; che per accidente fi compofi il metallo Corinto; che la fortenne degli Uomini fon comità Roc. con sì fatte derferfioni i orcar non porto quel dietto, e quella novità che apporterò dicendo: Che un bel volse è una poffente lettera di raccomendazione in ogni parofe; che il Mare è lun apoffente lettera di raccomendazione in ogni parofe; che il Mare è lunga poffente lettera di raccomendazione in ogni parofe; che il Mare è lunga lettera a i luti; che la Tritoria fidelimente fegue tutti i poffi di quelli Eres; che il metalla Corinto è figuine del cele; o finalmente col Telli:

Che le speranze suggitive, e incerte, Son sogni di chi dorme a ciglia aperte.

Certo è, che cotali espressioni mizabilmente spiegano, e vivamente ci tapprofentano una Verità, avvegnaché sieno dirittamente false all'Intelletto,
non essendo vero, che il bel volto sia una lettera, che il Mare vada in
collera &c. Nè avrei sì dilettevolmente impresse le medessime cose nell'altrui Fantasia, se avessi adoperato parole proprie, è del epressioni vero a dirittura. Sono perciò sommamente stimabili quette sì farte Immagini, e
tanto più son belle in Peedra, quanto più compariscono vive, maravigliofe, simpensate, nuove, gentili, tenere, nobili, cicè quanto più gegliardamante san concepire ad altrui la qualità depli afferti, e delle cose, che

vogliam tappresentare. Per dare sul principio un faggio di queste Immagini pèr pruova, rapportiamone un gruppo veramente leggiadro in alcuni versi del P. Ceva. Dice egli nel lib 2. del Puer Jesus.

Non eras. In nisis volucres, in frondibus auxa, plya esium vipir flagua accinente quicerum; Et domire puese, pissafque in gungite fiellat Effe quiefcentis instituffina femma l'ymphe, Quam levis in nimbo delepfa volucribu alis Latiția in Terus fellaus en Reperture volucribu alis Latiția in Terus fellaus en Reperture volucribu alis Cui camet il reieus animes, O pellora verfant Spirisus a copreis monemis nomen adeput, flansum Laton nomene; pisteribu ille Insterdam affiflent operi, nec legimus inflant Vatibus anie alios, Musig gariffinaus baspes &c.

Il fembrare a quelto gentilifimo Porta, che l'acque de Laghi dormano, e che le Stelle apparenti per cagion del riflefio ne Laghi fieno fogni lucidifimi dell'acqua addormentata, il che fu ancor detto dal Maggi in que' verfi:

L'onda dorme, e scintillante Con riverbero di Stelle, Par che sogni luoi belle, Fantasse di Cielo amante.

Il patrenții parimente, che l' Allegrezza come cofa animata fienda dal Ciclo in Terra, e che feco fen venga il Capriccio, Spirito amicifilmo de Poeti, e de i Dipintori ; quefte fon tutre vaphifime Immagini Artifizzial della Fantafia Poetica, le quali con fomma novirà, con aro diletto dipingono alla noitra alcune Verità. Ora di queste Fantafiche Immagini altre confiltoqu, in una fola parola, come la Metafore &c. altre in un fenfo, come la Favolette, le Parabole, e altre fomiglianti Immagini, oude fi formano interi Poemetti. Oltre a ciò queste Immagini, che dicemmo non eller Vere, o Verifimili dirittamente all' Intelletto, debbono però a dirittura compariri tali alla Fantafia. Ciò de sparere a quelta Potenza; che fieno Vere, o almen Verifimili le Immagini, chi ella produce; ficce me indirettamente debbono figigagir all' Intelletto qualche cod a o Vera, o Verifimile. Mancando a queste Immagini o l'una, o l'altra di queste qualità, elle non fara, basi faite, niè belle.

Cominciamo a fiorre in primo loogo le Immagini, che naturalmente pajono vere alla Fantalia per cagion de Seni. Tali chiamo io quelle, che il fenfo naturalmente rapporta alla Fantalia come Vere, benche l'Intelletto agevolmente le feuore per Falfe. E quefte Immagini, Vere alla Fantalia per cagion de feni, piàcciono fommamente, sì perché per l'ordinario portano feco un non fo che di maravigliofo, e sì perché fanno vivamente concepire all'Intelletto qualche Verin'. Chi è per cagion d'efempio

in alto Mare la fera, altro non mira, che Gielo, e acqua; onde partendosi il Sole dal nostro Emispero, e tramoniando sembra a naviganti, ch' ei si tusti in Mate. E l'occhio sicuramente giurerebbe, che di satto ei vi si tussa. Questa Immagine, che per se non è Vera, ma solo appar Vera alla Fantafia per cagion de nostri occhi, dal Poeta è volentieri accolta, e con piacere adoperata, perchè strano, e maraviglioso pare a tutti o il vedere, o il ricordarsi, che quell'infocato Pianeta senza suo detrimento si ricoveri nell' Acque, e da quelle più che mai risplendente, e vigoroso s' alzi la matrina. Adunque liberamente differo i Poeti per esprimere il tramontar del Sole; che egli si suffa in Mare, ch' egli va a dormire nell'aique; eb' egli fi lava nell' onde : e fimili cofe . Parimente dicono effi , che le Figure d'una dipintura ben fatta parlano, e sono animate, perchè ciò sembra all'occhio; e leggiadramente lo disse il Tasso in que due bellissimi versi, dove descrive le Figure di rilievo, ch' erano nel palagio d' Armida :

Manca il partar, di vivo altro non chiedi;

Ne manca questo ancor fe agli occhi credi. Diciamo eziandio, che mille vaghi colori ondeggiano ful collo delle vezzofe Colombe, vedendo veramente l'occhio nostro que colori, allorche il raggio del Sole ve li dipinge all'improviso; che le Stelle cadone dal Cielo nella notti serene della State, perchè veramente ciò pare all'occhio nostro; allorche cadono quelle accele efalazioni. Somigliante a quelle Immagini è pur quell'akra, con cui da' Poeti ci si rappresentano i lidi, e le terre, che fuggono, quando i naviganti da lor fi partono. Virgilio nel 3. dell' Encade così dice :

Provebimur portu , terraque urbefque recedunt .

e l' Ariosto nel Can. 41.

Il Legno sciolse, e fe scioglier la vela, E fi die al vento perfido in possanza. Il lito fugge, e in sal modo fi cela,

Che par che ne fia il Mar rimafo fanza.

Questo sì strano effetto, benchè falsissimo, pure agli occhi de naviganti fembra veriffimo; e il confermò Lucrezio con que' versi del lib. 4. Qua vebimur, navis fercur, quum flare videtur;

Que manet in flatione , en preser creditur ire ; Es fugere ad puppim tolles, campique videntur.

Certo adunque effendo, che il Senfo nostro veramente vede sì strane cole, nè può dirsi inganno in lui, ma bensì nell'Intelletto, quando quefto voglia credere ciecamente alle ambafoiare del Senfo; perciò diciamo, che tali Immagini son Vere alla Fantasia, ruttocche tali non sieno dirittamente all' Intelletto. Certiffimo è altresì, ch' effe vivamente rappresentano qualche Verità, ed efferto reale della Natura; e che all'udirle noi apprendiamo gagliardamente il muoversi della nave, il tramontar del Sole, la bellezza delle dipinture, e altre fimili Verità, toccando la Famafia Poetica, ed esprimento una delle qualità più maravigliose, e conspicue, che se-

co porti quell' oggetto, e che ferifca la nostra Fantasia con molta vivezza. Da questo fonte poi per mio credere fon nate moltissime di quelle Immagini, che Iperboli volgarmente s'appellano; imperciocchè l' Iperbole è spesse volte fondata sult'opinion de Sensi, che rapportano alla Fantasia quella Immagine, come cofa verissima. Il soprammentovato Virgilio dice: che due Scogli minacciano il Cielo. Dicono altri, che il Monte Olimpo fostiene il Cieso, e somiglianti cose, le quali senza dubbio dall' Intelletto son tosto riconosciute per False, ma non già dagli occhi, da' quali, se loro si vuol dar fede, fi rappresentan piene di verità. Mirandosi un Monte, o Scoglio altissimo, par ch' egli tocchi il Cielo; onde la Fantasia nell'uso di queste Immagini segue un Vero rapportatole dagli occhi. E benche poi l' Intelletto conosca, non esser sicura la testimonianza de fensi: pure da lui si comprende il Vero, o il Verisimile, intendendosi la grande altezza di quello scoglio, di quel monte, e altre tali Verità. Una di queste Immagini credo io, che formassero i Poeti, quando ci rappresentarono i Centauri popoli della Tesfaglia mezz' uomini, e mezzo cavalli; perciocchè la prima volta che gli uomini domarono, e calvalcarono quelle feroci bestie, dovette parere agl'intimoriti riguardanti, che un folo animale fossero l'uomo, e il cavallo. Giò bastò alla Fantasia Poetica per formarne quella sì strana Immagine, che senza questa osservazione potrebbe parer male inventata. Ma le Immagini, di cui abbiam recati poco fa gli esempi, non compariscono per avventura così belle, come surono presso agli antichi; poiche per effersi troppo usate da Poeti, o troppo udite, han perduta la lor novità, e per conseguente la vaghezza, (a) e il maraviglioso. Per ben piacere altrui, farà d'uopo studiarne delle nuove, o pur fabbricar con grazia sulle vecchie, come tutto giorno si fa da' valenti Poeti de come

Altre Immagini Fantastiche ci sono, le quali son dirittamente Vere, o Verifimili alla Fantafia per cagion dell' Affetto . E veramente di queste ha da esser molto dovizioso l'erario Poetico, Fia perciò non poco utile il ben ravvisare la lor natura, e bellezza. Si formano queste dalla Fantasia, allorchè essa commossa da qualche Assetto unisce due diverse Immagini semplici e naturali ; e da loro una figura , o un'effere differente da quanto le rappresenta il senso. Ciò sacendo, per l'ordinario va la Fantasia immaginando come animate le cose, che sono senz'anima. Veggiamo, come il Petrarca parli, descrivendo la sua Donna, che si diporta per la campagna.

(b) L'erbetta verde, e i fior di color mille Sparsi forto quell'elce antica, e negra, Pregan pur, che'l bel piè li prema, o tocchi.

Cer-

<sup>(</sup>a) Hanno perduto il maravigliofo.) Il Rosa nelle Satire facetamente disse:

Lo Metafore il Sole ban confumato.

<sup>(</sup>b) Per. L'evites vorde e. Percap sur che 'l bel pit.] Tibello anch' eso diede azione e afterto all'Erba, quando disse, che ella imardita del seccre, faceva orazione Zeri qi Trim, a Giove Plavin, o sopra la Piogga.

Arida nec Plavo i pipitata berba jui.

Cerramente il fentimento dell' Occhio , o dell' Occhio, non avera potuto, portar quelta Immagine alla Fantafia , non utiondofi, e vedendofi mai fiori , che alla guifa degli uonini preglinto altrui . Dunque la Fantafia agitata dall'affetto, movendo le Immagini femplici , configuene quella de fiori colle azioni folite a vederfi negli uomini , e con tale artifizio da vita ad un' Immagine sì gentile, e nuovà, qual' è quella . Alfai fomigliante, e non men leggiadat di quella e quell' altra nel [500,12 par. 2. dove dice.

L'acque parlan d'amore, e l'ora, e i rami, E gli augellern, e i pesci, e i fiori, e l'orba,

· Tutti insieme pregando, ch' io sempr' ami.

Virgilio altresì nella prima Egloga diffe, che i fonti , e gli alberi chiamavano Titiro, che s'era allontanato da i lor campi.

E nell'Egloga 10, dice, che gli alberi, e i fassi piansero in udire il pianto, e i lamenti di Gallo.

Illum etiam lauri, illum otiam flevere myrica; Pinifer illum etiam fola fub rupe canentem

Manalus, O' gelidi fleverunt antra Lycai...
Nel che volle imitar Teocrito. E l'imitò pure nell' Egloga quinta, ove

Nel che volle imitar Teocrito. E l'imito pure nell'Egloga quinta, ov finge, che i Leoni piangeffero la morte di Dafni.

Dapbni, tuum Panos etiam ingemuisse Leones Interitum, montesque seri, sylvaque loquuntur.

Ancor queste Immagini, quantunque dirittamente da noi considerate sieno False, pure non parvero già tali alla Fantasia di Virgilio, il quale anzi le immaginò, e concepì come Vere. E la sperienza ne sa continuamente fede. In un' Amante la Fantafia è tutta piena di quelle Immagini , che le fono trasmesse dall' oggetto amato. L'affetto violento le sa per esempio concepire come rara, e invidiabil fortuna l'effere vicino alla cofa, che s' ama, e l'effere da lei toccato. Quindi ella veramente, e naturalmenteimmagina, che tutte le altre cofe, che l'erba, che i fiori branno, e fospirano questa felicità; e in tal guisa immaginò il Perfarca ne' sopram. mentovati versi. Ora non può mettersi in dubbio, che questa Immagine alla Cantalia non fembri o Vera , o almen Verifimile . E perciò fufficiente ragione ha il Poeta d'abbracciarla, e di adoperarla nella Poefia, a cui spezialmente si richiede la pompa delle proposizioni maravigliose, e nuove, come appunto è il veder fare azioni proprie di cole animate a una cofa inanimata. E' questo un inganno della Fantasia innammorata; ma il Poeta rappresenta questo inganno, ad altrui, come nacque nella sua Immaginazione, per far loro comprendere con vivezza la violenza dell'affet-

Che veramente poi fi faccia quello inganno, e fi formi una tal' Immagine nella Fantafia, gli flessi Poeti il confesiano talvolta, affermando passar loro per la Fantafia quell' Immagine, senza aggiugnere, se le diano Della Persena Pecsa.

Senza del Persena Pecsa.

fede. Il medelimo Petrarca nel Son. 132. par. I. tratta quasi la stella Immagine, che teste abbiamo accennata, e dice di Laura.

> Come il candido piè per l'erba frefia I doici paffi oneflamente move; Virtu, che intorno i fiori apra, e rinove, Dalle tenere sue piante par ch'esca.

Eccovi come il Poeta gentlimente gi deferive l'Immagine, che veramente gli paflava per la Fantafa, in vedere, o figurarfi Laura, allorche ella pafleggiava per un Prato. Dice egli, pm; che Firit efa, che è quanto il dire: Alla mia Famtafa pare, ma non dico, che fia vero, che Laura dalle fue dilitate piante tramandi tanta vitri da far nafece; ò rinnovare i fiori di intorno. Appare dunque: manifetamente, che quefte inimagini embrano Vere ella flefia Poetra, per cagion dell' Affetto fignoreggiante; e perchè elle fanno con fonuma vivezza, e leggiadria intendere. O la paffion grande di chi parla, o la bellezza della persona amata, o altre Verta, T Intelletto Poetro de loro ben volentieri licenza di poter ulcire alla luce, fenza porti cura di efaminane la lor diritta Vertia. Piacemi d'aggiugnere al fentimento del Petrarca quello del Conte Bojardo, che non è molto differente. Defeuve questo Autore nel Can, 3. lib. 1. del tuo Orlando innamorato Angelica addommentara full' erba, e parla in tal guifa.

La qual dormiva in atto tanto adorno,

Che penfar non si pa, non ch' to lo fericus. Perae, che l'erbe le spoinife intorno, E d'antor regionesse qu'ella rivus. Quante or son belle nel mortal soggiorno, E più nel tempo, che belta sineva, Tai sarchion; con lei, quad esser piale Le Stelle con Diana, el la cel Sole.

Si è da me interamente rapportara la Stanza, perchè parmi tutta bellifiqua, se forfe non si voelles da quidche freupoletero condannar per peccajo di Grammatica il dirsi, qual esse e Stelle con Disma, in vece di quois esse proposito de consumatica il dirsi, post ora gon bado, credendo petò, che non mancheramo essemp di grandi Autori per disesa, o discolpa di tal forma di dire, potendosi sotto intendere qual esse il minirar le Stelle. E, sorte il Bojardo fiesto il fapea, posichà agrovilemente in vece di dir le Stelle poteva dire ogni Astro con Disma. Ma considero le belle, e motto leggiare l'umagnia, che ggli ci rappresenta. Posici è nulla parlando degli ultimi quattro versi, che contengono una vaghissima Immagnie Intellettuale) que due versi, che contengono una vaghissima Immagnie Intellettuale)

Parea , che l' erba le fiorifse intorno ,

E d'amor ragionasse quella riva. son un bel parto della Fantasia Poetica, alla quale parandosi davanti Angelica, Donna secondo l'opinion del Poeta bella a maraviglia, addarmentata sull'erba, si presenta ancor quell'altra Immagine, cioè che l'erba

per virtì d'Angelica fiorific; e che la riva ragionaffe d'Amore. Anzi tano naturali fon quefte lumagain; che gli Oratori Helfi, quando vien loro il deltro, con gloria ne adornano i ragiotamenti, avvegnacché fla debito loro l'ufare lo fill modelto. Eccovi una di quefte Immagini vive, che pafava per la Fantafia di Cicerone, allorché egli im pubblico rendea grazie a Giulio Cefare; che dall'elfiol avea richiamato M. Marcello. Priters, dice egli, medius fidius, C. Cafer, su mibi viditari, bujul Curie, gratisia agere geffiunt, qued brevi tempore fisirae fia ille autforita in bis mariem fioramo. O fini fedibis: Che le pareti della Caria Romana ringraziaffero Cefare, perche egli in breve relituir voleffe la fua autorità alla Repubblica, el certo un'il managine, che è dirittamente falía, ma che però veramente fi concept dalla Fantafia; di Tullio 5 e fece intendere aggli afoctanti l'eftremo giubilo, che avrebbe in turti cagionata, la geneta di coltanti l'eftremo giubilo, che avrebbe in turti cagionata, la geneta della fua fantafia della fua Fantafia; e chiedendo con cio licenza di adoperaria.

... Ma' i Poeti , che 'godono maggiore autorità', possono di bello cade nella spr Fantasia; nel fono obbligati di sempre 'avvistrei, che tal forta d' Immagini è quivi nata, lafciando a' Lettori il si reprontamente una tale offervazione. Aduques (pacciano esti listeramente quelle-Immagini, e dan vivezza a i lore componimenti. Così Oraizono no dispe, che alla sua Fantasia fossi partro di veder Bacco su premortagne infegnat verti alle Ninfe; ma cons franchezza dice d' averlo veduro. Furono i suoi versi con ibertà così tradotti dal Testi nella Canzone

Fuggon vapidi gli anni &c.

Starfene al Canto, O alle veci argute I Satiri chinar l'orecchie acute (a).

Parimente Virgilio descrivendo la navigazion d'Enea co suoi compagni per lo Tevere, dice rifolutamente, che le onde di quel fiume, e i boschi si maravigliarono a voder quella gente armata, e le navi dipinte.

S 2 .

<sup>(</sup>a) Orazio dicedo: O narez Satyruma nantat, venne a dire lo flello, che Sayrar, con noi l'Eteniliena del Signer tale, per le Signer nate. Ne è cola mora da offervatia Annes. Es noi l'Eteniliena del Signer tale, per le Signer nate. Ne è cola mora da offervata, che i Stit ri portino le orecchie agarte, e i piè di capra. Offervò bene il l'octa Bacco Martino di Poetia, e difertui le Minte, e i Stitti.

<sup>(</sup>b) Miratur & unde.) Lo stesso Virgilio mirabilmente dell'Albero innestato:
Miraturgue nevas frances, & non fua puma.

Mirantur numus influetum fulgentia longe Scusa virum fluvio, pictafque innare carinas.

E certamente Servio l'antico Sponitor di Virgilio riconofce in queste parole una bella Immagine della Fantasia, chiamandola però egli non Immagine, ma col nome fiello di Fantasia. Laus Trojanomo per Boantsiam qua mdam ca undoruns, C' nemoris admirasione veniens. Sull'elempio di Virgilio disse Ovidio, che al comparir della prima nave in Mare, si stupiro no le acque.

Prima malas docuit, mirantibus aquoris andis, Peliaco pinus vertice cafa vias.

E Stazio nel 9. lib, della Tebaide parlando del fiume Ifmeno:

Unda viros, claráque armorum incenditur umbrá.

Alrove il medefimo diffe :

Et nova clamofa stupuere silentia valles.

Al qual verso Luttazio, o Lattazio vecchio espositore nota queste parole: Baschurum vecisius clamesse cualte; a destinues immostarum pecudum mugistius supures. Deix Pectica Phantassis minen, gregem in illo loco immostario. Col. nome di Fantassia intende anchi egli piò,, che noi spiesphiamo-con quel di sumagine, per non consondere colla Fantassia il Fantassima. E pernhe noi di sopra veduto abbiamo, come il Petrarca in mirando Laura passegniame per un pravò, dife, the perveu alla sua Fantassia di vedere una virti, la qual uscendo dille piante di lei delle virta a i Fiori; usiamo di nuovo lo fesso di uni dicendo dille piante di lei delle virta a i Fiori; ginza più accompagnassia con quel pareva. Nella Canzon. 4. par. 2. Così parla di Laura, quando era fantiullerta.

Ed or carpone, or con recusante paffa Legno, acqua, terra, o faffo Verda facca, chiara, foave; e l'erba Con le palme, e co i piè fresca, e superba; E forir co begli occhi le campagne, Ed acquerar i venti, e le rewpesse Con vocci ancor non presse.

Alle quali bellissime Immagini della Fantalia aggiugne egli immantinente quest' altra pure maravigliosa Immagine dell' Intelletto.

. Chiaro mostrando al Mondo sordo, e cieco, Quanto lume del Ciel fosse già seco.

An-

Da questo presi oceasione in un mio Sonetto di dire.

Come pianta felvaggia avviira che il rio

Sopre, re lafic pre fouve insello

E i primi facchi fuoi ponga in oblio,

E lapinta in mirare il munto cesto.

E la poma sure fue e casi il cue mio

Dice tra fee' ficusto d' Amore 2 qualito.

Anche nel cap, t, del Trionfo della Fama dice l'Autor medelimo , ch' egli vide Virgilio, c. uno, al cui paffar l' erba fioriva, cioè M. Tullio. Ora queste Immagini dal Petratca usate , senza dubbio ci rappresentano una maravigliofa cofa, che non è già da' fensi rapportata alla Fantasia, ma è bensì da lei immaginata per cagion dell'affetto gagliardo, che a lei la fa parer vera . S' inganna ella bensì ; ma questa opinione , questo inganno , ed oggetto della Fantaga effendo belliffimo, ci piace non poco in udirlo, e nello itesso tempo l'Intelletto, velocissimamente, e con sommo suo diletto raccoglie da questa bizzara Immagine Fantastica un qualche Vero, o Verisimile della Natura.

Ma fra gl' inganni vaghiffimi della Fantalia non ve n'ha forse alcuno, che sia più notò, e ancer più adoperato di quello, che da anima all' Amore. Considerandosi dalla Fantasia degli antichissimi Poeti Gentili , quanta fosse la forza, e virtù sua, parve ch' egli avesse un non so che di Divino; e crebbe tanto questo Idolo Fantastico, che l'immaginarono veramente per un Dio . Non si dilungarono da questa opinione i Filosofi stessi, e il rimanente del popolo ; laonde avvenne col tempo , che l'inganno della Fantasia il divenne ancora dell' Intelletto, e si credette realmente vero da molti ciò; che prima appariva fol vero alla Fantafia d'alcuni. Un tal errore non cade già più nell' Intelletto de' Poeti Cristiani , i quali ben sanno col lume della nostra Santissima Religione, che l'Amore umano esser non può una Deirà\*, qual se la credettero o saceano vista di credere i Gentili, ma ch' egli è una fola passione dell'animo nostro. Contuttociò-, qualora i nostri Posti parlano anch' essi di gente innamorata , o sono eglino stessi accesi di tal passione, fembra alla lor Fantasia di veder more qual persona animata, e di ragionar con lui, e gli attribuiscono tutte le azioni, che si convengono ad una persona, anzi ad una persona dotata d'incredibile posfanza, e virtù celeste, e divina, Da questa Immagine della Fantasia mille altre poi se ne trassero tutte leggiadre, alcune delle quali andrò io ora annoverando, massimamente valendomi del Petrarca, come di quel Poeta, che n'è a maraviglia fecondo . Nel Son. 2. p. 1. descrive questo Autore il principio del fuo innamoramento. Aveva egli-per molti anni riculato di dar ricetto ad amor di Donna; quando egli disavvedutamente un giorno fu colto da quel di Laura. Parve dunque alla sua Fantasia, che Amore, cioè quella immaginata Deità, per vendicarsi di tante ripulse dategli dal Petrarca, postosi furtivamente in aguato il colpisse con una saetta. Fu espressa dal Poeta in questi notissimi sì, ma sempre bei versi, cotale avventura.

Per far una leggiadra sua vendetta, E punir in un di ben mille offose, Celasamente Amoz l'arco riprefe,

Com' nom, che a nocer luogo e tempo aspetta:

Non rapporto il rimanente, perchè abbastanza è noto. Conceputosi in tal guifa dalla Fantafia Poetica Amore , gentilmente fi fa il Petrarca altrove a pregarlo, che voglia pur fottoporre al suo imperio Laura, la quale colla sua ritrosia parea si bessasse del poter di lui, e schernisse i mali, ch' ella facea sosserie al Poeta. Dice egli così nella Ball. 9. p. 1.

Or ordi, Amor, che giovinetta Donna
Tuo Regno spretzua, e del mio mel non cura;
E tra duo tai nemici è sì secura.

Tu sei armato, ed ella in treccia, e'n gonna Si siede, e scalza in menzo i siori, e l'erba: Ver me spiesata, e contra te superba.

Io son prigion; ma se pietà ancor serba L'arco tuo saldo, e qualch' una saesta; Fa di te, e di me, Signor, vendetta,

Nel Son, 28. p. s. apertamente egli fcuopre, come la fua Fantafia aveffe davanti l'animata Immagine d'Amore; poiché dopo aver detto, che a bello fludio andava egli ufando ne' luoghi folitarj per non ifcoprire il fuo violento affetto, pure leggiadramente aggiugne questi re verfi.

Ma per si aspre vie, ne si selvagge Cercar non so, che Amor non venga sempre

Ragionando con meco; & io con lui.
Il che fu da lui ripetuto nel Son. 25. par. 2., ove dice;

Amer, che meco al buon tempo si stavi.
Fra queste rive a pensier nostri amiche,

E per saldar le ragion nostre antiche

Mero, e cal finese regionando androi.

Gentilissima è par quell'altra Immagine, ove dolendosi con Amore, contermina un Sonetto.

Pur mi consola, che languir per lela managini.
Meglio è, che giori d'altra, e tu mel giuri
Per l'orato sun strale; ed io tel credo.

Mai non finirei, se voleffi raccoglier turte le Immaghi sempre amene del nostro Petrarca intorno ad Amore. Ne meno di uli nanno gli altri Doeti polle in uso somigliani Immagini: Parventi assi viva; e vaga una di Dante nella Visa messa; e comeché sa espresa con uniti parole; tutta è maravigliosamente apitata da una graziosa purità. Effendo morta la sua Donna, duce ogli d'aver trovato Amore, che veniva per la via mello, e con gli occhi bassi, come utomo chi abbia perduto Signoria, e sia caduto da alto stato. Som quelli i diou versi:

Canalamdo l'airi ier per un cammino, Penfojo delle andar, obe mi fignalia, Trovai Amerind messa della via In abius leggier di pollegrino.
 Nella fembiarra mi parca mofchino, Come avolfe perhava Signoria; E fofpirando penfojo venia, Per non veder la gente, a capo chino veder la gente, a capo chino.

Quan-

Quando mi vide, mi chiamò per nome, E disse: lo vengo di lonsana parse, Dov era lo suo cor per mio volere Oc.

Così ora con molte, ed ora con poche parole formano i Poeti gentilitime. Immagini Fanțaliche. Anche il Tallo in defirivando la porta del Palagio d' Armida, a un tempo medelimo, e in poche parole, fabbricò una maraviglio

Mirafi qui fra le Moonie aprelle

Favoleggiar con la conocchia Alcide.

Se l'Informa cipugnà, refis le Scelle,

Or torce il fusi Amor fel guarda, e sida.

Ci fa il Poeta is us Immagine il beve mira' Amore, che intento al filar d'Erole rice, Jalciando e i Letrori il-gualto d'intendere, fenza ch' egii il dica, perchè quel trifto fanciullo fi ricà di un tale fiertacolo: cioc dal confiderar ch' egii fa, come ha condotto un'Eroe al gloriofo a divenir per coi dire femmina, nalla qual vittorià "Amore consolce la fua forza, e fe ne gloria, e ne ride. Non fo, fe per avventura fi fia da un'altro Poeta gaugalizat à bellezza di quella "Immagine del Talfo, laddove egli fecondo i opinion de Genifii defirivendo Giove cangiaro in Toro, che conduce per mezzo il Mare la rapira Eugopa, dice:

· Ridendo Amor superbamente il mira ·

Sq., che almono avrà questo Aurore, no deu citati versi, che cerso son vaglui anchi esti, anchi esti, anchi esti, intesò d'imitare il Taso, facendoci vedere quel rristerello d'Amorce, quell' appunto degli Antichti ci vien signuto, acci, che insispersiste per avve conderto a sunta sofficza il principal de Niumi, e con ardir fancullesco trianslolo per la corna il besti, i Ma prima di questo Poeta, e prima di Torquetto una Immagine alguanto fomigliante nacque nella Fantasa di Bernardo Taso suo Parte. Questi nel, Can. 15-dell' Amadist ti rapprefenta Europa, la qual si evde coglier fori.

E del suo novo integnito amedere. Ornar le sorna, e la lasciva fronte, E dell'inganno suo ridere Amore.

## CAPITOLO XVI.

Considerazioni interno a ciò, che è Vero secondo l'Intelletto, e a ciò che è Vero secondo la Fartassa. Immossivi Entaellibeb contenutati il Vero interno. No pur si dovrabbono chiomar Memogne, Ragioni perchè ci piacciamo Verità affrante costitu con l'estibile ammanto dalla Emtassa.

A Bhiamo affai manifestamente con questi esempi fatto gustar la bellezza delle Immagini fabbricate dalla Fantassa. Ma perché nelle ultime da noi rapportate non saprà saluna riconoscere alcuna Verità o per parte dell'

Intelletto, o per parte della Fantafia; altri ancora non fapranno intendere; perchè queste sì fatte Immagini evidentemente Falle debbano dilettar gli nomini, essendosi tante volte da noi detto, che il Falso dispiace, e che il Bello Poetico è fondato su qualche Vero: convien ora sciogliere le difficultà, e mettere ben' in chiaro questa materia. Dico adunque, esser certo, che le buone Immagini Arzifiziali della Fantafia han fempre anch' effe da effer fondate fu qualche Vero, o Verifimile. Ma il Vero, o Verifimile & di due spezie, come s'è già accennato, L'uno è vero secondo l'intelletto, e l'altro sécondo la Fantasia. Il Vero dell'Intelletto è quello, che dall'Intelletto è giudicato, e conosciuto internamente essere, o poter esser tale qual fi pronunzia : come : Che ogni uomo d animal ragionevole ; che le virtu fono firmabili per l'interna loro preziofità ; Che la Merse vapifce tutti i viventi; che Cesare fu da congiurari uccifo; che la Primavera sogliono fiorir le campagne; che Troja fu prefa da Greci ; e simili cose . Falso secondo l'Intelletto è ciò, che da lui fi conosce non essere , o non poter essere internamente, e realmente, qual si rappresenta, o pronunzia, come : che gli nomini volino a guifa d'uccelli ; che i Fiori parlino ; che Amore fia un fanciullo coll ali, e la Fortuna una Donna; che ci sieno delle Ninfe Dee del Mare, de Finni de Fomi &c. Il Vero secondo la Fantasia è quello , che si concepisce come Vero, o appar Vero, e Verisimile alla stessa Fantasia; ed appunto a questa Potenza può comparir Vero tutto ciò, che ora dicevamo effer Falso secondo l' Intelletto . Ora tutte le Immagini han da contener qualche Vere fécondo l'Intelletto, o sieno queste Intellettuali, o sieno Fantastiche, con questa sola differenza, che le prime han da esser Vere, o Verifimili di fatto ded esprimer direttamente il Vero secondo l'Intelletto : e le seconde, cioè le Fantastiche, possono non essere, o non son Vere secon do l'Intelletto y considerandone il sense diffitto , and però anch'esse han di esprimere, fignificare, e far intendere qualche Vero, o Verifimile secondo l' Intelletto . Te talor quelle l'esprimono si vivamente, si leggiadramente, sì nobilmente, che le stesse Immagini dell'Intelletto con tutta la lor Verità reale non possono dilettare con tanto sensibile vaghézza. Per sar concepire ad altrui la foavità del Canto , e la melodia della Cetera d'Orfeo , o per dir meglio, l'eloquenza, con-cui egli a fe tirò, e ammansò genti feroci, e barbare, ci rappresentarono gli antichi Poeti quel valoroso Citerista mulcentem tigres , O agentem carmine quercus . Di ciò è testimonio Orazio nella Poetica. Affin di farci ben'immaginare la maravigliofa forza de' due Scipioni, li nominarono duo fulmina belli . Scriffero, che Glove Re di Candia, per condurre a' suoi voteri Danae, si convertì in pioggia d'oro; volendo con ciò fignificare, ch'egli a forza di danari corruppe l'onestà di quella Donna. Con gentilezza fomma altresì l'ingegnoso Esopo immaginò tante azioni,. e sì vari ragionamenti d'animali privi di ragione, col fine di farci fempre intendere una qualche bella Verità morale.

Adunque, avvengnache le Immagini Fantaftiche non sieno Vere a dirittura secondo l'Intelletto, pure indirettamente servono ad esprimere, e

rappresentar lo stesso Vero Intellettuale. Tutte le Metasore, le Iperboli, le Parabole, gli Apologi, e fimili altri concetti della Fantafia, fono un vestito, e un' ammanto sensibile di qualche Verità o Istorica, o Morale. o Naturale , o Afratta , o veramente avvenuta , o possibile ad avvenire . All' Intelletto appare falfissimo questo ammanto a prima vista : ma penetrando egli nella sua significazione, appresso ne raccoglie una qualche Verità a lui cara; non essendo altro in effetto queste Immagini , che un Vero travestito, e ( per usar le parole di Dante ) una verità ascosa sotto bella menzogna. Dal che può conoscersi, che il Falso non è, come oggetto, o fine, adoperato da' Poeti, ma bensì come strumento utilissimo, e mezzo efficacissimo per far concepire dilettevolmente, e gagliardamente all' Intelletto quel Vero, o Verifimile, che è proprio di lui, e che solo può piacere all'appetito ragionevole. Con questo si necessario occhiale contemplando noi le Immagini Fantastiche, e tante Metafore, Iperboli, Favole, ed invenzioni dirittamente falle, che s'ufano tutto giorno da' Poeti, ci afterremo dal calunniare, e dispregiar l' Arte loro, come amatrice delle Falsità , e menzogne. Anzi tanto egli è vero , che queste Immagini della Fantasia, in esfetto non son bugie, nè si debbono considerar per moneta falfa, che la stessa Sacra Scrittura, e il medesimo Salvator nostro. fonte della Verità le usarono ben sovente. Tale era allora, e tale è ancora oggidì il costume de popoli d'Oriente, i quali per via di Similitudini, Parabole, Allegorie, e d'altre Immagini Fantalliche fogliono esprimere ben sovente i lor fensi. Perciò il divin Redentore con quelle bellissime del ricco Epulone, del Figliuol prodigo, del seminare il grano, delle Vergini favie, e sciocche, del Pastore, che ha perduta una pecone, del ferito daali assassini, e con altre simili invenzioni, e Immagini della sua Fantasia, vivamente spiegò maravigliose Verità Morali , e Teologiche . Empio non men che pazzo farebbe colui, che tante belle Verità coperte fotto il velo delle Parabole o non volesse conoscer per tali , o pur le chiamasse evidenti menzogne. Se l'Intelletto nostro in esse truova la fignificazion vera, egli ottiene il suo fine, che è quello d'acquiltare il Vero. Poco a sui importa, che il vestimento di questo Vero sia finto, o falso; anzi si rallegra non poco in rimirare la Verità vestita con sì pellegrino, e inustrato ammanto. Il perchè dottiffimamente offervò S. Agostino nel libro contra la bugia 2. Consenzio nel cap. 10. che, i Misterj delle sacre Carte non son bugie, Imperciocchè, dice egli, se ciò potesse dirii, omnes etiam parabola, ac figura significandarum quaruncumque rerum, que non ad proprietatem accipienda funt, sed in eis aliud en alio est inselligendum, dicentur esse Mendacia. Quod absit omnino . Nam qui boc putat , tropicis esiam tam multis locutionibus omnibus posell. hanc importare calumniam, its ut bac ipfo, que appellatur Metaphora, boc est de re propria ad rem non propriam verbi alicujus usurpata translatio; possit ifa ratione Mendacium nuncupari . Quum enim dicimus fluctuare Segetes , gemmare vites, floridam juventusem, noveam canitiem: procul dubio fluctus, gemmas, florem, nivem, quia in bis rebus non invenimus, in quas bac verba Della Perfessa Poefia. alsunalimnde transstationes, ab issis Mandacia putabuntur. Et porga Christus, & cor lapideum Judacorum, siem leo Christus, o leo Diabolus, & immunerabilie state dicensure este Mandacia &c. At non of Mandacium, quando ad intelligentium

Veritatis alind en alio fignificantia referuntur.

Sicche il Falfo, che dispiace al nostro Intelletto, è sol quello, che vuole ingannarci, e tenta farci credere la bugia, non conducendo noi ad apprendere qualche Verità Intellettuale. Ma tali fenza dubbio non fono le Immagini Fantaftiche ben fatte, perche la lor fallità fignifica il Vero. e tende a farcelo più dilettevolmente, e con maniera più pellegrina comprendere. La fola Favoletta de' membri umani , che non volevano più fervire al ventre, improvifamente narrata da Menemio Agrippa alla plebe fediziola di Roma, non può negarfi, erasuna fallica, una menzogna. Ma perchè il vero fuo fignificato fu prontamente raccolto dagli animi tutti del popolo, operò effa più gagliardamente, che qualunque altro mezzo. e ragione adoperata da Senatori per quetare il rumulto. Così quando il Petrarca va dicendo, che il Cielo si fa bello in rimirar la fua Laura : quando prega il fiume a baciarle il piede ; quando dice , che fotto i fuoi piedi nascevano più spessi i fiori : non vuol egli per conto alcuno ingannarci con sì fatte Immagini , ben sapendo , che niuno è sì sciocco di crederle vere, e ne pur egli le credeva tali . Ma egli intende di spiegarci sensibilmente, e con gratissima gentilezza una Verità, cioè l'opinione, ch' egli aveva della beltà fingolass della fua Donna , e la forza , e grandezza del fuo innamoramento, che il faceva delirar si vagamente, e in lui cagionava sì leggiadre Fantasie. Così le Iperboli , quantunque riguardate dall' Intelletto fieno a dirittura menzogne, pure non tendono ad ingannarci, onde su detto da Quintiliano meneiri Hyperbolen , nec isa no mondacio fallere velit . Ne c'ingannano effe , come dicemmo, perche non men delle altre Immagini della Fantalia han per fine il farci ben comprendere colla lor fignificazione il Vero . Le Immagini poscia Fantastiche tanto più sono stimabili , e belle , quanto più fentipilmente , nobilmente , e leggiadramente cuoprono, e fan concepire ad altrui quel Vero, che da effe vien fignificato . Dalle quali cofe può apparire, che queste Immagini han da avere il fondamento della lor bellezza ful Vero; e che, se loro mancasse questo Vero, o più non farebbono belle, o pur farebbono poco da stimarsi. E questo sia detto del Vero secondo l'Intelletto, fignificato, e rappresentato fotto l'ammanto delle Immagini, per rifpondere alla prima opposizione. Vedremo più abbasso, come si richieda alle Immagini medesime, ch'elle appajano direttamente ancor Vere, o Verifimili alla Fantafia, cioè che contengano quel Vero, che abbiamo appellato secondo la Fantasia.

Si dee ora foddisfare all'altra oppofazione, in tui fi diceva, che con tall forme di parlare non pou intenderfi, come fi perfezioni la natura del ragionamento, e come possa dilettarsi cotanto l'Anima nostra, amante del Vero reale, con queste Immagini, le quali, retrocché esprimano qualche Verità, pure fon sais a chi ne considera il tento dintto. E perché mai,

Inh taluno, più non la da dicturari il Vero a noi rapprefentato da vere Immagiai, da veraci, e proprie parole, che l'espresso con Immagiai falife, e mentirici espressioni? Rispondo pernanto, che per ure ragioni da queste Immagiai Fantastiche si perfectiona il raspinamento, e suol con este cagionevoluneate recarti distero all'Anima nostra. La sprimia ragione si si, che il Vero proposto co suol terraini propri, e veri, petchè spesti voste seco non porta novità veruna, non poi cagionat senso di dilettazione dentro di noi. Ma, se la Fantassa lo vette con qualche nuovo, e pellegrina ammanto, e si di allora ci si prefente davanti colla raccomandazione della novità, e può per confeguenza sommamente piacerci. Poca novità, e men difetto chapporterobbe il dire: che gli minamorati alcune volte son accessi della ler possibili di circi con si minamorati alcune volte son accessi della ler possibili vi vi di con la considera della sovità, con potremo renderia viva, leggiadra, e dilettevole. Udiamo, come ciò si espressi la si la si calcuna con la considera della Gerutal.

Amor, ch' or cieco, or Argo, ora ne voli Di benda gli occhi, ora ce gli apri, e giri, Tu per mille euflodie anero a i più cafii Virginei albenghi il guardo altrui portafi.

Volgendofi il Poeta ad Amore; appreso dalla sua Fautasia come persona animata; il chiama or ciaco, ed ora provoduto di centro occhi; e dice chi egli ora ci vela con una benda gli occhi, ora ci rende oculatifiimi. La qual Immungine reca un unovo rifatro a quella Verità, che prima ci sensora triviale, fervendo il capriccio ammanno, el cui essa è vetita a farcela maggiormente piacere, e ad iptenderla, conte avanti, ma con più sensibili quisto.

La seconda ragione, perche queste Immagini ci piacciono cotanto, e danno perfezione al ragionamento, è quella del farti fensibilmente comprendere le Verità astratte, e per così dire spiriruali. Noi, con tutto il nostro amore alla Verità, non fogliamo per l'ordinario amar molto i fentimenti speculativi, perchè questi non possono bene spesso senza fatica ben capirsi, anzi talvolta fono ofcuriffimi alla maggior parte della gente. Vivendo il popolo assai lungi dagli studi, usa egli per lo più Immagini sensibili, e particolari delle cofe, valendosi più della Fantasia, che dell'Intelletto. Laonde per concepir le cose universali, spirituali, e speculative, per intender le Verità infensibili, ed astratte, gli è necessaria un'applicazione penosa . Dall' eccellente dipintura Poetica se gli suol risparmiare una tal satica, allorche l'Immaginativa con fensibili colori, con espressioni, per dir così, corporee, veste le Verità difficili, e metafische in guifa tale; chi agevolmente giugne anche il rozzo popolo a ben' intenderle, e a saporitamente gustarle. Questo gusto d'apprendere con facilità le cose su osservato da Aristotele nel lib. 3. cap. 10. della Rettor. ove dice : 10 μουθώνω μαbius nou gores rario ici : l'imparare con facileà ; naturalmente è dolce a sutri . Così Aufonio in una fua Elegia , che una volta s' artribuiva a Vir-

: 02

gilio, per trattar della fragilità della vita umana, abbandonando le ragioni Filosofiche, leggiadramente spese tutta l'opera in considerar le bellezze d' una Rofa che nascono, e tramontano in un sol giorno. Colla qual senfibile Immagine dilettevolmente ci fa comprendere la poca durabilità della nostra vita. Veggasi ancora, come gentilmente il Petrarca espone, e dipinge il contrafto, che in suo cuore andava facendo il piacere, e il pentimento d'effersi innamorato. Egli lo rappresenta con quella pellegrina inwenzione di citar Amore davanti al Tribunal della Ragione, ove aringando egli contra l'altro, e l'altro difendendesi, ci fanno sensibilmente rimirare, e udir tutte le Verità astratte, o i segreti movimenti dell' Anima del Poeta. Non fon men vaghe, e fenfibili le Immagini, colle quali Angelo di Coftanzo veste sovente i fuoi pensieri spectilativi, come in quel Sonetto, the incomincia:

. Se salor la Ragion l'arme riprende Per ricovrare il già perduto Impero, E cacesarne il siramo empio pensiero, Che gliel ritiene a forna, e lo difende; Amor convoca i fenfi , e gli raccende . . . A dar secorfo al suo ministre altero : Sicche poi d'un conflitto acerbo e fiero: Stanca alfin la Region vinta fi rende .

Questa battaglia sensibile tra la Ragione, e il Senso, mi fa pur sovvenire d'alcuni bellissimi, versi di Garcilasso della Vega, uno de nin riguardevoli Poeti della Spagna : Racconta egli in una fua Canzone , come fenza avvederfene s'innamord; e fra le altre cofe dice, ch'egli si ferend a considerar le bellezze della fua Donna .

Eflova 90 a mirar , 9 peleando discuti ; En mi defensa mi Raun estava ...... Canfada, y en mil parset ya berida . I fin ver yo quien dentro me incitava, Ni faber como estava deffeando . Que alli quedaffe mi Rauon vencida; Nunca en rodo el processo de mi vida Cofa fe me cumpleo, que desseaffe, Tan presto como aquesta; que a la hora Se vendio la Sellora, Trate Gieros confentio que governaffe, Tafaffe de la ley del vencimiento .

Cioè; Stave io mirando; e combuttendo ancora . Stavia la min Ravione in mia difefa, Le. !c . Pelt ftanca , e in pik parti omai ferita ; Ed to ferma veder chi, mi incitava Deniro, e fenza faper, com so bramava, . V & w. Che vinta sui reftaffe mio Ragione,

In sutto il corfo della visa mia Compiuto alciun de miei defir non vidi Sì softo al par di questo; perchè allora Si rendè la Signora, E al Servo confonti, che governasse, E sì del vincisor la legge usasse,

Che se noi prenderemo a disaminar tutti i migliori Poeti, apparità; che essi nelle Opere loro spessissime volte usano queste Fantastiche Immagini, per accostare al senso, e sar concepire con faciltà al popolo quelle Verità, e cose, che sono speculative, spirituali, astratte. E questa fu la cagione, per cui gli antichi diedero corpo al fommo Dio, chiamandolo Giove, alla Prudenza, formandone Minerva, al Valor militare, inventando un Marte, alla Superbia, figurando Giunone, alla Bellezza, fognando una Venere, all' Amore, alle Furie, a i Venti &c. Poi fecero operar queste Immagini fabbricate dalla Fantafia all'ufanza degli uomini, benche poi corrompessero in molte guise i costumi, e la credenza de popoli, abusando questa libertà conceduta a i Poeti, e facendo creder Deità-vere questi chimerici parti, questi Idoli della lor Poetica Fantasia. Oltre a ciò, come dianzi accennammo, ancor la nostra fantissima Religione non isdegnò di adoperare questi sensibili ammanti delle Verità, e cole spirituali, affin di foccorrere al bisogno del volgo ignorante, incapace di ben comprendere gli altiffimi, e invilibili fuoi milteri. Spiegò effa con dipteture, che cadono fotto il fenfo, i movimenti del voler di Dio, quelli degli Angeli, de Demonj, con attribuir-lose corpo, affetti, ed azioni fomiglianti a quelle degli uomini. Del che pure ci fece Dante avvisati ne seguenti versi.

Ceil parlar conviene a vostro ingegno, Però che solo da sensaro apprende Ciò che sa possea di intelletto degno: Per questo la Scristura condistende A vostra familiado; e piede, e mano Attribuisco a Din, ed altro insunde.

In terzo luego dilettuno affai quelle à faite Immagini, perchè gode II nethetto notho ci cate da que veii, et a mananti maravigiloi del Vero, ti dolce fiso paícolo, cioè la fifti Verità; quivi a polla colara dall'Artico della Fannana Portica. Si rillegra egli fisco fistilo, come della fun pentrazione, el acutezza, allorale da un fenfo, e da una Immagine, che è dirittamente falfa, effe accouglie fanna faica il fignificato, che è venere con con el contra la contra di perio della pentra con el contra della contra la contra di percenta della contra la co

scant. Quamvis que aliis locis aperes, ae manifeste dieta didicimus, quam es ipfa de abditis cruuntur, in noftra quodammodo cognitione renovantur. O renovata dulcescunt. Nec invidentur discensibus, qued bis modis obscurantur; sed commendantur magis, us quasi subtracta desuderentur ardentius, O inveniantur desiderata ardeniius . Tamen Vera , non Falfa , dicuntur , quoniam Vera, non Falfa, significantur. A queste dottiffime offervazioni del Santo Dottore aggiugniamo quelle di Tullio nel lib. 3. dell' Oratore . Cerca egli la ragione, per cui le Traslazioni, cioè le più brevi Immagini, che faccia la Fantafia, molto più ci dilettano, che non fanno le parole femplici, e proprie. E immagini egli, che ciò avvenga, perchè lo spiegarsi con pa-role, e Immagini tirate da lontano, e il non valersi delle cose troppo sacili, sa testimonianza di non poco Ingegno; o perchè l'uditore condotto col penfiero lungi dalla cofa, che vuole spiegarsi, tuttavia s'accorge di non errare, perchè benissimo da quella Immagine falsa egli comprende il Vero: o perchè da ciascuna parola ne risulta una cosa, e un intero Simile se ne forma; o perchè le Traslazioni ben fatte accostano le cose a i nostri fensi, e più vivamente le rappresentano. Id seridere erodo ( sono le fue parole ) vel quod ingenii specimen eft quoddam, transilire ente pedes pofira , O alia longe repetita fumere : wel quod is , qui audis , alio ducitur cogisatione , neque tamen aberrat , que manima oft delettatio : vel quod fingulis verbir ves . ac rotum simile conficitur : vel quod omnis Translatio , que quidem fumea vasione oft, ad fenfus iplos admonester, manime oculorum, qui eft Sensus acerrimus &cc. Ed ecco, s' io non erro, dimostrato, come fieno sommamente da stimarsi, e con quanta ragione ei dilettino le Immagini Fantastiche, nelle quali abbiamo eziandio fatte conoscere, che si chiude quel Vero, di cui va l' Intelletto degli nomini continuamente in traccia.

## CAPITOLO XVII.

Dell uso delle Fantassa, e dell'arte di concepine le Immagini Fantassiche. Opinione degli antichi intervio al Furor Pocine viprovoltra. Esso cossoni unande, Sue ceghoni. Commonium degli differti produce l'Estro, e se delime la Fantassa. Immagini spiritusse del Petrarca, di Vregdio, del Guidi. Fuerere capsulfato con arte.

V Edutofi da noi il pregio, e la natura delle Immagini prodotre dalla bano queste da far nascere, e come dobbiamo usar della Fantasia (a), quan-

<sup>(</sup>a) A min supp., a two supp., li trova; ma non al min; al two supp.. Così quando supp il ri-discle è tro detro; ma sona furbic hoferco di dicendo ; passado l' supp il richarde. Quella supoce, in origine Laria, por ci viene per merco del Proventa del 50; e quivi fi trova de foliasamente pola. Mr. Proventade antichistmo in citra pecon sella famola Liberta si 6.3. Lorenno del Gran Duca sun Signator. Assum sureriz, quen a tes que de a trabalare. Cost:

do nopo il richiede. Con tale fcorta potrà ciascun Poeta per lo più prometterfi di vivamente comporre alle occasioni, e aver copia di queste sì pregiate Immagini. Dico dunque, ch'egli è neceffario, che, qualora noi prendiamo a trattare in versi qualche argomento, per quanto si può, la nostra Fantasia si risvegli , e s'agiti da qualche Affette . Cioè l'argomente ha da eccitare in noi e Amore, e Dolore, o Paura, o Odie, o Stupore, e simili passioni dell'animo. Queste senza fallo cominceranno ad agitare con Furore, Estro, ed Entusiasmo la Fantasia; ed ella in tal modo agitata prenderà la briglia in mano, e fi metterà a riguardar la cofa proposta diversamente da quello, che fi giudica dall' Intelletto, ch' ella fia. Quando l'oggetto è picciolo, vile, povero, a lei parrà grande, nobile, ricco, o per le contrario più povero, più ridicolo, e vile, secondo la qualità della passione svegliata. Se è senza anima quell'oggetto, si crederà ella di vederlo animato, che oda, parli, intenda; e confonderà con questa mille altre Immagini differenti, ficcome la fua agitazione le andrà fuggerendo. Allora l'Intellette ( il quale avvegnache in tal violenza d'affetto liberamente non fignoreggi la Fantafia, pure non ha mai da abbandonarla, mia dee sempre assisterie, ) sceglierà quelle Immagini, ch'egli conoscerà più vive, più vaghe, o chiare, e più esprimenti l'affetto cagionaro dentro di noi dalla cofa proposta. In tal guifa ci avverrà di creare nobilissime, vi-vissime e polleggine Immagini, delle quali vestiremo la proposta Materia. Ma può a quelto infegnamento opporfi, che in mano nottra non è il muovere la Pantafia, come a noi piace; che il Furore Poetico per opinion di

Ch'io aggio ratto, sh'è nopo a Trovatore, cioè a Poeta."

Che tates cale, che sept he Pette, in aggio:

Lo tono il primo, che abba la temeniri di risdureri i Petti Proventrali, de quali ne l' Ubaldani lopra i Ducumente d'Amore, nel il Talloin nello affertazioni lopra il Petratra, nel si
fen formati del proventra del proven

(a) Aital, onde l'antica Toscana Airrettale, c cotale, (c) Lengo so us pel verio, e us in Provenzale ho offervato è il vous de Franzesi. Raimen voles tvop fol veis del penfar Qa tves frares vos mofelar d'artal (a) gap Qar fafeus del (b) vo porria mendar Taire les mostire ac faber for.

Toitz los mestier que sabez sar. Del nap das quel sabez mais ques no (c) vas am Perque vostr oill plagnon e san classor, E no volon la vostra compagnia,

Qur los tonels (d) vos a pres per Seignor, amendo, troppo folle in penjar veggioni, C'a tre fratelli vi mischiate, tali, Che ciasenn d'essi ben porria ammendaro Tutti i messier, che ser saporo, so nappo

Che ciafean d'esse des porta ammendare
Testi è messe, che far sapeta. In nappo
Sapeta più, che vobo non avria:
Perciò i vossi cochi piameono, e clamere
ne vuol
Perciò si vossi (c) vossito vossita compagnia,
Perciò le botti per Signor vi han preso.

(d) Franzele les tonneaux : anrico Franzele tonneaulx.

(b) Leggo dels,

(e) O pure; ne was?

tutti è regalo conceduto a pochi, essendo esso dono della Natura, con acquisto dell' Arte, e che per questa ragione comunemente si asserna: nasce-

re i Poeti, e farfi gli Oratori.

Per isciogliere tal difficultà, e insieme per maggiormente sporre quefto sì utile argomento, disaminiamone i fondamenti. Certo è, che per Furore Poetico, o sia Entusiasmo, ed Estro, intesero gli antichi una certa gagliarda ifpirazione, con cui le Muse, ovvero Apollo, occupano l' animo del Poeta, e fannogli dire, e cantare maravigliose cose, traendolo come fuori di lui stesso, e ispirandogli un linguaggio non usato dal volgo. Perciò un tal furore fi chiamava astrazione, alienazione, o ratto della mente; qualiche più non parlasse il Poeta, ma i Numi per lui. Platone fenza dubbio in parecchi luoghi , e spezialmente nell' Ione s'ingegna di provare, che questo Furore sia cosa divina, e non s'acquisti con Arte. Fra l'altre sue parole sono evidenti queste : Tutti i più insigni facitori di versi, non per arte, ma per divina ispirazione tratti fuori di fenno, cantano tutti questi nobili Poemi . Appresso dice egli : Il Poeta prima non pue cantare che non sia ripiene di Dio, e fuori di se, e rapito in estasi. E pottò la stella opinione Democrito, come ne fa testimonianza Cicerone nel lib. 2. dell' Orat. e nel lib.,1. dell' Indovinazione, ove dice: Illa concisatio declarat vim in animis effe divinan; negat enim fine furore Democrisus quemquam Poetam magnum effe poffe. Quod idem dicir Plato . Quindi è, che i Poeti, non folo antichi, ma eziandio moderni, confapevoli di sì gran prerogativa, si spaceiano francamente come ripieni di Dio. Niuna impresa grande da loro si canta, a cui essi non chiamino in soccorso le Muse, o Apollo, o altra superior potenza. Se ciò è vero, come avvisan costoro, egli ne vien per confeguenza, che non può con Arte acquistarsi il Furore, o Estro Poetico, ma sa di mestiere aspettarlo dall'arbitrio delle Muse, o d'altra fognata Deità, e indarno si vogliano dar configli per ottenerlo.

Ma con pace degli antichi, e de'modemi Poeti, so ben concedo, che no possi divenis gran Poeta fenza un tal Furore, ma all'incontro nego, nascere tal Furore da cagion soprannaturale; anzi tengo, essere celli naturamente l'opinion in costoro è convinta di menzogna da i chiaristimi inferamenti ella Religion Cristiana, conoscendose, che le Muse, Apollo, e l'altre Deità, de Gentili sono, e surono vanissime chimere, e che perciò non si pad, ne una volta si poet da loro sipirar questo Furore a i Poeti. E ben mi maraviglio, che il dottisimo Francesco Patrizi nel lib. 11, della Poet. Mignat, vodesce pur con volta di menzogna da conservativa della percioche qualqua percenta ella sperienza medessima assato le è contraria percioche qualunque Poeta ennor modemo invocando le Muse nessono comi, non usa già egli cotale invocazione y perche de Muse nessono di contraria per ben compor versi. Coò fecero gli smitchi o per maggiormente accreditar prefisi i volgo le loro statiche, o perche alla lor Faartasia embarva d'el sul presidio i volgo le loro statiche, o perche alla lor Faartasia embarva d'el sul proportio de moderne sul presidi i volgo le loro statiche, o perche alla lor Faartasia embarva d'ella percha del proportio de proportio del proportio del positiche, o perche alla lor Faartasia embarva d'ella.

re occupata da lípirazione, più che naturale. Il fectro pure, ed oggidi ancora il fanno i Crifliani, per imitara anche in quello l'ind de' vecchi, dappoichè han prefo in preflito da effi tanti altri collumi, e tante. Deità profane, che fono fenza fallo fogni: Mi fo dunque a fimar ben ficura, e fondata l'opinione del Caflelvetro (che che ne dicano in contrario il fo-prammentovato Patrizi, e Faultin Summo ) nella fporizion della Poetica d'Arithotele, ove egli imimagina, che Platone fecondo il collume ficherzafe, allorché ferifié, la Poetica effere dono fpezial di Dio, conceduta più to-Ro ad un' uomo, che ad un' altro; ed infonderfi negli uomini per favor divino. Tralaficio le ragioni recate da quello acutifimo Scrittore in pruova del fuo fentimento, e paffo a feoprire, per quanto mi fia lecito, l'origine, e cagion vera del Furor Poetico, e a dimontirare, che l'ufo d'effo ca-

de in qualche maniera forto i precetti dell' Arte.

Dicemmo di fopra, che per crear le Immagini Poetiche, faceva di bisogno agitar prima la Fantasia. Ora dico, altro non essere l'Estro, o Furor Poetico, se non questa gagliarda agitazione, da cui occupata la Fantalia immagina cole non volgari, strane, e maravigliose su qualunque oggetto le vien proposto, ove più, ove meno. Ora molte son le cagioni di questo movimento della Fantasia, siccome ancor molti, e diversissimi sono i fuoi effetti. Per divina virtù si può agitar la nostra Fantasia, e quindi nafcono le Estafi, le Visioni, i Sogni, e le rivelazioni sopranuaturali. Maio mi ristringo ora alle naturali cagioni; e queste sono o per parte del Corpo, o per parte dell' Anima. Per parte del Corpo si agita gagliardamente la Fantafia o dal foverchio cibo, e più dal foverchio vino, o dalle febbri, o dalle frenesie, o da altre malattie, e spezialmente dalla malinconia, che da' Peripatetici è stimata la principal cagione del Furor Poetico. Allora o dormendo noi, o vegliando, proviamo un violento moto nelle interne Immagini della Fantafia, come tutto giorno fi vede negli ubbriachi, ed ipocondriaci, e ne' febbricitanti, e ne' frenetici. Per parte dell' Anima s'agita forte la Fantafia dalle violente passioni, come dolore, sidegno, amore, e fimili. Fra le cagioni da noi accennate, che per parte del Corpo han virtù di muovere a Furore la Fantasia de Poeti, ancor gli antichi pofero il vino, attribuendogli forza maravigliofa per far ben poetare. Macrobio certamente coll'autorità di Platone ( forse egli intende il lib. 2. delle Leggi ) va persuadendosene l'uso, con dire, ch'esso risveglia i semi, e gli spiriti dell'Ingegno. Eccone le parole del lib. 2. de Saturnali: Agire, antequam surgendum nobis sit, vino indulgeamus, quod decreti Platonici au-Storitate faciemus, qui existimavit fomitem quemdam, O incitabulum ingenii, virsutisque, si mens, O corpus bominis vino flagret. Ovidio confessa, che i Poeti carmina vino Ingenium faciente canunt. Acutamente pur disse Marziale, che egli bevendo valeva quindici Poeti.

> Possum nil ego sobrius : bibenti Succurrunt mibi quinderim Poeta .

Assai ingegnoso parimente in questo proposito mi sembra un Distico di Ni-Della Perserta Poessa. V cerato nel lib. r. cap. 59. dell' Antologia, ove dice, che il vino è generofo cavallo, cioè un grande ajuto a i Poeti.

> Οίνις τοι χαρίσετε μέγας τέλες ίττες απόδο Τουρ δι τίνου, καλόν δ τέκος ίτο: Un gran desfriero al buon Poeta è il vino: Acqua bevendo non farai buon verso.

Ma che sto io ricogliendo esempj? Quasi ognun sa, che Orazio, Tibullo, Alceo , Eschilo , Cratino , Anacreonte , ed altri si conforiavano a bere , affinche potesser meglio compor de versi . Potrei ancora adoperare l'autorità de' moderni ; ma basta quanto s'è detto per farci conoscere, che anco dagli antichi fi credette cagione del Furor Poetico un mezzo naturale , cioè il bere buon vino . Poichè per altro io non intendo configliar questo ajuto alla Fantafia de nostri Poeti, i quali da me si vogliono amatori della temperanza, e della fobrietà. Non hanno già eglino da odiare il vino, e amar l'acqua fola; ma usar del vino, come de fervidori, co quali, per averne buon fervigio, bifogna, che non si dimestichino troppo i padroni . Imperciocche, ficcome diremo appresso, non s'ha mai tanto bisegno di libertà, e chiarezza nella mente, o sia nell' Intelletto, che quando si dee compor versi ; e di leggieri questa chiarezza s'opprime dal vino , inducendo esso troppo agitamento di spiriti, e un'impetuoso aggiramento di fantasmi, da cui la conoscenza delle cose vien distornata . Senza che , il vino regolarmente non è troppo fidato, e ficuro Maestro di chi vuol virtuosamente vivere, e faviamente poetare; e perciò nel primo, e secondo Libro delle Leggi Platone dichiarandone i pessimi essetti, ne vieta l'uso ad alcuni, e il molto uso a tutti. Adunque senza comportare, che molto s'adoperi da' Poeti questo ajuto, se non quanto sosse lor necessario per cacciarsi di capo i trifti pensieri, e la soverchia malinconia, che ci rende stupidi, pigri, e mutoli, passiamo ad altre naturali cagioni, che per parte dell' Anima posfono agitar la Fantafia, e darle foccorfo, ifpirandole Furor Poetico.

Quefte fono, come io diffi, gli Affertí, da quali fi cagiona gran movimento in noi, allorchè ne fiamo affaliri, onde furione offi ancora chiamati movimenti, e mori dell'Animo. Nè io intendo folo quegli Afferti, de quali partitamente favellano i Filofoh Morali, come l'Amore, lo Sdegno, il Dolore, e fimili; ma ancora tutti gli altri movimenti interni , come la Stima, il Differgio, lo Stuppo, il Diletto, la Compafilione, ed altri non tanto offervati, avvegnachè pollino chiamatfi figliuoli anch' effi delle Pafficni primarie. Che fe vuolfi ben por mente, chiara paparin'; che la princi-pul forza di quefti movimenti dell'Animo fi fa nella Fantafa, a cui fi rapprefentano mille firane, pellegrine, e nuove Immagini, quando effi regnano entro di noi. E tanta è fovente la violenza della Fantafia mofia da quefti di lo inperio, o porrare un diritto giudizio delle cofe, o proporra alla Volontà il Vero, e il Buono degli regerti, come nel 7, dell'Ettica infegna Arifiorele . Affinchè dunque s' empia di Furore la Fantafia.

on-

convertà, che il Poeta in se medesimo risvegli qualche assetto intorno alla Materia propoltagli, considerandola in sembiante di bene, o di male, di nobile, o vile, quando la stessa Materia per se stessa non abbia prima generato nell' Animo nostro alcuno di questi differenti moti, come avvien ne' Poeti innamorati. Poscia dovrà scegliere dalla Fantasia quelle Immagini, che gli parranno o più vaghe, o più maestose, o più vili, o più ridicole, o più terribili, o più vive, in una parola quelle, che meglio potranno esprimere la qualità della Materia, ch' ei prende a trattare. Ora siccome è certo, che naturalmente noi possiamo risvegliare in noi gli affetti, e che qualunque oggetto a noi propolto ci muove, o può muovere ad amore, o a paura, o a sdegno, o a stupore, e a simili altre passioni; così è certiffuno, ch' ogni Materia può agitare in qualche maniera la nostra Fantasia, e per conseguente ispirarci il Furore, e fornirci di gran copia d'Immagini. Pongafi adunque da' Poeti cura per muover coll'arte un qualche affetto verso la Materia, di cui prendono a trattare. Comandi l'Anima alla sua Fantasia di ruminar l'oggetto propostole, di considerarne sutte le qualità, le circostanze, gli aggiunti; ed ella movendosi gagliardamente, e per forza dell'affetto, formerà nuove, e maravigliose Immagini, le quali giudiziofamente da noi trafcelte daranno anima, e vivezza difufata alla Materia,

Nè già fono altra cofa le Figure Oratorie, e Poetiche, delle quali tanto diffusamente si tratta da' nostri Maestri, e che danno tanta grazia, e nobiltà alle Orazioni , e alle Poesie , se non il linguaggio naturale di quelti affetti in noi rifvegliati. Senza quelta interna agitazione farebbono inverifimili, e poco lodate le sopraddette Figure. La diversità poi degli affetti agitanti la Fantasia farà ancor diverse, anzi talor contrarie le Immagini d'una cosa medesima. Se da un'oggetto in noi si sveglia amore, parrà di gran lunga più bello, che non è, alla nostra Fantalia. Se per lo contrario ci moverà ad odio, a sdegno, a dispregio, ci comparirà più brutto, e spiacevole di quello che è in fatti. E ciò naturalmente avviene, poiche proprio dell'affetto è turbare, ed alterar l'Animo; e in questa alterazione la Fantasia o sola comanda in noi, o almeno non lascia tutto il fuo imperio alla ragione, e all'Intelletto per ben giudicar le cofe. Quindi Aristotele nol lib. 2 cap. 1. della Rettor, diceva : 8 TROTE GRIDETER φίλεση, κ' μισέσου, εκ' όργιζοιένες, κ' πρέις έχεσου: αλλ' ή το παράπανε πρα, ή κατά το μέγεθος ε τιρα . A chi ama , e a chi odia , o a chi è sdegnato , e a chi è con animo quieto, simili non appariscono le medesime cose; ma affatto diverse, o differenti in grandezza. Offervisi come un Poeta, che abbia o naturalmente, o con arte, la Fantasia commossa dal timore, descriva una tempesta. Pargli, ehe I onde minacciono il Cielo, che la sbattuta nave ora s'alzi alle Stelle, ora sprosondi nell'abisso. Così Virgilio diceva:

Velum adversa feris, studione procetta
Velum adversa feris, studiosque ad sidera sollis.

E O

136

E Ovidio:

Me miserum! quanti montes volvuntur aquarum Jam jam tasturos sidera Summa putes. Quanta didusto subsidunt aquore valles!

Iam jam taffuras Tartara nigra putes . Riscaldata, e commossa in questa maniera, o naturalmente, o con arte. la Fantalia dallo spavento, non considera più le cose, come veramente fono, e nello stato lor naturale; ma le amplifica, le diminuisce, da loro anima, parole, e fentimenti. Il Sonno, i Sogni, il Silenzio, le Cure, i Fiumi, i Fiori, la Vittoria, la Morte, e fimili oggetti, che dal fenfo non ci vengono deferitti animati, nè dall' Intelletto fi credono tali, allora dall'agitata Fantasia ricevono l'anima. Non dice allora il Poeta, che i vapori, e le esalazioni producono il tuono, i lampi, e la folgore; ma che Giove sdegnato contra la Terra, scaglia quelle insocate, e maravigliose faette. Non dice, che l'aria agitata turba, e sconvolge l'acque del Mare; ma che Nettuno col tridente muove le sonore tempeste. Nobilissima è poi l'Immagine, con cui la rifealdata Fantafia di Virgilio fi figurò di veder la calma improvvisamente succeduta in Mare, dappoiche l'Armata d' Enea n'era stata sieramente sbattuta. Parvegli, che Nettuno, senza comandamento del quale era stata risvegliata quella tempestà, alzasse suor dell'onde il capo, sgridasse i venti, li minacciasse con questi sublimi sentimenti .

> Tentane vos generis senuit fiducia vestri? Jam Calum, Terremque meo sine numine, venti, Miscre, O tantas audetis tollere moles? Quos ego. Sed motos prestat componere studius.

Segue con altri non mai abbastanza lodati versi. Quindi gli sembra, che Nettuno stesso ponga in suga le nubi, ed acqueti in un momento le onde; e che le Ninse, e i Tritoni liberino dalle secche, e dagli scogli le navi d'Enea.

> Sic eit. O' disto cirius tumida aquora placat. Collectafque fugar nubes, Solemque veducit. Cymothoc fumul, O' Triton adnium; acuto Detrudunt newes feopulo: levus ipfo tridenti, Et vasfat aperit fyrtes, O' temperat aquor, Atque vois; fummas levibus perlabitur undas.

Eccovi come alla Fantafa d'un Poeta, commoffa con arte da un' affetto, appariscono le cose diverse da quel che sono; e come queste Immapini, che sono bensì dirittamente falle all' Intelletto, ma son Vere, o almen Verissinili alla Fantafa, imprimono poi vivamente in chi leppe, o ascolta; l'oggetto dipinto con è vivi, e fensibili colori. Coà dal Fauor Poetico s'accresce maesth; si dh novità a quell'azione, e si capiona distruo, e maraviplia negli ascoltanti; ladove narranco la cosa, come naturalmente, e veramente accade, e colle parole preprie, e sinza Furor Poetico, niuno

flupore, e poca dilettazione fi cagionerebbe dentro di noi. Ancora il Taffo, deferivendo nel Can. 8. le ultime prodezze del valorofo Principe Sveno, dopo aver detto, che

E' fatto il corpo suo solo una piaga,

immagina di veder quel Principe, non come uomo, che naturalmente viva. È perchè pargli, che l'anima per cagion di tante ferite debba effer fuggita dal fuo corpo, rimirandolo tuttavia combattere, dice:

La vita no, ma la virsii sostenta Quel cadavero indomito, e feroce.

La qui Immagine ci fa concepire uno firaordinario valore in quell' lipro-Che Sveno fia un cadavaro nol crede già l'Intelletto del Poeta, ma col'immagina bene la fua Fantafia rapita dallo flupore in figurandofi, e in contemplando un' uomo, che tuttavia pugni con tanto ardore dopo tante, e tante ferite. Ancor qui avrei defiderato qualche ragione, perchè parelfe quella Immagine affettata, e troppo raffinata al P. Bouhours. Ma egli fi contenta di condannarla fulla fua parola.

Giò pofto, minamo ora, quali Immagini foglia patroir l'Amore nella Fantafa agitata de Foeti. L'oggetto mato allora fi prefenta ad effi di lunga mano più bello, più virtuolo, più nobile, che di fatto non è. Le azioni ancor menome, e volgari di quell'oggetto comparificono fitaordinarie, pellegrine, e mirabili alla Fantafia dell'incantato Amante. Io per me credor, e il crederò ciaficuno, he Laura non foffe dottat di û maravigliofa bellezza, e di sì rare Virtè, quali fuppone in lei il noftro Petrara. Ha ella fenza dubbio moltifilma obbligazione alla innammortata Immaginativa del fuo dotto. Amadore, la quale forte agitata dall'affetto corepi quelle si frane, e vaghe Immagini, che noi ammiriamo ora nelle fue Rime. Al Poeta prefo da quello Furore fembra nel Son. 116. del parte I. che la Natura prendefie in Giolo, qualche clempio per formare il visio di Laura, e per mostrare in Terra quanto era il suo potere lasso. In qual parte del Giolo, via fuele lasse.

Era l'efempio , ande Natura tolfe Quel bel vifo leggiadra, in ch'ella volfe Mostrar quaggiù , quanto lassù potea?

Nel Son. 182. della parte I. gli par, che Amore faccia sapergli, che le Virtù, e il Regno suo proprio periranno, quando Laura lascera di vivere in Terra.

Amor par che alle orecchie mi favelle Dicendo: Quanto questa in Terra appare, Fia'l viver bello; e poi'l vedrem surbare, Perir Virtusi, e'l mto Regno cun che.

Pargli nel Son. 210. della par. 1. che l'utro il potere della Natura, e del Cielo nel basso Mondo si sia collegato per formare la sua Donna; e invita le genti a mitraria, come una maraviglia.

Chi vuol veder quantunque può Natura,

E'l Ciel tra noi , venga a mirar costei , Ch' & fola un Sol, non pure agli occhi miei, Ma al Mondo cieco, che Viriù non cura .

Pofcia a questa bella Immagine della Fantasia aggiugne quest'altra pur nobiliffima dell' Intelletto.

E venga tofto , perchè Morse fura Prima i migliori , e lascia stare i rei .

Questa aspessata è al Regno degli Dei : Cofa bella mortal passa, e non dura.

Segue la Fantasia del Poeta a dire quanto le pare intorno a Laura :

Vedrà ( s' arriva a tempo ) ogni Vireute , Ogni Bellezza, ogni Real costume Giunti in un corpo con mirabil tempre.

'Allor dird , che mie Rime fon mute , L' Ingegno offeso da soverchio lume .

Ma, se più tarda, avrà da pianger sempre. Mirabile può dirfi questa ultima Immagine . Pareva all' Innamorata Fan-

tafia del Poeta, che chiunque volesse vedere un miracolo della Natura, e ogni Virtù, ogni Bellezza unita in un fol corpo, e non giugnesse a tempo di mirar Laura, avesse dappoi a pianger per sempre in pensando, che più non poteffe nascer Donna somigliante a Laura, da lui non veduta. E questa Immagine maravigliosamente ci fa (senza dircelo) argomentare quanto straordinaria fosse la stima, e quanto grande l'amore, che a quella Donna portava il Petrarca. Il che può dirli d'altre Immagini fimili a quelta. Altrove, cioè nella Canzon. 1. par. 2. agitato il Poeta dall'amore, e dal dolore, parla al cieco Mondo ingrato, lagnandosi della morte di Laura con queste parole :

Caduta è la tua gloria, e tu nol vedi. Ne degno eri, menti ella Viffe quaggiù, a over fua conoscenna,

Ne d'effer socco da suoi santi piedi. Perchè cofa sì bella

Dovea'l Cielo adornar di fua presenza. Poscia nella stanza seguente usa questa altra nobilissima Immagine : Oime torra è fatto il fuo bel vifo ,

Che folea far del Cielo, E del Ben di lafin fede fra noi .

Potrei rapportar delle altre non men vaghe nobili , e nuove Immagini, che si crearono dalla Fantasia del Petrarca, allorchè essa agitata dal Furore, cioè gagliardamente commossa da varie passioni or di tristezza, or d' allegrezza, or di stupore, or di gelosia, or di paura, secondochè Laura se le parava davanti o irata, ed orgogliofa, o pietofa, e benigna, andava ragionando intorno all'oggetto amato. Non voglio però lasciar di dire, che negli esempj sin quì recati oltre alle Immagini della Fantasia, ha tal volta luo-

luogo eziandio il ragionamento dell' Intelletto ; cioè alle Fantastiche è congiunta qualche Intelletuale Immagine, Ma di ciò parleremo altrove, Ciò, che ho poi dimostrato della Fantasia commossa da alcune passioni , può similmente dirsi di tutte l'altre. Pongasi dunque il caso, che noi prendiamo a lodare, o bialimare qualche cosa in versi . Allora noi consideriamo, se quell' oggetto è maestoso, avvenente, virtuoso, e dotato d'altre singolari qualità, ed esso movendo in noi Amore, Stupore, e Stima, ci potrà eziandio empiere di Furor Poetico. Se per lo contrario esso è vile, brutto viziofo, e pieno di qualità biafimevoli, ci porterà a Sdegno, Odio, Dilpregio, e rifo, Qualor ci fi prefenterà da parlar della morte d'alcuno, eccovi il dolore, e la triftezza. E questa morte medesima, se si riguarderà come profittevole, e gloriofa al defonto, cagionerà dentro di noi allegrezza. Sicchè da uno stesso oggetto potrà la Fantasia trar mille o dolorosi o allegri Fantasmi. Tanto fece la morte di Dasni nella Fantasia di Virgilio. Apprendendola egli in prima, come degna di pianto, sfogò la conceputa doglia con alcune belle Immagini Fantastiche, le quali da noi si riferiranno più abbasso. Nè guari stette, che riempiendosi la Fantasia di giubilo in considerare il defunto Dasni come Deificato, passò a dire:

Candidus insucrum mirarur limen Olympi . Sub pedibusque vides nubes, O sidera , Daphnis .

e poco fotto:

Ipsi latiria voces ad sidera jaclant Intonsi montes, ipsa jam carmina rupes,

Intensit montes, topa sam carmina rupes, !psa sonant arbusta. Deus, Deus ille, Menalca.

Nelle quali Fantafliche Immagini apertamente fi feorge il Furore impressone Poeta dalla passione, che è Madre di così bei deliri. Parimente può scorgerii da sidegno, e riso commossa la Fantassa di Francesco Berni contra una mula del Florimonte, la quale ad ogni momento inciampava. Con gran genillezza disse dell'.

Dal più profondo, e tenebrofo centro Dove ba Dante alloggiato i Bruti, e i Cassi,

Fa, Florimonte mio nascere i sassi La vostra mula per urtarvi dentro.

Degli oggetti, che muovono lo stupore, e con ciò l' Efro nella Fantafa, piacemi di prender gli esempi da una nobilissima Canzone dell' Ab. Alessandro Guidi, rarissimo Poeta de nostri tempi. Descrive egli, e mostra le rovine ancor maessose di Roma agli Accademici Arcadi, quando la prima volta giunero sil Cianciolo. Eccovi come la fua Fantafa tutta agitata dallo Stupore comincia a considerare, e spiegare le antichità Romane: Noi qua mirissom instrens

Da questa illustre solitaria parto L'alte simose membra Della Città di Marte. Mirate là, trà le memorie sparte

Che

Che gloriofo ardire

Serbano ancora infra gli error degli Anni Della gran Mole i danni!

Pofcia nella Fantafia fempre più rifcaldata nafcono queste altre nobilissime Immagini , che rappresentano Roma ancor gloriosa , maestosa , e superba nelle stesse rovine:

Indomita, e superba ancora è Roma;

Benebè si vegga ch gran busto a terra.

La barbarica guerra De Fatali Trioni

E l'altra, che le diede il Tempo irato,

Par che si prenda a scherno.

Son piene di splendor le sue sventure, E il gran cenere suo si mostra eterno.

E noi rivolsi alle onorate sponde

Del Tebro incliso Fiume,

Or miriamo passar le sumid onde Col. primo orgoglio ancor d'esser Reine

Soura tusse le alsere onde marine.

Apprello va egli annoveranto le più nobili rovine della Città con Immagini femplici, ma però tutte maettofe.

La fiedon l'orme dell'augusto Ponte,

Ove stridean le rose

Delle spoglie dell' Asia onuste, e gravi.

E la pender soleano Insegne, e Rostri Di bellicose trionsate Navi

Quegli è il Tarpeo superbo,

Cinti di fama Cavalieri egregi;

Per cui sanso sovente

Incatenati i Regi

De' Parti, e dell' Egitto

Udiro il tuono del Romano Editto .

Seguono altre Immagini Fantastiche artifiziali , da cui si da anima all' Anfiteatro di Tito.

Mirate là la formidabil' ombra

Dell' eccelfa di Tiso immensa mole,

Quant' aria ancor di sue ruine ingombra. Quando apparir le sue mirabil mura,

Quali l'esa feroci

Si sgomensaro di recarle offesa;

E chiamaro da i Barbari remoti L'ira, e il ferro de Goti

Alla fasale impresa;

Ed or vedete i gloriosi avanzi Come sidegnosi delle ingiurie antiche Stan minacciando le stagion nemiche.

Continua a descrivere il Quirinale con Immagini vive:

Quel, che vi addito, è di Quirino il Colle,

Ove sedean pensos i Duci alseri, E dentro a i lor pensieri Fabbricavano i freni.

Fabbricavano i freni, Ed i servili affanni

· A i duri Daci, a i tumidi Britanni.

Rivolgendofi poscia la Fantasia a più lontani oggetti, così parla il Poeta :
Ma, Reggie d'Asia, vendicalle alsine

Tropo gli affinni, che da Roma avelle, Colle vostre delizie ob quanto feste Barbaro oltraggio di buen Valor Lesino! Fosse pur stata Mensi al Tebro ignota Come i principi sin del Nile. associ; Che non avresti, Egizia Donna, i suoi vonti surenti e modili:

Studi superbi, e molli, Mandati a i sette Colli.

Ne fama avrebbe il tuo fatal Convito.

Romolo ancor conosceria sua prole;

Nè l' Aquile Romane avrian smarrito

Il gran cammin del Sole.

Con tanti nobiliffimi efempi credo in abbastanza dimostrato, come dagli oggetti nasca ih noi sempre una qualche passione, o movimento interno, da cui s'agita la nostra Fantasia, e si traggono vivissime, e diverse Immagini per animare i componimenti Poetici. E se ciò è vero, come io lo suppongo verissimo, certo ha pur da esfere, che il Furore, o sia Entufiasmo Poetico potrà ancor con arte acquistarsi, purchè la Fantasia nostra abbia natural vigore, e abilità per muover forte i suoi Fantasmi. Anzi alcuni de' più accreditati Poeti più per benefizio dell' Arte, che per favore della Natura, acquistarono questo Furore, come si può credere di Virgilio, d'Orazio, e del Maggi, ciafcun de quali a forza di grande studio, fartez, e giudizio, più tofto che per agevolezza, e Furore ispirato loro dalla Natura focola, compolero versi degni dell'immortalità. E' necessario senza dubbio, che la Natura, non ripugni all' Arte; ma però all' Arte principalmente si debbe il buon'uso della Natura. Che se la nostra Fantasia dalla poco amorevole Natura non ha ricevuto prontezza per agitarli, e per muovere le Immagini fue; allora niun Furore Poetico, o almen poco fi potrà fvegliar dentro di noi. Ed è vero in questo senso, che i Poeti nascono, perchè bisogna nascere con Fantasia non pigra, non istupida, e non difficile a commuoversi, affinchè si possa esercitare la Poesia. Dato poscia nella nostra Fantafia questo Furore, se le Immagini Fantattiche si porteran con forza Della Perfetta Pocha.

dalla nostra all'altrui Immaginativa, mirabilmente sveglieranno ancor negli altri quell' affetto, che s'è prima sperimentato in noi stelli . E quindi è che qualora gli stessi Oratori vogliono gagliardamente agitare, e condur nell' afferto fuo o il giudice , o il popolo , fon costretti a dar di piglio a queste tali Immagini, la vivezza delle quali facilmente s' impadronisce dell' animo altrui, e sommamente diletta. Ma queste non si concepiscono vive, e piccanti, se il Poeta, e l'Oratore non commuove prima ben bene la sua Fantalia, e non l'agita coll'affetto, che vuol'imprimere in altri. Tale è il configlio di tutti i Maestri , ma spezialmente di Quintiliano , il quale ancora c' infegna, come possiamo prima concitare questi movimenti in noi stelli con tali parole: At quomodo fiet, ut afficiamur? neque enim sunt morus in nostra potestate. Tentabo etiam de boc dicere. Quas partarlas Graci vocant, nos sane Visiones appellamus, per quas Imagines rerum absencium ita reprasentantur animo , ut eas cernere oculis , ac prasentes babere videamur . Has quisquis bene conceperit, is erit affectibus potentissimus. Hunc quidam dicunt Louragestor, qui fibi res, voces, actus fecundum verum optime finget , quod quidem nobis volentibus facile continget. Nam ut inter otia animorum, O spes inanes, O velut somnia quadam vigilantium, ita nos ba, de quibus loquimur, Imagines prosequuntur, ut peregrinari, navigare, praliari, populos alloqui, divitiarum, quas non babemus, usum videamur disponere, nec cogitare, sed facere . Hoc animi vitium ad utilitatem nostram non transferemus? Ecco la maniera di muovere la nostra Fantasia, affin di comunicare con forza a chi ci ascolta le Immagini Semplici delle cose . Perchè poi maggiormente si fuole, e si dee muovere l'Immaginazion de Poeti, che quella degli Oratori, può perciò il Poeta concepire-Immagini artificiali, più pellegrine, e straordinarie, che non sono le semplici; per mezzo delle quali s'imprimerà vigorolamente qualunque affetto vogliamo nell'animo di chi legge, od ascolta.

## CAPITOLO XVIII.

Della maniera , con cui l'Intelletto , o fia il Giuditius affific alla Fantefia. Cenfure del Pallovicius peco fondara. Diffia del Petretra . Riguardi netelleri alla Fantafia . Efempji del Guis , del Ceco , d'Orazio , e d'altri . Alcune Immagini del Ronfordo , di Geffio , di Gio: Petra , e del Marino poco approvate.

R Esta ora da vedersi , come l'Intelletto ( e vogliam dire il Giudizio, da lui son direttamente conciclute Falle , e quando ei le permetra l'uso di questi vaphi deliri, Già di sopra s'è per soi dimostrato, che la Fantasia è una Potenza ai raglianta, che può sinoreggiare nell'Anima nostra, e non ubbidire all'Intelletto, benché sia utizio di lui il reggerta, e illuminaria per ben concepti le code, e per formare un retto ragionamento. Ne' pare per l'antima con l'antima co

zi , ne' frenitici , negli ubbriachi , in chi fogna , e in chi è forpreso da violenta ipocondria o malinconia, poco o nulla opera l' Intelletto, e il Giudizio . La fola Fantafia allor governa l'anima , e fenza fentire il freno del Giudizio, a fuo talento va movendo, e sconvolgendo il Regno delle sue Immagini. Essa allora confonde le semplici, e naturali, ne crea delle nuove, ma fenza ordine, e fenza l'armonia, che le può, e fuol fomministrare la ficura fcorta dell' Intelletto . Ora manifestamente si fcorge , che la Fantafia de valenti Poeti non opera con questa sovranità , ne sprezza la briglia dell'Intelletto; poichè le Immagini loro non fon, come quelle de' pazzi, de' frenetici, e degli addormentati; ma son dotate d'armonia, d' ordine, di bellezza. Adunque convien dire, che l'Intelletto in qualche guifa ritenga il suo Imperio sopra la Fantasia de' buoni Poeti , da che non può dirli, che affolutamente, e affatto ei la fignoreggi, come fa ne' Filosofi, e negli Storici; perciocchè, se ciò sosse, non permetterebbe egli le Immagini Fantastice, le quali, considerando il dritto lor senso, evidentemente fon Falfe. S'accorda egli perciò colla Fantafia de Poeti, non come affoluto Padrone, ma come amico d'autorità; cioè non comandandole aspramente . nè impedendo i fuoi naturali deliri; ma configliando , e folamente sciegliendo quelle Immagini, che meglio serviranno a rappresentar qualche Vero, o Verisimile, sia azione, o costume, o affetto, o sentimento, o altra cofa reale; quindi il P. Ceva, descrivendo la Fantasia, così ne parla nelle fue Selve.

In nobit est quadam nempe Faculus Peniculis vivis fe sponte moventibus; omnia Ad vivum referent. Hanc Mens regit ordine certo, Assistant open, or prascribens singula nusu. Mi facia; volat illa estee, deliria pingens, Qualia murorum in limbit descripta videmus, In quibus intestum gryphi de vertice nasum Conspicimus sporem, cui statt in culmine Stren Ædiculam manibus golat, quam tensia longu Alliga, a sque banc approsson grus sustinea unque, Cui nostrum in struices, de bacca, cristaque in uvas Destini. Huda scus bae pistria insana vagarare

Dalle quali cofe comprender possimano, che non mai tanto è necessario l' Intelletto, o sa il Giudizio, quanto ne' Poeti, allorché la los Fantssa è violentemente mossi dal Furore, cioè riscaldata da qualche affetto. Imperciocché più studio, e forza dee porsi in condurre, e custodire un suriofo, che nella guardia d'un unomo quieto. E per verit che i Poeti migliori meritano, per dir così, d'effer lodati al pari dell'antico Bruto, il
quale non su mai tanto suvio, quanto allorchè parveu più pazzo a Tarquinio il Tiranno; poichè gli apparenti delirj della Fantassa Poetica nelle
Opere de' gradi uomini sono accompagnati da marvigios Giudizio. Onde ben pazzo sarebbe stato Democrito, il quale per testimonio d'Orazio-

escludeva dal Parnaso i Poeti non pazzi, s'egli avesse così parlato per al-

tro, che per ischerzo.

Affiste adunque l'Intelletto alla Fantasia, primieramente con fare. che fotto il Falso delle Immagini da lei concepute sempre si chiuda qualche Vero, o Verifimile reale, ed Intellettuale; cioè che la fignificazion loro ci esprima una qualche Verità. Di ciò abbiam diffusamente ragionato di fopra. Ma non basta, affinchè se Immagini Fantastiche sieno peseitamente belle, che l'Intelletto possa ravvisar in esse almeno indirettamente il Vero, o Verisimile, ch'è proprio di lui, e che artifiziosamente, su dalla Fantafia vestito. Egli è ancor d'uopo, che queste Immagini dirittamente appajano Vere, o Verifimili alla tteffa Fanialia ; e il conoscer ciò propriamente appartiene al lume dell'Intelleito. Sicchè le perfeite Immagini Fantastiche Artifiziali dovranno indirettamenie contenere il Vero secondo l'Intelletto, e direttamente il Vero, o Verifimile fecondo la Fantafia. E chiamiamo Vero, o Verisimile secondo la Fantasia ciò, che natuturalmente, e probabilmente si rappresenta come Vero a quelta capriziosa Potenza, benchè poi fia riconofciulo per Falfo dall' Intelletto, s'egli lo confidera a dirittura. In molte maniere si parano davanti alla Fantasia come Vere, o Verifimili le cofe; o per caprone de fenfi; o per la comune opinion del volgo, o per lo rapporto degli Storici; o per la forza dell'affetto dominante nel Poeta. Comune opinione per esempio è: Che i Maghi facciano coll'ajuto de Demoni cose stupende; che la notte vadano girando per l'aria l'ombre de'morti; che si truovino degli Spiriti chimiti Folletti, i quali s' innamorino degli animali bruti , e razionali , e facciano lovo mille scherzi, e beffe : e fimili cofe, le quali tutte dall' Intelletto de' migliori fempre non riscuotono credenza, e pure alla Fantasia del popolo si presentano come certiffime, e verissime. Parimente ci è fatto sapere dalle Storie, e dagli Scrittori o antichi, o moderni: che al Mondo ci è un maravigliofo uccello appellato la Fenice; che le foglie dell'Alloro difendono dalle folgori; che il fiume Alfeo passando sotto il Mare coll'acque intatte ritorna a spuntar nella Sicilia; che le verghe di frassino e d'altri alberi banno vireli d'impaurire, e mestere in suga i serpenti; e quelle di nocciuolo di scoprire i tesori mascosi sotterra, e le sorgenti dell'acque; che tante Città in Italia ban ricevuto il lor principio da Ercole, e da altri fevelosi Eroi dell'antichità; e altre sì fatte opinioni, alcune delle quali son più, e altre meno Verisimili, e altre inverifimili, e False all' Intelletto degli Eruditi. Ma la Fantasia. Potenza meno scrupulosa, non ha difficultà veruna in riconoscerle tutte per Vere, o Verifimili, vedendosele rappresentate come tali da Plinio, Solino, Erodoto, Eliano, e mille altri Scrittori famoli. Alla Fantalia dunque basterà uno de' menzionati fondamenti per fabbricarvi sopra delle Immagini, le quali per tal cagione sembreranno a lei Vere, o Verisimili. Anzi le bastera, che i Poesi medesimi abbiano prima affermato qualche cofa, affinche ella possa con gloria valersene, come è il dire, che ci son delle Ninfe ne' Fonti, ne' Fiumi, ne' Mari, de' Satiri, de' Fauni per le felve. ve, delle Furie, delle Sirene, delle Arpie, e fimili cofe. Onde con piacere leggiamo ciò, che fu immaginato da Catullo nell' Argonautica, colò dove deterivendo il primo comparri delle navi nel Mare, dice che le Ninfe mifero fuori dell' acqua il capo, ripiene di maraviglia in rimitrando macchine sì grandi nel Kegno toro. Fu bajtevole fondamento alla Fantafia di Catullo per concepir quella bella Immagine l'aver prima appreso come così Vera, che vi fosse delle Ninfe mario.

Trovatoli pertanto dalla Fantalia qualche fondamento di creder Vere le cose, che le son rappresentate come tali o da' sensi, o dalla popolaresca opinione, o dagli Storici, e Scrittori; potrà quella Potenza onoratamente valersene, e lavorarci sopra le Immagini sue. Dovrà l'Intelletto assisterle dopo ciò, affinchè si scelgano da esse le più nobili, maravigliose, e leggiadre, nè le permetterà lo spaccio di quelle, che son ridicole, sciocche, e fondate folamente fu i fogni di poche vecchierelle, e di qualche fcimunito Scrittore, quando non si trattasse appunto di far ridere i suoi Lettori, o si volesse dilettare il sol popolazzo. Ma il sondamento, che più spesso ha la Fantasia di creder Vere, o Verisimili, le cose, vien dagli affetti, il risvegliamento de quali abbiam perciò detto effere cotanto necessario, perchè la Fantasia si riempia di Furor Poetico, e partorisca nobili, e pregiate Immagini . Per cagion di questi affetti ben sovente i Poeti danno l' anima a cole, che ne fon prive, immaginando in esle pensieri, ragionamenti, ed azioni stravaganti, ma con felice, e lodevole ardimento, e con maravigliofo diletto altrui. Sono bensì False dirittamente all'Intelletto queste sì strane Immagini, ma dirittamente compariscono Vere alla Fantasia de Poeti, perchè agitata da quelle passioni. E in tal proposito siami lecito di dire, che il dottiffimo Cardinal Pallavicino poteva nel Tratt. dello Stile lasciar di riprendere, come sondata sul Falso, quella Immagine del Taffo, ove prima di descrivere l'ultima battaglia de Cristiani con gl' Infedeli dice, che s' erano dileguate le nubi tutto, e che

Volse mirar l'opere grandi il Ciclo.

La ragione, per cui non piace quella Immagine-al Pallavicino, è tale: Noi ben Jappiamo, dice egli che il Ciele mastriale non be orchi per vodere; se bei gio biesaro id Ciele (E di 100 or specimende le non sono impediti per qualanque folto vodo di mvode del mirar i opere de mortai. Ma egli non dovo amiturar i l'immagine del Taffo colla regola delle Intellettuali, che hanno ancor dirittamente da comparir Vere all'Intelletto, ma ben'à con quella delle Fantafiche, perthé tale di fatto, ce non Intellettuale è quella. Certo è, che il Intelletto ancor de più ignoranti feuopre tollo per faifa l'Immagine menzionata, faccome avvinee confiderando il fenfo diritto di tutte le Immagini Fantafiche. Altresì però è certo, che alla Fantafia dirittamente comparisce affai Vero quello fentimento, ce ce con esse gentimente si spiesa una Verità, cheè che in quella memorabile giornata su una universale ferenirà nell'ania. O qui s'intenda

il Ciclo materiale, porè la Fantafa del Taffo, piena di ftupore in confiderar quella fanofa imprefa, immaginarlo animato, come altri han fatto, e intento a rimitar le glorie de Crifitaini, come tutto giorno fanto i Poeti d'altre cofe inanimate. O s'intenda il Gielo formale, cioè gli abitatori del Ciclo, porè parimente parere alla Fantafia per relazion de fenfi, che le nubi fosfero un oftacolo alla lor vitta per mirar l'opere de morrali, ficcome veramente impediciono a i moratali il rimitar quelle del Ciclo. Tanto baftò alla Fantafia per concepir quella Immagine Fantafia, e tanto doveva considerasti dal dottifimo Cenfore. Non lafciano perciò d'effer belle Immagini, tuttoché il diritto lor fenfo appaja Fifo all'Intelletto; poichè almeno indirettamente appajono Vere all'Intelletto medefino, e ditertamente anor fon tali alla Portica Fantafia.

Se con questi lumi offervaremo alcuna delle Immagini usate dal Petrarca, noi le troveremo ben provvedute della qualità mentovata, cioè ditittamente Vere alla sua Fantasia per cagion di qualche passione. Consideriamo fipecialmente, come egli ragioni dopo la perdita di Laura, morito a lui, se gli crediamo, d' inclimabil dolore. Percosso da questo pagliardo asfetto va egli immaginando cose, che senza dubbio considerate dall' Intellecto son false, na non son goà tali alla sua Fantasia. Spesso gli sembra di mirar viva la sua Donna, che a guiss d'una Ninsa si segga sulla riva

della Sorga.

Or in forma di Ninfa, o d'altra Diva, Che del più chiero fondo di Sorga esca, E pongosi a sedere in fu la riva; Or l'ho veduta su per l'etha fresca Calcar' i for, com una Donna vivua, Mostrando in vissa, che di me le incresca.

Altrove s' immagina di mirarla in atto compalionevole affifa presso al suo letto, e d'udirla ragionar cose maravigliose, e aggiugne le parole, ch'ella dicea.

Fedel mio caro, assa di se mi duole: Ma pur per nostro ben dura si sui, Dice, a cos' alsre d'arrestar' il Sole.

Quanto fosse il turbamento della Fariassa del Petrarca in amar Laura anco morta, e per consignente gagdiaria la sina passione, chiaro si scorge da questo ultimo bellissimo verso, poiche la Fantassa di lui immaginava obiodi, si maravigisso la papele di Laura, che le parenan possenti a fermari il Sole. La quale immagine, quantunque dall' Intelletto nostro si conosta falssima, pura e verissima pare all' innamorata, e addolorata Fantassa del Petrarca, e naturalmente per forza dell' affetto ivi si produse. Così ancor pub diris, delle altre Immagini ante in quel delirio, e su func della fina produse. Così ancor pub diris, delle altre Immagini ante in quel delirio, e su func della fina prenastra una paisono Verissime all'agistas Fantassa; e ostre a ciò mirabilmente il conosticono ad apprenastra una vertità reale, e cerra si ciò la gran doglia, il sommo amore more della si la suna della pran doglia, il sommo amore more della si para doglia, più some amore more della si para doglia, più some amore della si producte una vertità reale, e cerra si ciò e la gran doglia, più some amore della si para doglia, più some amore della si para doglia, più some all'aspara doglia, più some amore della si para doglia, più some all'aspara della si para doglia.

del Petrarca, e la beltà, e gloria di Laura.

A questi lodevoli delliri della Fantasia commossa dagli affetti non dovette ben por mente l'Autor Francese della Maniera di ben pensara, quando egli con ischerzo osò mordere due versi del medesimo Petrarca, colà dove egli dice a Laura già morta:

(a) Nel tuo partir del Mondo Amore,

E cortesia &c. E dice quell'Autore, che non abbiam molto da affligerci, perchè l'amore, e la correfia fon tuttavia rimafi nel Mondo, benchè ne gli abbia fatti partire il Petrarca . Ma certissimo è , che questa Immagine era Vera , e naturale nella Fantafia del Petrarca addolorato. Chiedasi a chiunque dalla Morte poco avanti è stato privato di qualche amatissima persona; ed egli dirà francamente, parergli; che più non ci abbia da essere allegrezza per lui ; parergli il Mondo un tormentolissimo soggiorno ; e non esferci più cofa, che il diletti, che gli fembri bella . Aggiugnerà , che la fua Fantafia è folamente piena dell'oggetto perduto; ch'egli fovente il vede con gli occhi interni, e che non ha altra confolazione, che la speranza del morire. Che se si parla d'un amore assai cocente verso qualche onesta, e virtuosa Donna , ci farà egli fapere , che a lui niun'altra Donna pare o bella , o amabile . Tutte le Virtà gli parranno raccolte in quell' una ; e tolta dal Mondo colei, tanto farà turbata l'amante Fantalia, che crederà non effer nel Mondo rimafa Bellezza, o Virtù. Ciò fenza dubbio avviene a chi ha una bell' Anima, e porta amor tenerissimo alla cosa perduta. Ne può ben' immaginarsi da chi fatta non ne ha la pruova, quanta copia di strane, e diverse Immagini si concepisca da chi veramente è condotto a tal disavventura . Ora il Petrarca non fol teneramente , ma ancor oltre al dovere avea amato Laura, poiche egli stesso aringando contra d'Amore confessa:

Questi m' ba fatto men' amere Dio, Che so non doveva, e men curar me stesso:

> Per una Donna bo messo. Egualmente in non cale ogni pensiero.

Potca poi Laura effere dotata di rare Virtu'i, e queste maggiori ancora, ed incredibili comparisson per cagion della gaglianda passione all'innamorato Petrarca. Quindi naturalmente avveniva, che dopo averla perduta, gli paresse perduto il Mondo. E nel vero egli più del dovere avendola amata, aveva in lei collocati tutti si soni pensioni, tutta la sua felicità, e per di con tutto il Mondo; periocchè una volta diffe questo vaghissimo, ed affertuoso fentimento:

Mai

πε, δ βούπ, Εγχαστέπει δώρα πὶ μοφορέν.
 Τικτε reco morreo delle Mufe,
 O bnon bifolco, i doni.

<sup>(</sup>a) Nel suo Partir parti del Mondo Amore, e cortessa. ) Così il Petrarca. Teocrito nell' Idillao diciannovefimo in morte di Bione.

Spacettos bipa ni papere.

Mai questa mortal vita a me non piacque, (Sassel Amor, con cui spesso ne parlo) Se non per lei, che su'l suo lume, e'l mio.

Confessa egli adunque tutto ciò, che si parava davanti alla sua agitata Fantasia dopo la morte di Laura, e dice:

Or' bas fasto l'estremo di sua possa,

O cruda Morte; or bai l'Regno d'Amore Impoverito; or di Bellezua il flore, E'l lume bai spento, e chiuso in poca sossa. Or bai spogliata nostra vita, e scossa.

D' ogni ornamento, e del fovram fuo osorea &c.
Altrettanto parve alla Fantafia di Virgilio nell' Egl. 4 ove piange la morte di Dafini. Dice egli, che dopo la fua morte Pale Dea de Paftori, ed Apollo aveano abbandonara la campagna; che in vece dell'orzo feminato naferva loglio, e flerile vena; e che in' vece di fiori funntavano fipine, triboli, e cardi. Ma per veder fenfisilmente deferritti i deliri della Fantafia del Petrarca, veggafi la dove egli dopo aver detto, che gli tomava a mente, cioè (come dee Intenderfi) che gli appariva alla fua Immaginazione Laura, qual da lui veduta in full' età fiorita, fegue a ragionare, in tal guifa:

Sì nel mio primo occorfo onefla, e bella Veggiola in fe raccita, e si vemita, Cb io grido: Ella è ben deffe; emotra è in visa: E con e chieggio fua doles fevella. Talor rifponde, e talor mon fa mosto.

Io, com uom, chi erra, e poi più dritta efima, Dico alla mente mia, si n'e impannata.

Può ciafuno ora intendere e come un gran dolore turbi gagliardamente la Fantafa degli uomini, e come a quella Poetrua fi vadano rapprefictando fitraniffime, e diverfe Immagini, le quali papono allora Vertifime a
lei, benché fieno Falfiffime confiderate pocia con illora Vertifime a
lei, benché fieno gionevolmente fi moverebbe gerra al Petratra, perchè gli
parelle, che nel partir di Laura dal mondo fosfero ancor partiri Amore, e
Cortefia. Giò per cagion dell'affetto violento fembrò allora Vertifimo a la
Fantafia del Petrarca; e tutto giorno il fembra a quella di chi è fieramente addolorato. Anche il Bembo nella moret d'un fivo arnatifimo fratello
concepì la ffeffa Immagine, fe pur non vogliam dire, ch' egli fedelmente
la copiò dal from Maeffro, con dire.

Valore, e cortessa si dipartiro Nel tuo partire; el Mondo infermo giacque; E Virrit Spense i suoi più cibiari lumi; E le sontane, e i sumi Negar la vena antica, e le usate acque; E gli angelletti abbandonaro il canto; E l'erbe, e i fior tasciar nude le piaggie; Ne più di fronde il bosco si consperse. Parasfo un nembo eterno ricoperfe : E fu più volte in mesta voce udito Dir tutto il colle : . b Bembo , ove fe' gito ?

Sicchè il Poeta rappresentante se stesso, o altra persona agitata da qualche violenta passione, lodevolmente espone i deliri della sua Fantasia; e questi allora son Verissimi alla commossa Potenza. Che se l'Intelletto riconosce poi false queste Immagini, ciò nulla importa; imperocchè la lor falsità ferve ad imprimere più vivamente che mai negli ascoltanti, e lettori qualche Verità propria dell'Intelletto, cioè a far concepire, ed intendere ad altrui la forza della passione, agitante la Fantasia de Poeti. Perchè però di leggieri può fembrare ad alcuno, che non tutte queste Immagini sì strane, sempre appajano Vere alla Fantasia degli addolorati ; e tali parranno i due ultimi versi del Bembo:

E fu più volte in mesta voce udito Dir tutto il colle : o Bembo, ove se gito?

Io dico darfi moltissime Immagini, le quali se non Vere, almeno Verisimili appaiono a quella capricciosa Potenza, quando essa è presa da bollenti afferti. E ciò balta, affinchè le Immagini fue si dicano concepute con ottimo gusto. Per cagione appunto di questa verisimiglianza è leggiadra l' Immagine conceputa dalla Fantafia di Francesco Flavio nella morte di Serafino dall' Aquila famoso Poeta. Pieno esso di doglia così da principio ad un Sonetto.

> . E' morto il Serafin, Roca è la lira, E Amor non punge più col dardo aurato. Venne dal Ciel; nel Cielo è risornato: Ivi suona, ivi canta, ivi respira.

Poscia va egli immaginando ciò, che pargli verisimilmente (secondo la fentenza degli antichi Poeti ) avvenuto in Cielo a sì degno personaggio. Sembragli, dico, che ogni Nume, o Pianeta abbia voluto a gara fermar Serafino nel fuo Cielo; e poscia con questa spiritosa querela si rivolge alla Morte, dicendole:

Che bai fatto, Morte? Il suo funesto selo, Senz' onor tuo , lasciato ba'l Mondo in pianto : E seminata ancor discordia in Cielo.

Mel turbamento però della Fantafia egli è ben necessario, che l'Intelletto fedelmente la regga, affinchè sì abbraccino da essa Immagini non difordinate, inverisimili, e confuse; ma bensì quelle, che son più gentili, tenere, nobili, e fignificanti la qualità di quell'affetto, che fignoreggia nell'anima, e di quel fuggetto, che s'ha per le mani. Il che non molto difficilmente occorre, ove s'abbia sempre davanti agli occhi interni la Narura, e il Verifimile, ben conoscendo il purgato Intelletto ciò, che naturalmente, e verisimilmente può, e-dee la Fantasia immagina re secondo i

Della Perfessa Poelia

differenti affetti, che dentro di lei s'aggirano, e secondo il merito degli oggetti, che svegliano quella passione. Perciò la via sicura di sapere, se queste Immagini sieno belle, e conformi al buon Gusto; è il considerare. se s'accordino col Giudizio, cioè se l'Intelletto sano le conosca verisimili alla Potenza immaginante. Ed allora l'Intelletto dirà, che tali le riconosce, quando la Fantasia ha qualche sondamento o Vero, o Verisimile di concepir quell'Immagine, ficcome s'è fin qu'i dimostrato. Appresso, noi offerviamo che dopo aver la Fantalia agitata dato l'anima a qualche oggetto, ella dee attribuire a questo suo Idolo azioni verisimili, e naturalmente convenevoli alla Natura, d'esso, come se daddovero fosse animato. Ponghiamo per esempio, che dalla Fantasia, ripiena d'estro, cioè di qualche asfetto, fi dia l'anima al Tempo, e che s'attribuiscano a lui umane pasfioni, costumi sentimenti, e parole. Tutte le azioni, che probabilmente si dovrebbono sare, tutti i pensieri, che verisimilmente dovrebbono cader' in mente di questo finto personaggio, conterranno con bellezza; e maggiore ancor farà la bellezza, se i fatti, e i pensieri immaginati in Idolo tale, faranno i più nobili, e leggiadri, che poteffero farfi, e concepirsi dal Tempo, quando ei fosse veramente dotato d'anima. S'affisa dunque gagliardamente la Fantasia in quel suo Fantasma; e figurandosi il Poeta d'effere il tempo stesso, egli pensa, parla, ed opera con tutto il decoro, con tutta la maeità, o gentilezza, con cui l'Idolo dovrebbe parlare, ed operare. Così l'Ab. Aleffandro Guidi volendo lodare la magnificenza di Roma moderna, introduce il Tempo come cofa animata; poscia con finissima Verisimiglianza gli attribuisce le più pellegrine Immagini, e riguardevoli Riflessioni , che possano a lui convenire . Proprio è del Tempo il distruggere i Regni, le Città, le fabbriche. Ora e Verisimile alla Fantasia, la quale sel figura animato, ch'egli desiderasse di atterrar le superbe moli di Roma, ch'egli fi sdegnasse di non poter fornire questo fuo defiderio; che da lui fi chiamaffero in foccorfo i Barbari, e fimili altre Immagini, che son belle, perchè Verisimili; che son bellissime, perche concepute con istraordinaria nobiltà.

Da un'argomento magnisco, e sultime, passiamo a qualche esempio di minore grandiosità, cioè ad un stentro, e gentile. Anche in questo dovrà l'Immaginazion Poetica figurare tutte le azioni, tutti i seatiment, e gli affetti più graziole, e leggiadri, che verisimilmente dovrebbero nascere da questa cola animata. Volendosi descrivere dal P. Ceva nelle Selve Poetiche la Polecvera, limpido fiumicello, che nella riviera di Genova dopo mille giri, e dilettevoli tortuosis finalmente si conduce al Mare, lo immagina egli animato, e parlante, seguendo in ciò l'opinione de vecchi Poeti. Giò potto, vivamente dipinge questo fiumicello nella seguente maniera:

Fons gitreus de rupe fua destenderat, urna Materna impatiens. Nepsuni scilices arva, Neverdumque domos, O secta algosa marina Doridos inselsa visendi ardebas amore.

Ergo

Ergo per C (royales paeces), per C invia faux; Pengus flentamus suchea monessus molegque diejqua decolerans greffut lesse com marmure, suchem deviavi tille din puesfere ad titrora venit. Allo miljer i ur longe vidir contermina Calo Segue immedia, C marmure spane, vensefque fonoura dudit; us popius runces timida pade flutiu dringit; us demum lempha dedus offut amara. Infalta ere awas fo fallam capair anadom livigatis ere awas fo fallam capair anadom. Ultivo, perque gena lacyma fluener; nec ulla Vi possis provos latices a gargies ferus.

Fin quì non può effere più verifimile il costume della Polcevera; e non è meno in quel, che siegue, interrompendo il Poeta con somma gentilezza, e finissimo artifizio la propria narrazione colle parole, che probabilmente direbbe il finimicello, se ragionar potesse.

Quas non tile Dan ternaque marifque, Norimen a, laucamque Theitan, O oviránd Amphirriten, Atque Ephyren furdas Nymbas in vata vocavis?
O Galatea! o mata mari pulcherima Gypri,
Quam vorea latryma tangunt! o carula Dorit?
O pater! o pelagi restor, Nepsine, sremenda!
Sed querulas vocec vanti per name ferbenn.
Hen quid agat? fuppleane ineman fira munima pofcat?
Quad rellas mornistro, amessa fe torques ramina, functifique moras, O cundi obflacula querit;
Afortifonam bac illas fugicams exercitus undam.
Quid valui dement? quo me malus impalis error?
Ajobas lacrymans. Nam quid faviffime prado,
Ediguas poffim deferro in liturae revau,
Inque suis vegnis o Simul bac, fomul ora profundi.
Ora procelofis Nerei, laquied fale pures.

Inficient lymphas, angenica Nympha fubbat.

Ho voluto io rapportar tutte queffe continuate Immagini, che fon lavorate da una felicifilma Fantafia, per far evidentemente comprendere come dopo efferi atribuita il 'anima alle code; che ne fon prive , s'abbiano poi da immaginar in loro tutte le azioni, tutti i coftumi, e fentimenti, che fon più leggiadri, e verifimiti alla natura, che s'è figurata in effe. In tal maniera le Immagini faranno fenza dubbio belle, perde l'intellet. In tal maniera le Immagini faranno fenza dubbio belle, perde l'intellet. In tal maniera le Immagini faranno fenza dubbio belle, perde l'intellet. In tal maniera le Juni de l'antiera de l'intellet. In estimate confidera Amore come cofa animata, anzi come una Deità, i movimenti, ch'ella va in lui ideado, purché fieno convenienti alla natura di queffo Fantafico Nume, faranno Immagini compiure fecondo il buon gullo. Per queffa ragio-me, faranno Immagini compiure fecondo il buon gullo. Per queffa ragio-

ne i penfieri affannofi, che da' Latini fi appellano Cure, da che Orazio nel lib. 2. Od. 16. loro diede anima, parvero alla Immaginativa fua, che faliffero co naviganti in barca, e che andaffero co i Cavalieri anch' effi cavalicado in groppa. Aveva ancor detto con gran gentilezza, che le Cure vanno volando per le cafe de' ricchi, e potenti, e che non può cacciarle da' palagi o la ricchezza, o la guardia de' fergenti. Xun cue min gene, avque Confileria.

Summoves Listor miseros tumultus Mensis, & Curas laqueato circum

Tella voluntet.

Prima però, che ad Orazio, s'era presentata la stella Immagine a Lucrezio nel lib. 2. ove dice, che le Cure arditamente van passeggiando per le Corti de potenti, ne temono il suon dell'armi e lo splendor dell'oro.

Nos mesuunt soninum, Curaque sequaces . Nos mesuunt sonitus armorum, nec sera tela, Audasterque inter Reges, rerumque potenteis.

Versansur, neque sulgorem reverensur ab auro.

Anche D. Virginio Cesarini così da principio ad una sua Canzone:

Su le soglie di Visa ba il Pianto albergo, E sol per lui quà si concede il varco. Con formidabil arco Armate Cure le san schiera a tergo;

E di funesti Morbi atra corona Con sebili ululati ivi risuona.

Tutto ciò felicemente è immaginato dalla Fantifa di questi valenti Poeti de haturalmente convenevola elle Cure, le quali a noi fembrano al bergar nelle Cafe Reali, accompagnare i potenti, ovunque vadano, e non partire giammai dal loro lato. Ha adunque la Fantasa fondamento verisimile, e natural di dire, che le Care volano, cavalcano, e non hat timore delle Guardie de Principi. Ciò conosce l'intelletto, onde egli ragionevolmente appruova, e consente alla Fantasia quelta Immagine. Prendiamone ora un'altro efempio da Angelo di Collazzo, uno de primi Poeti d'Italia. A lui parea, che la Cetera di Virgilio appesa ad una quertica, qualora il vento la movetie, prendes mama, e paralse. Nato quelto Fantasima nella mente del Poeta, ciò ch'egli fa dire alla Cetera, è ad essa naturalmente convenientissimo. Dice adunque (a):

DAI

<sup>(</sup>a) Pensero da unirst, e compararsi con quello d'Angelo di Costanzo intorno alla Cetera di Virgilio, è il pensero di Tecento nel faddetto Idillio.

Tis wen est siepes &c. Coal no tradotto to.
Chi fancrà le tare fampogne, o este?
E chi fia quel si temerario e fille,
Chi eferrà perre alle tue canne betca?
Opivia ancer fpiran le tue labra, e il fiato,
E pofer ancera i tuoi bei canti il Eco.

Dal suo Pastore in una quercia ombrosa : Sacrata pende; e, se la move il vento; Par che dica superba , e disdegnosa : Non sia chi di soccarmi abbia ardimenso: Che, fe non fpero aver man st famofa, Del gran Tiriro mio fol mi contento .

Così veramente dovrebbe parlar la Cetera , se sosse animata : e perchè di fatto la Fantafia agitata del Poeta le-da anima , l' Intelletto ritruova armonia, azione, e parole verisimili nel rimamente dell'Immagine. Affinchè però fia meno ardito il fentimento, non dice il Poeta affolutamente, che così la Cetera parli , ma folamente che tanto pare alla fola fua Fantafia , dicendo par cha dica, il che vien da modesto, e dilicato Giudizio. Vaghisfima pure mi fembra in tal propofito l'Immagine ufata dal Taffo in quel Sonetto, ch'egli scrisse allo Stigliani, Dopo avergli detto, che niuno poteva impedire ad effo l'entrata in Parnaso, chiude il componimento con tali parole:

Ivi pende mia Cerra ad un Cipresso. Salusala in mio nome, e dalle avviso, Che io son dagli anni, e da Forsuna oppresso.

Se con sì fatte regole poi misureremo le Immagini fantastiche , le quali ci avverrà di leggere, talora ne scopriremo alcune, che non saran formate fecondo il buon gufto, cioè che faranno adoperate fenza il confentimento dell' Intelletto, o sia del Giudizio, scoprendosi sproporzionate, difdicevoli, fenza fondamento, eccedenti, e troppo audaci . Bastevole fondamento, convenevolezza, e proporzione io non fo ravvilare in una Immagine di Ronfardo (a) , benchè lodata dal dottiffimo Redi nel Bacco in Toscana, come una bella Fantasia. Parla quel Poeta al suo bicchiere in questa guifa:

---- Par eprenue je croy Que Bacchus fuit jadis lave dans toy,

(a) Della familia il Suco Istruo dalle Nuffe, o bella o femira chi ella 6 fin, il-Ron-fatto non ci la sopine, prioche gili e percit a pice di al Teratico di Melesgro nel primo Libro de Fiori de gli Engrammi Gravi, alla fezione fopra il Vino.
Primo Valeriano nel Lib. 32. de Geroglifici alla parola Sargair , il traduffe cod , volendo gargaire colla gladorita Girca.

Ardentem ex utero Semeles lavere Lyaum

Naides, extincte fulminis igne facri. Cum Nymphis itaque est traclabilis: at sine Nymphis Candenti runsum fulmine corripitur.

Quado però il San nota que la finamienta del República del República de la finamienta del República del República

Lorsque sa more attenne de la soudre, En avorta pien de sang, o de poudre; Es que des tors quisque rosse du seu Te demeura; car quiconques a bou Un cust dans vey, sous le temps de sa vie Un cust dons vey, sous les temps de sa vie Un cust d'obset, plus a de boire ervue.

Per isperienza io prove, dice egli, che Bacco fu una volta denera di te lavato, quando sua madre voccasa dal fulmine l'abort pien di sangue, e di polvege : e che da indi avanti rimase in se qualche scintilla di quel suoco , impercioccbè chiunque una fola fiata ha dentro di te beute, per sutto il tempo della fua vita quanto più egli torna a bere, tanto più ba voglia di bere. Baftevole fondamento, dissi io, non so ritrovare, affinche tale Immanine appaja Vera, o Verifimile alla Fantalia, e per confeguente ci sembri pienamente bella ; poichè nè un bicchiere è vaso proprio pes immaginarvi lavato dentro un fanciullo nato, o una fconciatura; nè questa azione è assai nobile, e civile da ricordarli . Ma paffiamo ad Immagini più apertamente ditordinate, e mancanti. Noi chiamiamo tale quella, che Geltio Declamatore antico usò per diffuadere Aleffandro dall' imprendere il viaggio dell' Oceano per conquistar nuovi paesi . Fremit Oceanus (sono le sue parole) quasi indignetur, quod terras relinguas. Spiacque tanto quelta Immagine, ancorchè temperata da quel quali, a Seneca il padre, che la chiamò corruptissimam rem omnium, que umquam diele funt , en que bomines diferti infanire coperunt . Con verifimilitudine si poteva dire, che l'Oceano accogliendo nel suo seno un sì grand' uomo, farebbeli più tosto insuperbito, e rallegrato. Benchè questa Immagine Fantastica non sarebbe ne pure da comportarsi agevolmente in profa, potendoli da' foli Poeti con ficurezza adoperare. Al delirio di Ceftio aggiugniamo quello di Giovanni Perez da Montalbano, il quale nella gran Commedia del Marescial di Birone (così è intitolata) descrivendo il merito d'un Principe, dice : che folamente il Sole è degno Storico del valoroso cuore di lui; perciocche omai sono incapaci, è stretti i due Poli alle sue grandi imprese. E che il Cielo, il quale sa, non poser alsrove capire il nome di quel Principe , che nella Jola sua carra ( cioè ne suoi immensi spazi ) ba già da senere Sgombrasa la sfera della Luna, acciocche la Francia vada quivi descrivenda le Storie di questo Principe . A quel, de cuyo coraçon valiente

A quel, de cuyo coraçon voluente
El Sol es Coronilla felamente;
Perque a fus bechos folos
Aun offrechos le vicuna mahos Polos;
T affi el Ciol, que fabe;
Que en folo fu papel fu nombre cabe;
Devel ya destener fun duda diguna
Dejembrada la esfera de la Luna;
Pera que en fu diffencia
Vaya derivanda fus dandes Francia;

Quan-

Quantunque per se stessa fosse questa Immagine ben formata, pure, come diremo altrove, non poteva, ne doveva entrare in una Commedia, ( o fia Tragedia ) ove la Fantafia di chi parla, imitando la Natura, e il costume, è regolata severamente dall'Intelletto. Ma lasciando questa osservazione, e confiderando per se stessa l'Immagine sudetta, diciamo ch'ella non è formata conforme alla Natura delle cole, nè porta feco un tal fondamento, che possa farla parer Verisimile alla Fantasia, e meritar perciò l'approvazione dell'Intelletto. Poiche supponghiamo pure, che il Cielo sia animato, e che egli conofca il valore firaordinario di quell' Eroe, ficcome ha immaginato la Fantalia: ragion vuole poscia, che a questo Cielo animato s'attribuiscano azioni proprie, e verisimili. Ora non solo è poco verisimile, ma è del tutto sconvenevole quell'azione, che qui gli attribuisce il Poeta. Non penserebbe giammai il Cielo, avendo anima, che solamente ne' suoi immensi spazj, ( che tanto vuol significarsi colla Metafora poco ben pensata del papel, o sia della carra ) potesse capire il nome di quel Principe; nè gli caderebbe giammai in pensiero di dovere sgombrare la Spera della Luna, affinche si potessero quivi descrivere le sue valorose azioni . Può effere , che facendo la medefima confiderazione fopra un' Immagine del Marino, essa ci fembri mal fatta, sia essa figliuola dell' Intelletto, o della Fantafia. In favellando della Cetera d'Orfeo morto, dice; che fur vedute le Api succiar mele dalle corde allentate di quella.

> Dalle stemprase corde Raccontasi che furo

Sugger delecaze Ibler vedure l' Api.

Avvegnach le 'Api avellero anima ragionevole (ficomè può immaginarii dalla Fantafia d' un Poeta ) e intendeflero la virrà d'Orfeo, e della fue Ceteax, non perciò larebbe vrifimile, e proprio della lor Natura il fileciar mele da quelle corde, le quali feaza dubbio non aveano la rugiada de Fiori, ne potevano dar loro fuggetto di mele. Quefto e un fare ficiocche e ridicole quelle volanti, che ancor fenza anima ragionevole fono ingegno fiffime. E ridicole guantente dovrebbe, credefri il Cielo, quando avendo anima penfaffe, ed operaffe a talento del mentovato Poeta Spagnuolo: Nè mi fi dica già, che ufecndo della Cetera d'Orfeo vivente una maraviglio-fa dolcezza, poteva ancor dirfi, che n'ufciva mele, ficcome da Omero fi diffe, che d'alla lingua di Neltore ficorenno le parole più dolci del male.

Τε και από γλωσσικ μέλιτος γλυκίου ρ ίω αυδή.

onde ancora Ovidio scrivendo a Pisone disse:

Inclyta Nestorei cedit tibi gratia mellis.

Imperocché fi conceda pur francamente, che possa dirsi, stillar mele dalla Cetera, o dalle labbra d'un iomo (cosa nondimeno che non disse Omero ); tuttavia essendi pur amassiesto all' Intelletro, che quello mele è solo immaginato dalla Poetica Fantasa, e non già vero, non portà eggli, o dovrà approvar l'altra Immagine sondata sulla prima, perchè non è Verissimi le ne pure all' Immaginazione, che le Api vogliano succiar questo sognato.

mele. Non men palesemente il medesimo Poeta altrove parmi che s'ingannasse, dicendo in certo proposito:

A i sassi esclusi dal piacere immenso Spiace fol non avere anima, e fenfo.

Comunque si voglia difendere questa Immagine, ella sempre si riputerà dagl' Intendenti molto ridicola . Îmmaginando la Fantafia , che le pietre sieno capaci di spiacimento, e che in fatti lo sentano, attribuisce soro anima, e senso . Ora parendo ciò alla Fantasia assai Verisimile, come poscia può nel medesimo tempo ancor parerle, che alle pietre dispiaccia di non avere anima, e fenfo? Evvi contradizione in questa Immagine ; o almeno, per toglierla, era d'uopo spiegarsi con altre parole.

Sicchè le Immagini Fantastiche allora si diranno approvate dall' Intelletto, e conseguentemente belle secondo il buon Gusto, quando le azioni delle cose animate dal Poeta si scorgeran Verisimili, e convenevoli alla lor Natura , onde abbia la Fantafia battevole fondamento di creder Vere , o Verifimili le cofe da lei concepute . Dovrà adunque il Poeta , quando l' Immaginazione rifcaldata va partorendo cotali Immagini , andar interrogando fe tresso, e dire: Questo oggetto, a cui do l'anima, se veramente sosse animato, opererobbe egli , parlerebbe egli in tal guisa? Dopo la qual riflessione fara facile il conoscere, se le immagini compariscano sì, o no Verifimili alla fua Fantafia; e potrà il Poeta prender guardia, che in far gli oggetti animati, non gli faccia ad un tempo stesso comparir disordinati, e privi di fenno.

## GAPITOLOWIX.

Rapimenti , ed Estafi della Fantafia . Esempi d'Orazio , del Filicaia , del Caro . Voli della Fantafia Possica . Il Petrarca , Virgilio il Racine, e il Testi si lodano. Voli di Pindaro. Errori della Fantasia volante.

Uanto poscia è gagliarda la passione regnante nella Fantasia del Poeta, altrettanto spiritose, e ardite possono uscirne le Immagini . Nè per questo saranno esse men belle imperciocche spiegano a maraviglia la violenza dell'affetto; e quelta violenza ferve di fondamento alla Fantafia per crederle Vere, o Verifimili. Ciò meglio mai non fi scorge, come in que' deliri bizzarriffimi, che noi possiamo chiamare Estasi, Rapimenei, o Ratti della Fantasia, e son l'ultimo, e glorioso eccesso di quelta Potenza. Sono, dico, bellissime ancora queste tali Immagini, perché non perdono mai di vista la Natura. Quando i Poeti in onor di Bacco si mettevano a compor Ditirambi , fingeano se stessi pieni di vino . Ed essendo che naturalmente chi è tale , forma colla Fantafia Immagini stranissime, fregolate, e inverifimili, perciò affin di rappresentarsi ubbriachi, solevano usarquetti rapimenti. Nella qual cosa ognun vede, che imita vano la Na-

rura; e rapprefentavano ciò, che non folo è Verifimile, ma Vero nelle poerazioni di chi ha foverchio bevuto. Quefto medefimo avviene, qualora il Potra è occuparo da qualche gagliardo affetto. Un vaghifimo Rapimento è quello del Principe de Linici Lanini nell' Ode zo. lib. z., initiato poi graziofamente dal Caporali. Defederava cegli, e fiperava, anzi credeva certa è eternità del fito nome per cagion de' verfi, ch' egli ben condesta degui d'immortalità. De quefta à giufta ambizione cominciò ad agnieri la fua Fantafa; onde gli patve di non effere più uomo di bafa condizione, quale l'avea fatto, naciere la Foruma, ma di cangiarfi in un candido Cigno, di volar liberambute per l'aria, e foorrer volando la Terra. Quindi grida, volar liberambute per l'aria, e foorrer volando la Terra. Quindi grida, ve vuole che fig li risparamino i lamenti, e la pompa del fepolero, perchè egli-"non ha più da morire, nè ha bifogno di tomba. Udiamo lo flesfo Potra, che cocci parta a Meccante :

Non usitata, net renui ferar Penna, bistornis per liquidum athera Vaste: neque in terris morador Longius; invidicapae major Urber relinquem &c. Jam jam rejudant crimibus: aspera Peller, (a) O' album mutor in alitem Superna: andenutratua levet

Per digitos, bumerofque penna. Non può già negarsi che queste , ed attre Immagini Fantastiche usate quivi da Orazio non sieno strane di molto . Nulladimeno considerando un sì fatto delirio come Rapimento della Fantasia, agitata dal forte amore, e defiderio della gloria, e dalla cognizione del merito proprio, esso agevolmente si ravvida per bello, e giudizioso, ed esprime con mirabil sorza il penfier del Poeta . Oltre al bollore della passione ha ancora la riscaidata Immaginativa un altro fondamento di creder verifimile questa trasformazione d'un Poeta in un Cigno . Ha effa più volte inteso dire che Cigni s'appellano i Poeti , e ch' essi dolcemente cantano nel loro linguaggio , come dal volgo si crede che cantino ancora i Cigni . Perciò verisimile riesce alla Fantasia d'Orazio cotal maraviglioso cangiamento . Anzi egli stesso fuori del Rapimento fuddetto , cioè nell' Ode 2. lib. 4. adoperò di nuovo l' Immagine medesima, scrivendo il Panegirico di Pindaro. Gentilmente ancora in questo proposito immaginò la Fantasia di Teognide, allorchè per significare che co fuoi versi avea renduto Cirno immortale, disse che gli avea

(a) Et alkum muter in altiem Sphrine. ) E non faperne, come altri ferivono. Codi da i verlo e fi ferva la figura Greca, ciol fenadiam figuram. en dis v. ye'm di en, en invistor. Codi fi fece uccello Ennio nell' Epitaffo, ch'egli fi compole; il quale volava vivo ancor dopo morte per le bocche degli uomini, prefio Gellio.

Della Perfessa Poesia.

Nemo me lacrymis decoret, net funera fletu Faxit : cur? volito vivu per ora virum.

E lo steffo fentimento è d'Orazio, che forte il prefe di qui. Abfint inani funere naeniae Ce.

date le penne; colle quali a guifa d'augello potesse volar per la Terra, e per lo Mare.

Σεί μεν έγω ττιρ έδωκα, στιν οις is απείρουα πόντον Πωτόση κατά γρή πάταν ακρόμενος.

Può parimente offervarsi nel sopraddetto Poeta Latino un altro nuovo Rapimento cagionatogli da Bacco, affinche canti le lodi d'Augusto. Il suo principio è quello:

Quo me, Bacche, rapis tui

Plenum? que in nemora, net que agor in specue? ec.

Ma dagli antichi scendiamo a' nossiri Poeti Italiani, proffo a' quali troverem pure usati i Poetici Rapimenti (a). Per uno di questi noi certamente potrem contare quello del valoroso Senatore Vincenzo da Filicaia,
il quale così da principio a una fua Canzone per una Vittoria ottenuta
dagl' Imperiali sopra l'efercito de' Turchi:

Le cude d'avo elette

Su m. Muss, percuei, e al srionfante Gram Dio delle vanderse Compon d' Inni fosse; arrea givielanda. Chi 2, chi 3, che d' adequar si vanne Lui, che dell'atro menda Arèier mai non errante alle, e scete? E il Oriomano shado Ruppe, asservò, disperse; e il rimiranto, Sruggerio, e dissparso, E same palva, e pareggardo d' fuolo, d' Lui su mpunto solo.

Cé ci de pai vurse ce.

Ripiena di flupore la Eficiellima Fantafia di questo Poeta, in contemplando
le miracolose Vitrorie riportate da Crititani, con nobile Rapimento comincia, a desforvete. Ma pia evidente è questo Ratto nell' utilima Stanza, ovi egli, dopo aver pregato Dio, che si degni d'accrescere i trionsi delle Armi Catitiane, para in questa maniera:

Ma la cistigin fista.

Chi dagli socchi mi, fgombra? Ecco che il sergo
De fuggirivi a ficolta
Briglia, Signor, su incalzi... Ecco gli arrefla
Il Rubbe a fronte; ed hom la morte a tergo.
Calla gran lancia in refla
Vieggio che già gli atterri, e metri in volta:
Vieggio che mri, e fracessi
La sparie ramme, e di Brimmico a i danni

Sten

<sup>[</sup>a] Tra i rapimenti quello del Sig. Canonico Menzini nella Poetica, ove dà precetti del Ditirambo, mi pare che vada alle fielle .

Stendi gli eterni vanni, Rasto così, che indiesto i vensi lassi; E sani oltre trapessi,

Che vinto è già del mio veder l'acume, E a me dietro al tuo vol mancan le piume.

Non si poteva ne con più nobile rapimento, ne con Immagini più sensibili esprimere lo stupore, e la pia sidanza del Poeta; ne rappresentarsi con maggior energia all'Immaginazion di chi legge la forza, e la velocità del braccio divino in atterrare i nemici del suo santo Nome.

Che fe le Virnò Eroiche di qualche Perfonaggio fvegliano amore, filma, aranqilia nel Poeta, allora la fua Fantalia agevolmente fi fentin turta commofia, e rapira. Eccovi appunto come Annibal Caro in una Canzone da lui fatra in lode di Paolo III. maeliofamente parla alle genti, e come procompe in quefto bel Rapimento:

Ma verrà tempo ancora,

Ma verval tempo ancora,
Che con force imperio al vivor vosfro
Ferà del fue coflume eterna legge.
Ecc obe già di billo ernata, e d'ofro
La defena Aurora
Di il bel giorno im fronte gli fi legge.
Ecc ogià folice, e regge
Il Ciclo: Ecc obe doma
I moftri, Ob fame, ob rate
Sue prove! Ob bella Tenia! Ob bella Rem
Or voggio ben quanto circonda il Mare
Auro rutto, e pien dell' oper antiche.
Adoratelo meco, anime chiare;
E di Vivuste ambieb.

Possimmo ancora appellar Rapimento quello del Petrarca nel Son. 159. par. 1., là dove l'imamorata sua Fantassa, come rapita in Estass, va specchiandos nella beltà di Laura, e con questi accenti si ssoga:

ltà di Laura, e con questi accenti il stoga.

Stiamo, Amore, a veder la gloria nostra,

Cose sovra Natura alecre, e nuove.

Vedi ben, quanta in lei dolcezza piove:

Nedi June', 'che'l Ciele in Terra mofha.

Anora le fegueni Immagini, durante il Rapimento del noftro Poeta, fon legigadriffime; perciocchè tanto è occupata, è capite la Fantafia del Boeta dille bellezze di Laïra, e dalla fervente paffione, che cogni cofa verifimilmente le par fatra bella dagli occhi di quella Donna; e infin le fembra che la ferenità, il rifo, e lo fiplendore fieno dall amato oggetto comunita al Cielo. E da ciò fi forge che fimili Rapimenti fono mitabilimenti al Cielo. E da ciò fi forge che fimili Rapimenti fono mitabilimente accomei per far concepire ad altrui la violenza dell'amore, del dolore, del como del disconsi del disconsi del disconsi del rapimento del more del como del como del seguenti dell'amore, del dolore, del como ancoma la fitraordinaria o bellezza, o difavorura, o Virtà, che ha fregliato i legigadiri dell'i.

Perchè però non è sempre possibile un sì violento affetto, nè lice a' Poeti l'usar sì spesso cotali Rapimenti, ed Estasi; anzi alcuni altro far non fanno, che copiar gli adoperati da' nostri Maggiori: un' altra spezie di movimenti accenneremo, che più è in uso, e ancor più facile presso a' Poeti . Son questi i Voli Poetici . Già di sopra s'è per noi detto che Orazio attribuiva a fe stesso la possanza di volar per aria a guisa di Cigno. e che questo pregio vien pure da lui commendato in Pindaro. Ancora il nostro Chiabrera (a) nella Canz. 1. lib. 1. gentilmente usa una Immagine fomigliante. Nè mentono già questi Poeti così favellando. Ancorche non si mirino alzarsi coll' ali a volo per l'aria, come sembra alla lor Fantasia. contuttociò verissimo è che volano, o han virtù di volare. La qual cofa avviene, quando eglino riempiendo la lor Fantafia di qualche vigorofo affetto, e agitandola fortemente, corrono per diverfe, e lontanissime Immagini col penfiero, non ferbando l'ordine, e l'unione, che per l'ordinario fuole usarsi dalla Fantasia quieta, e regolata dalle briglie dell'Intelletto. Voi li vedete ora parlar con un oggetto lontanissimo, e folamente animato dalla loro Immaginazione, ora parlare a se medesimi, ora dolersi, e fra poco rallegrarfi, poi adirarfi, e in una parola volar per mille differenti paffioni, ed Immagini. Sicchè ragionevolmente parmi di poter nominar Voli Poetici questi falti, e giri spiritosi della lor Fantasia . Il Petrarca, le cui nobiliffime Rime ci hanno per l'addietro forniti di tanti efempi, fia il primo a farneli gustare in pratica. A questo innamorato Poeta era pervenuto l'avviso della morte di Laura. Qual battaglia dentro di lui s'accendesse fra la doglia, e l'amore, non è difficile a immaginarsi. Fecesa egli dunque a fpiegar queste sue passioni colla Canzone, ch' è la prima della Par. 2. Entra egli con questa vaghissima, e tenerissima Immagine parlando ad Amore .

(b) Che debb io far ? Che mi configli Amore ;

. Tem.

Avia Pieridum peragro loca, nullius ante Trita folo: juvat integros accedere fontes, Atque bauvire; juvatque novos decerpere flores,

Infignemque meo capiti petere inde coronam, Unde prius nulli velarint tempora Mufae .

Il Greco è Oppiano sul principio del Lib. 1. della Caccia degli Animali , ove Diana così dice al Poeta:

Deftati fu : calchiamo afpro fentiero , Cui niuno finora de' mortali Calpefit e suoi Carmi. ----

Non ho il Quipigio et jass Carass.

Non ho il conservation di me, e però metto folo la mia tradutione. Cotì lo finitto foldimilitimo del Chiabrata non fi ravvefa inferiore a quello di questi gran Potti .

(a) Cota debi is fart Cot sur cupigli, a Admer?) a.

Pare ciò prefo da quel gillantifimo Epigranma Latino portato in confronto delle tenerezza di Anactrone, perofo Cotilo, che comincia : Admary mi animus . Dice chi etiendoli accorno

che il suo cuore era scappato , e riparatosi al solito dalla persona amata , lo suole andere a

<sup>(</sup>a) Ma per via calpeftata orme novelle fempre fegnar ec. eredo che fieno i verfi qui accennati . A questa bella fantasia del Chiabrera mi piace d'aggiugnerne due d'un Poeta Latino, e d'un Greco. Il Larine è Lucrezio nel principio del Libro quarto.

Tempo è ben'di morire,

Ed ho sardato più , ch' io non vorrei . Madonna è morsa , ed ha seco il mio core;

E volendol seguire

Interromper convien questi anni rei ec.

Continua pure nella feguente Stanza a ragionar con Amore, così nobilmente cantando, e proponendo le Immagini del fuo delirio:

Amor tu'i senti, ond io teco mi doglio, Quanto è il danno aspro, e grave;

E so che del mio mal ti pesa, e duole, Anxi del nostro, perchè ad uno scoglio. Avem rotta la nave,

Ed in un punto n' è scurato il Sole .

Ouindi più non badando ad Amore, fegue a dire:

Qual ingegno a parole

Porta agguagliar il mio dogliofo flato?

E immantinente fi volge con alquanto fdegno a favellar col Mondo, perchè seco non pianga:

Abi orbo Mondo ingrato ,

Gran cagion bas di dover pianger meco. Che quel Bel, ch' era in te, perduto bas seco.

Dopo alcuni pochi versi da me recati di sopra, d'improvviso lascia egli di rampognar il Mondo, e si rivolge a se stesso, così dicendo:

Ma in lasso, che senza

... Lei ne vita mortal, ne me fless amo,

Piangendo la richiamo:

Questo m' avanza di cosanta spene, E questo solo ancor qui mi ritiene.

Polcia nell'altra Stanza si pone con tenerezza a considerar le bellezze, e virtù di Laura:

Oime! terra è fatto il suo bel viso, Che solea far del Cielo,

E del Ben di lassa fede fra noi ec.

Nella Stanza apprello vola il fuo dolore a ragionar con Laura medefima: E tofto, come dimentico di parlar con lei, la fuppone lontana. Nella qual rifieffione poco fermandofi, di repente palfa a quell'altra:

Ma tornandeni a mente.

Che.

trovare, dov' celi è; ma che dubita di non rimanerci anch'ello; e perciò non lapendo che partito prenderfi, ricorre a Venere:

Hima' queframe: verne, me infe trecheur.

Quelo ulumo cortiforde, al Che Addi in fen e che vie configure.

Quelo ulumo cortiforde al Che Addi in fen e che vie configur.

La cortiforde al Che Addi in fen e che vie configur.

La cortiforde i che che che che configure de configure de configure de configure de configure de che childitime ; talché il Petra chiode il libro", e non vi legge quel giorno più avanti y e ficure da quel pado tratto a forra ce d'acceso.

Che pur morta è la mia spesanad viva, Allor ch' clla fioriva, Sa ben' Amor, qual' io divente, e speso:

Vedal colei, ch' è or si presso al Vero.

Quindi corre a ragionar colle Donne, teneramente pregandole che vogliano aver pieta di lui. Ecco i fuoi nobili fentimenti:

Donne, voi , che mirafte fua belsase ,

E l'angelica vita

Con quel celeste portamento in Terra,

Di me vi doglia, e vincavi pietate,

Non di lei, ch' è falita

A tanta pace, e me ha lafciaro in guerra.

Appresso dicendo che si ucciderebbe, se nol ritenesse Amore, che gli parla in cuore, passa a narrar le parole medessine, che gli sembrano dette da Amore. E finalmente dà committo alla Canzone, naccomandandos il non comparir in parre, ove sa allegrezza e coal terminandola:

Non fa per se de star fra gente allegra, Vedova sconsolata in veste negra,

Belliffima fenza fallo è quefta Canzone; e per ravvifarla tale, baffa l'aver qualche fapore del Blono e, e conocienza del Bello. Fra le altre bellezze però io fipezialmente ammino, e lodo i maravigliofi, e leggiadriani Voti Poetici della Fantafa trafporata. Nulla poeveu meglio, ne più nauralmente eferimere, quanto gagliarda fi foffe fa forza della pattione, di cui era forprefo il Poeta. Altrestanto pub parimenee offervari nella prima Canzone degli Occhi. Ponagaff mente a fomiglianti cafi, e chiaro apparità che la Fantafa violentemente agiatas vols ia quefta maniera per mille Immagini diverfe, e lourane, per mille Figure, fenza ferbar quel foljo, e que pafaggi o, trapafi ordinati, che e' adoperano dall'Intelletto in stris maglioatmienti. Ad un sì lungo volar della Fantafa del Petrarca faciamo fuccedere alcuni più corti, ma non men bellifimi Voli d'altri Poetic. Uno de' più laggladri, affettuoli, e riguandevoli mi, par quello di Dameta nell'Egigloga 3, di Virgilio. Dopo aver detto e,

Ob quante volte, ob quati cofe ba meco Parlato Galatea!

la Fantafia innamorata del Paftore vola a formare un' Immagine teneriffima, e da niuno affertata. Prega effa i venti che vogliane portar qualche parte di quelle dolci parole all'orecchio degli Dei, quasi immaginadole non folamente degne d'effere udite da i Numi fuperfi , ma ancor possenti ad accrescere la lor beatz folicità: tanta dolcezza truova in esse il Pastore:

O quoties, O que pobis Galatea loquuta est!
Partem aliquam, venti, Diplim referatis ad aures.

Non è men vago, e gontile quell'altro Volo nell' Egl. 8., dove lo desso Dameta avendo detto che Nisa, bellisssma fanciulla da lui amata, s'era maritata col brutto Mopfo, con enfasi vola a dire:

(a) E che nen abbiamo ora a sperare, o temere noi altri amanti?

Maph Nife daur. Suid non forcemus mannes?

Fra queffi sì enfatici Voii Boctici merita fomma lode quello d'Ifigenia nella. Tragedia del Racine . Fingeti quella Donzella mannte, ed amata d'Achille, e pi definata a cader vittuta all'altare. Oppomendoli Achille au sì crudel fagrifizio, Agameanone comanda alla figliuola che più non parli con Achille, anzi che debba odiario. Narra lifeginia quefto comandamento, e vola poficia in un tratto col penfero agli Dei, dicendo: Ob Dei più miri ! Voi non avvere civillo, che la mie vitez.

Dieun plus doux! Vius n' avez demande que ma vie.

Più vivamente, e ingegnolamente non potea spiegarsi la violenza dell'amore, che figenia portava ad Achille, nè diri con maggior leggiadria, ch'ella stimava più duro partito il non dover amare Achille, che il dover rimaner senza vita, e più crudele il Padre, che gli tessi Dei. Nella medima Tragedia Agamennone, che vuolepure ubbidire all'Oracolo, il qual dimanda la morte di signia, inteneritoli in udir le querele di Clitenneltra, e in ricordardi dell'amor paterno, volge improvvisamente il parlare agli Dei dicendo: Oimè, in impermi una legge il alpra, o grandi Numi, doversa e vio possi assissimi un cor di Padre I.

Helas! En m' imposant une loy si severe, Grands Dieux, me deviez-vous laisser un coeur de Pere!

Per quelta cagione bellifilmo, e ripieno d'affetto a me pare un improvvio Volo del Tetti nella prima delle due nobili fue Canzoni fopra la morte di D. Virginio Cefarini valorofo Poeta, che meritò d'effere chiamato la feconda Fenice. Dopo aver detto che Roma gli preparava la poprora, e dopo aver foggiutto,

Quand ecco uscir d'Acherontea faretra

Che tante glorie in un momento atterra;

a volge il Poeta con quetto Volo impensato altrove :

Or su le fila di canora Cetra Tesser rela immortale,

E far con music arco al Tempo guerra,

Che giova altrui? Sotterra

Vann anco i Cigni, e delce suon non placa

Il torvo Re della magione opaca. E pure di facri a noi dan nome i faggi,

E pure di facri a noi dan nome i faggi E dentro il nostro perto

Alta divinità voglion che splenda.

Misere glorie ec.

(a). E che non abbiamo era a spirare, o temere noi altri amanti? ) In satti Servio a questo lougo: Sperenus pre rimentus. O pore: E che cola non abbiamo era a apettare? Il modestimo Servio! Aut quad non sperenus perveni accidere, cum bor mità accideri? Al che convica la voce Spagnuola oferare, la quale è peta per attendire, aspittare.

Mi è piaciuto di adunar questi esempi, i quali non son già tutti d'Immagini puramente Fantastiche, ma però ci fanno palese come sia proprio degli affetti il cagionar questi Voli Poetici. Ora aggiugniamo non efferci Poeta, che con maggiore felicità, e sì spesso si vaglia di questi Voli, come il Principe de Lirici Greci Pindaro; e in ciò è posta non lieve parte della sua gloria. Fra le poche Poesie, che ci sono di lui rimase ( e poche le dimando in paragon delle tante , che si sono smarrite ) noi veggiamo, ch' egli qualora prende a lodar qualche Re, o Principe, o Vincitore de' Giuochi pubblici, empie la sua Fantasia, di maestosi, affetti di Stima, di Stupore per quelle persone, e quindi francamente vola sopra mille differenti, e lontane Immagini. E fra quanti Poeti Italiani, de' quali s'ammirino i componimenti Poetici, non v'ha forle chi meglio di Gabriello Chiabrera fi fia ingegnato di feguir l'orme, e i voli del mentovato Pindaro. Ma perchè folamente da' fubli ni Ingegni tal maniera di comporre è gustata, anzi non molti son coloro, che conoscano la beltà dello Stil Pindarico, non ha il Chiabrera finora, almen di quà dall' Appennino, ottenuto quel feggio, ch'egli meritò, e che da' più faggi gli vien conceduto (a). Certo è che il famoso Card. Pallavicino, per quanto ho appreso da una lettera Ms. di Stefano Pignatelli, solea dire: che per iscorgere, fe uno ba buon' Ingegno , bifogna weder , fe gli piace il Chiabrera . Ed io perciò configlio la lettura delle fue Rime, le quali però defidero purgate da mill' errori , penetrativi dentro per ignoranza d' un certo Stampatore . Manifesta cosa è poi che chiunque giugner sapesse ad imitare il meglio di Pindaro, e fi avvezzaffe alla fublimità del fuo Stile, alla nobiltà de'fuoi Voli, potrebbe promettersi anche oggidi gran gloria. E per dir vero, quantunque sa molto da commendarsi il lavorio di coloro, che in tessere Canzoni ascoltano continuamente le leggi severe dell' Intelletto, usando in versi quell' ordine, e legamento, quell' unione, que' passaggi, che sono ancor propri d'una bella Piftola, d'una magnifica Orazione; tuttavia fi vuol confessare che più lode meritano talvolta que' Poeti, i quali con maggior franchezza, e fenza tanta cura di legar insieme le Immagini, van fecondando la loro focosa Fantasia, or quà or là volando per gli oggetti. senza però mai perdere di vista il principale argomento. La qual cosa certamente dimostra più valor Poetico, più forza, e vastità di Fantasia, e fa parere ancor più maraviglioso l'oggetto, di cui si tratta, poiche ha potuto fvegliar tanta paffione, e sì gran movimento nel Poeta. Questi ultimi, per così dire ecomandano alla Materia, paffeggiandovi fopra con mae-Itofo poffesso; laddove gli altri ubbidiscono alla Materia, seguendo con piede alquanto pauroso i diritti, ed ordinati sentieri, ch' ella discuopre anche a' Profatori .

<sup>(</sup>a) Polio con verità dire, che qua Firenze il Chiabren piece, e d è guiltato, è ammini communente, e particlarmente di me, che veggio che noncui ha, chi abbia prefa il camerore. Rodevo in quel modo, che per noi fi può, più di lui. E di fatto egli fi camero che con conservati del crei che quando volca lodare una coda i opireza, o acchiattara suco, che fi folfe, folca dire: Ella è Penfia Greca, tacendo finonimi Pocia Greca, e Cofa eccollente.

Richiedesi ben -poscia nell'uso di questi Voli che le varie, e lontane Immagini, per le quali è trasportata la Fantasia, tutte sieno convenevoli al fuggetto prefo, e lo riguardino da qualche parte, confervando fempre uno, ie non palete, almen fegreto ordine, ed unione fra gli stessi lontaniffimi oggetti. Altrimenti il Poeta caderebbe fconciamente nel ridicolo. ed avverrebbegli la difavventura ordinaria de gran parlatori, i quali nel corfo del ragionamento fu qualche cofa, fenz' avvederfene si perdono a favellar molto d'un' altra, e poi d'un' altra; che null' appartengono al fuggetto, e ancor talvolta più non fanno ritornar ful proposito. Spaventati da questo pericolo i Poeti menzionati di sopra; si studiano di legar cotanto insieme i pensieri, che poi si toglie mosto spirito, sorza, e bizzarria a i loro componimento. Ma egli si può fuggir l'uno estremo senza inciampare nell'altro. Dovranno gli stessi Voli Poetici, che sembrano alle volte sì privi d'ordine, e separati dall'argomento, mirar sempre il fine, e la cosa. che si è proposto il Poeta, a guisa del compasso, che quantunque con un piede s'aggiri ben lontano, pure coll'altro è fempre nel punto, e nel centro, ch' ei prese. Ne farà lecito l'abbandonare affatto il suggetto; poiche può ben dall' Intelletto nostro permettersi alla Fantasia il delirar faviamente. ma non l'impazzare; l'arrestarsi ancor qualche fiata, o prendere una strada più lunga col fine di portarsi in qualche dilettevole giardino, o palagio a contemplar la bellezza del fito, e de' fiori, la maestà delle statue, e degli arredi : ma non il perdere del tutto l'intrapreso cammino, onde giunger non si possa alla proposta meta. Fu per tal disetto acutamente proverbiato da Marziale uno sciocco Avvocato, il quale avendo a favellare di tre capre imbolate al fuo clientolo , si pose a trattar della guerra di Mitridate , di Canne, di Silla, e d'altre sì fatte lontanissime cofe. Per ricreazion de Lettori mi giova di riferir quì lo stesso Epigramma.

Non de vi , neque de cade , nec veneno , Sed lis est mibi de tribus capellis. Vicini queror bas abelle furto: Hoc Juden fibi postulat probari: Tu Camas , Mitbridaticumque bellum , Et perjuria Punici furoris,

Et Sullas , Mariofque , Muciofque Magna voce sonas, manuque tota. . Jam die , Postbume , de tribus capellis .

Convien pure avvertire i Poeti che si dee ben misurar la qualità del fuggetto, ed offervare s'egli può naturalmente, e verifimilmente commuover cotanto la Fantasia, che si possano ragionevolmente usar questi Voli Poetici. Se oggetti grandi , maestosi , e non ordinari o per Virtù , o per Bellezza, o per Vizio, o per altra cagione, faran proposti alla sua Musa, potrà quali sempre con verifimiglianza molto agitarfi la Fantafia , e saranno perciò anche naturali i Voli, e parimente convenevoli le fublimi Figure, le maestole Immagini . Ma le basse cose, e quelle , che non hanno , . Della Perfetta Poefia.

o non possano aver sorza d'ecciar passione gagliarda nella nostra Fantasia, richiedono quella moderazione, e quell'ordine di ragionamento, che suole in di caso ferbarti dalla Fantasia ripsiante, o non molto riscaldara. Gli argomenti delle Canzoni di Pindaro tutti portavano con seco maessi, ed argomenti delle Canzoni di Pindaro tutti portavano con seco maessi, ed argomenti delle Canzoni di Pindaro tutti portavano con seco maessi cancie con per quello vensismilmente alzassi a volo, e con ragione chiamar se Aquila, e Corvo Bacchilde suo emulo; perocche costu in na sapva giammai innalzassi, collo Stile, e trattar maestosamente gli eminenti suggesti. Udiamo così egli, non ignorando il suo pregio, parsi di se medesimo nell'Ode quinta delle Nemee:

Ei à hôu ê, yiệu blun &c.

Se le Richware, o fe it Valor guerriero,
Onde fon chimi d' Euro i nipari,
Prembo a lodur; fe afpre guerre io canso;
Se a me divami è poffe
Materia da gram fait; io non pavento:
Pacchè reco nun fram
Empiro velocifimo ne pudi:
E l' Aquite coi solo
Oltre al grambe Occan poggiam feure.
Altrove, cioè nell'Ode 9, delle Olimpiache parla in tal guifa:
E yà bi era giban wobo &c.

Più de rot qu'hom rothi occ.

Or mentre co'mici carmi
Spanillanti, ed access

La diletta Città d'Opante illustro;

Più de i destrier veloce,

E più veloce delle navi alate,
Per l'ampie Mando quesso avviso in porto.

Tanto diceva quel valente Greco , ben confapevole del proprio Effro corrifoondente (a) alla grandezza degli argomeni. Per lo contrario ne foggetti
Patforali, che fono umill, non è conceduta facilmente a' Poeti la liberta, e
l' ufo de Voli fublimi. Quivi ancora fi commuove, e fi rifcalda la Fantiaig,
ma non però tranto da porfi in aria, e adoperare firepiosamente le penne.
In provis rebus ( così ferive Gicerone nel lib. 2. dell' Orat. ) non funt adbibrienda dictanti faces:

CA-

<sup>(</sup>a) Consipuedant alla prandezza degli repuenta). A nachri collumi non parrebbero grand arapmenta l'arrev vinea alla carrette, o alla propata. De carrette del prantezza e percia avrei aggianto che tali erano quelli delle vintorie del Giucchi nelle quattro principi l'effe di Grenza; che chi en usciorove, gano ggia, e ia fau Carri commani. E Giettorie, per darre un efempeo a i foni Romani. sell'Ourirose in delle del Leu Timo. Provincio del consoli estato della estato della commania del common del common della commania del common della common della

## CAPITOLO XX.

Come, e dove possano usarsi le Immagini della Fantasia. Immagini Semplici concedure a sussi gli Scristori. Fantassiche Artifiziali a chi si permetsano. Ardire d'alcuni Prosavori, e intemperanza d'alcuni Poeti.

B Enchè sia certo che per via delle Immagini, figliuole della Fantasia, si reca maravigliosa nobiltà, e vaghezza a componimenti Poetici ; pur è altresì vero che loro si può arrecar pregiudizio, quando queste fuor di tempo, e luogo s'adoperino. Fia dunque necessario sapere dove, e come fia leciro l'ufo loro. Nè per mio credere farà difficile il conoscerlo, ogni volta che il Poeta fi configli colla natura de' Ragionamenti . Per ajutare in questa parte l'intendimento de men dotti, porremo qui alcuni de i più ne-. cessari precetti., raocolti dagli, esempi, e dalla considerazione de Poeti migliori . E primieramente le Immagini Semplici , e Vere , cioè quelle , che hisamente osservate dal senso, e poscia considerate dall' Intelletto, appajono realmente, e dirittamente vere, possono adoperarsi non solo in ogni sorta di Poemi, ma ancor talvolta dagli Oratori, Storici, Filosofi, e in somma da rutti gli Scrittori, ove lor cada in acconcio. Noi veggiamo preffo a coftoro, e massimamente presso agli Oratori, vivissime descrizioni di luoghi, e di cofe. Non fogliono già , e ne pur debbono i faggi Storici troppo discendere al minuto degli oggetti , perchè lor proprio è il contegno, e la maestà. Contuttociò loro non si vieta il dipingere qualche volta le cose con que' colori vivissimi , co' quali prima il fento le ha descritte alla loro Immaginazione, E non fono disdicevoli a' Prosatori queste Immagini; perchè non contenendo esse, che la pura Verità; e rappresentando gli oggetti, come naturalmente sono, l'Intelletto non può in esse trovar cosa, che gli dispiaccia, purchè non si cada nel troppo minuto, o non brilli di soverchio l'Ingegno in tali fatture. A noi certamente non dispiace, anzi ci par leggiadrissimo ( per cagion d'esempio ) un luogo di Minuzio Felice, uno de primi Scrittori Griftiani, nel fuo Dialogo aureo intitolato POrravio. Defcriv' egli un Giuoco molto ufato da fanciulli, cioè quando effi girtando fulla fuperfizie del Mare, o di qualche Fiumo, fassolini larghi, e sortili, fannogli faltar più volte sulla schiena delle acque. Se un Poeta descrivesse vivamente al pari di Minuzio questi azione , non ne riporterebbe poca lode . Ecco le parole del nostro Autore : Et quem ad id loci ventum est, pueros. videmus certatim gestientes , testarum in mare jaculationibus ludere . Is lusus est , testam teretem , justatione fluctum levigatam , legere de litere : eam testam plano situ digitis comprebensam, inclinem ipsum, atque humilem, quansum potest , super undas invotare ; ut illud jaculum vel dorsum maris raderes ; rel enataret, dum leni impetu labitur; vel fummis fluctibus tonsis, emicaret; imergeres, dum affiduo falsu sublevatur. Is fe in puetes victorem ferebas, cujus sefta & procurreres longius, & frequentius exfilires.

Dalle Immagini Semplici , e Vere della Fantaga passiamo alle Semplici, e Verifimili per cagione del folo fenfo, cioè a quelle, che fon portate alla Fantafia dal fento ingannato. E queste fon riferbate a' foli Poeti , i quali possono a lor talento valersene in qualsivoglia spezie di Poema. Ne' Drammi però, cioè nella Tragedia, e Commedia converrà usar molt' avvertenza, affinchè appajano con verifimiglianza adoperate. Tocca al Giudizio il determinare i luoghi, ove si possano collocare con grazia. Intorno poscia alle Immagini puramente Fantastiche , o vogliam dir quelle , che dalla stessa Fantasia agitata si concepiscono, e con cui spesso diamo anima, fentimenti, e parole alle cofe inenimate, parmi che dovrebbe costituirsi questo Decreto : cioè che le Metafore , le quali sono Immagini bensì della Fantafia , ma brevissime , possono aver luogo in qualunque componimento di Profa, non che di versi : concedendosi però maggior libertà d' usarle nello Stile richiedente maggiori ornamenti, che nello Stile sobrio, com' è quello de' Filosofi, Le altre Immagini della Fantasia, che han più corpo, spirito maggiore, e più tensibile ardire, e che propriamente fin quì si son da noi chiamate Fantastiche, generalmente parlando, dovrebbono sbandirfi dalla Profa. E in primo luogo fe fi parla dei Trattati Dogmatici di-Teologia, di Filosofia, e d'astre Scienze, ed Arti, ne quali si dee mostrar sodezza di Giudizio, quivi l'Intelletto pienamente ha d'aver dominio, e mostrar sobrietà d'ornamenti ; laonde non potrà esso, o dovrà giammai lasciar le briglie alla Fantasia, le cui Immagini altro non sono, che vaghi deliri. Oltre a ciò in tali Trattati farebbono le Immagini Fantaftiche poco naturali , poichè fecondo i nostri principi esse ordinariamente non nascono , se non quando la Fantasia è agitata, e trasportata da qualche gagliardo affetto . Ma la Fantalia de Filosofi (a) , allorche infegnano , punto non s' agita, frando essa come ubbidiente ferva ascoltando i comandamenti dell' Intelletto, e con lui cercando il femplice Vero. Adunque non fi dovrebbono permettere Immagini puramente Fantastiche a chi tratta, e infegna dogmaticamente le Scienze, e le Arti. E così appunto hann' operato i migliori .

Il medefimo pur dovrebbe dirfi degli Storici, militando per loro le ftesse ragioni. Propongono costoro di marrar ciò, che veramente è avvenuto, fenza dar luogo a passione veruna. Ora s'eglino di queste Immagini fiva-

<sup>(</sup>e) Dando precetto che i Filofó ne l'uro Trustoi denon andata fobriti, e flute Ionato delle Fantafie Poetrice, pure che textiamente fi dia siedifó a Platono, è n'è dette I Onnato del Filofón ; e che perció dell' Alicernafico. Certicto in quafta parte troppo fereno, e poco giantate di quell' alice mantera, e del Miceli C. Critico passi più sistetto, o se fi con poca riverenza tacciato. E fento che Bacone da Verulamie, per altro como Creatore e laventore di cel muribili, più di per lo caso, pi fi Diza felseri, na alemino de fino Litto, del T'ésniques mente captar. Ma a chi fi vuoli ricerdere, chaita lieggerio e Ch ei non è coi per tutto; um metcola giarrità che ragionamenti a giantitria con della metta che la regionamenti alicernatione della previa che ragionamenti alicernatione della previa che provia propriatoria della previa che provincia della contrata della contrat

leffero , opererebbono contra il lor fine , poichè la fola passione è madre delle Immagini Fantastiche; e queste ingrandiscono talvolta, e talvolta diminuiscono sopra il dovere le cose, Perlochè gli Storici, là ove cercano riputazione di fincerità, e giudizio, acquisterebbono fama di deliranti, e d' appassionati. Ma degli Oratori non può stabilirsi regola certa . Portando la natura de Ragionamenti Oratori necessità, che la Fantasia si riscaldi o nel difendere, o nell'offendere, o in bialimare, o in lodare, o in perfuadere, o diffuadere, naturale ancora è che si concepiscano, ed entrino talora in Ragionamento alcune Immagini Fantastiche affai spiritose. Chi però, come ragion vuole , si attiene al consiglio , ed agli esempi de migliori Maestri dell'antichirà, e ancor de' Moderni, usar dovrà nelle sue Orazioni singolar riguardo, e parsimonia di queste Immagini. E chi non sa quanta n'usafsero Tullio, e Demostene, cioè i Principi dell' Eloquenza migliore ? Anzi non costumavano essi di adoperarle, senza chiederne licenza a loro Uditori, e fenz' accompagnarle col verbo parere, cioè col dire che quelle Immagini erano partorite dalla Fantasia, o con alcun'altra simile scusa. Noto è, ma sempre bello ciò, che Tullio pronunziò nell'Orazione per M. Marcello. Voleva egli lodar Cesare, che s' era moderato in mezzo alla sua fortuna, e al corso delle sue vittorie, e disse fra l'altre cose : Vereor ut boc , quod dicam , non perinde intelligi auditu possit , atque ego ipse cogitans sentio : ipsam Victoriam vicisse videris, quum ea ipsa, que alla crat adepta, victis remififte. Nell'uso poi delle Apostrofi, delle Prosopopeie, o sia del rivolgere il ragionamento a cose lontane, e senz' anima, o del sarle ragionare, come se sossero presenti, o intendessero ( le quali abbiam detto doversi annoverar tra le Immagini Fantastiche ) si vuol confessare che gli antichi Oratori mostrarono qualche libertà, e n'adornarono talvolta i loro componimentr. Ma ciò non fecero essi, che quando la lor Fasttassa da qualche affetto gagliardo, e da qualche grande argomento era trasportata, accomodandofi in questo alla Natura, come agevolmente si scorge in leggendo le Opere loro. E finchè gl' Ingegni Greci, e Romani conservarono la memoria di Repubblica, duro eziandio nello, Stile de' lor favi Oratori, ed. Istorici . una gravità, maestà, e modestia indicibile d'Immagini Fantastiche. Cominciando poscia a regner lo Stile fiorito, e piccante, quasi tutt' i Prosatori diedero luogo ne'loro feritti alle bizzarrie della Fantafia, non curandosi bene spesso di consolarie con qualche scusa. E nel vero vaghissime, e viviffime fon quelle, che si leggono ne Latini Scrittori vivuti dopo il Secolo d'Augusto. Due sole ne riporterò di Plinio il vecchio, Autore di buon Gusto nello Stile fiorito. Favella egli delle Immagini dipinte, che s'appendevano ne' Palagi Romani con tali parole : Alia feris , O circa limina , animorum ingentium Imagines erant , affixis bostium spoliis , qua nec emtori refringere liceres : triumphabantque etiam dominis mutatis ipfa domus ; & erat bac stimulatio ingens , exprobrantibus tectis quotidie imbellem dominum intrare in alienum triumphum. Nel cap. 3. lib. 18. forma egli quest'altra Immagine. Ipforum manibus Imperatorum colebantur agri , ut fas eft credere , gaudente -

- Digitiz et il Gringii

rerra vomere laureato, O' rriumphali aratore. Molte altre si fatte si incontrano facilmente nella Storia di Vellejo Patercolo, nelle Opere di Plinio il

giovane, e in altri Scrittori del medesimo tempo.

Ora gli esempj d'uomini sì riguardevoli sono un forte scudo al costume d'alcuni moderni , i quali francamente di cotali vive Immagini della Fantafia vanno adornando le Profe loro. Nè io oferei condannarli, non parendomi ragion bastante per sentenziarli il dire , che se n'astenne Tullio con gli altri antichi Maestri ; siccome non può lo Stil fiorito , e piccante da noi riprovarsi col motivo , che non su in uso appo gli Scrittori , che fiorirono prima di Tiberio . Nulladimeno han fempre i faggi Profatori da ricordarsi che assai vicino alla temerità è, chiunque spaccia, fuori della Poesia, questi vaghi delirj. Singolar modestia è necessaria in tutte le Prose, altr' effendo le leggi, e le libertà de' Poeti , altre quelle de' Profatori . Ad onesta, e grave Matrona non fon già disdicevoli gli ornamenti; ma pur questi debbono esser tali, che spirino gravità. Altrimenti s'ella volesse comparire con ornamenti giovanili, e capricciofi, ragionevolmente fi comprerebbe lo schemo de' più taggi con quel medetimo ornamento, che alle giovani fuol recar leggiadria, e bellezza. Meminerimus ( dice Quintiliano nel lib. 10. cap. 1. ) non per omnia Poetas effe Oratori sequendos , nec libertate verborum, nec licentia figurarum, A quelte leggi prescritte alla Prosa io so che Platone non volle sottomettersi ne suoi Dialoghi , abbondando egli di Fantalie, e di Allegorie Poetiche. Ma ne fu egli anche ripreso da' Critici, e notato da Dionifio d'Alicamaffo in alcuni luoghi per freddo; laonde noi; più tosto vogliamo in ciò riverire la sua autorità, che imitare la sua libertà.

Molto meno crederem degni d'effere imitati alcuni moderni, i quali nelle Orazioni, e Profe loro fon più Poeti, che Oratori, impinguandol' effi di queste Immagini, e di tante Merafore, che più non saprebbe inventare un Poeta, In una Orazione composta in lode di Francesco Morosini Capitan Generale de Veneziani da un Autore, provveduto ora di altro giudizio, e di rara erudizione, ma allora affai trasportato dall' età giovenile, si leggono questi sensi: A' lampi della vostra spada, che percoffero gli occhi degl' mimics, si scoprì ad essi qualche cosa d'invisibile, che v'accompagnava. Videro che vi seguivano incatenati tanti escretti loro dissatti ec.; e vi accompagnava, se ben lonsano, il Regno di Cresa. Certamente di più non avrebbe ofato un Poeta; e ragion voleva che un Oratore almen confolasse con qualche scusa una sì Poetica Immagine. In vece di quel videro sì assolutamente adoperato, poteva egli almen dire che i nemici immaginavano di vedere. Segue più abbasso a ragionare in tal guisa. Vide allora il Destino Ossomano Sulla vostra fronte il Dellino del Cristianesimo, e l'adoro. L'avervi veduto fargli fronte, e l'effere stato degnato d'aver veduta la vostra faccia, benche nemica, fu quel tutto, che pote impetrar di gloria dalla Provoidenza, s soddisfatto d'aver meritato tanto, non posendo sostener ne pure il vostro spuardo, fuggi una volta per sempre: Poco ci vuole per conoscere che questo

lavorio della Fantafia è troppo ardito in Profa; ed agl' intendenti chiaro apparirà che da qualche Poetica guardaroba fu prefa anorca la feguente Immagine: Al paffere, dic' egli, che fun' il necchier' Occidentale per l'Arcipelago, a vedece le mura di Biraunio liberarea, mirrol casi "fispare ogni onda di quel Mare vinta de' cofpri virosfi, e qu', dirà, vrisufà il Marofini, là focu-fife il memio, ec. Che fe richicialamo gravità di Stille, e gran modelin nella Fantafia, quando fi ferive in Profa, moto più dovrà la detta Profa eguptafit di al Rapimenti, e Voli Poetici, i quali affatto fon riferbati alla

giuridizion de' Poeti .

Perchè però fin quì abbiam difaminata l'antorità de' Profatori nell'adoperar le Immagini Fantastiche; si dee non meno considerar quella, che godono gli stessi Poeti; imperciocche potrebbe agevolmente ingannarsi taluno, in credendo che ad ogni forta di Poemi fofs' egualmente permeffo l'uso delle mentovate Immagini. Tutto lo sfogo della Poetica Fantalia può ne' componimenti Lirici aver luogo; e questa sì distinta licenza nasce dall'Estro, e Furore, che più che ad altra Poefia fi conviene alla Lirica. Per qualche vigoroso affetto tutta in sì fatti Poemi s'agita la mente del Poeta, e avendo essa tempo di ruminar le cose, e di farvi sopra mille ristessioni, quindi è che naturalmente, e con verifimiglianza n'escono suori Immagini grandiose, e mirabili di Fantasia, se l'oggetto è magnifico per se stesso, e sublime ; o pur gentilissime , e tenerissime , se l'argomento Lirico è per se stesso gentile , e tenero . In questo bollore d'affetto i salti , i Voli dell' Immaginazione son gloriosi; il dar anima alle cose insensate; l'attribuir loro intendimento, affetti, e parole; il felice ardimento delle Iperboli, Traslazioni, ed Allegorie, fon deliri stimatissimi. Ne solamente lodevole, ma necessaria è la nobiltà , e bizzarria di quest' espressioni Fantastiche , per ben vettire gli argomenti maestosi. Non bilogna però spronar cotanto Pegafo, che finoderatamente si perda il cammino, con traboccar poscia e in disordinate Immagini, e in disconvenevoli digreffioni, e nello Sule turgido, e gonho. Oye il fuggetto Lirico farà baffo, umile, ove farà galante, e graziolo e colla medefima proporzione d'affetto dovrà agitarfi la Fantafia, ed empiere delle sue Immagini i versi. Queste Immagini dovratno essere anch' elle gentili, delicate, e dimesse; e laddove ne magnifici argomenti la fublimità delle Immagini cagiona la maggior bellezza della Lirica Poesia, ne' mezzani, e negli umili farebbe disdicevole, dovendo regnare in questi la delicatezza, la galanteria, e una mirabile grazia di femplici, tenere, e pulite Immagini.

Sì acconciamente non possiono dentro i Poemi Erotci fignoreggiar quele fipiritos Immagini, que Voli di Fantasa, che rendono control lumino- la la Lirica. Altro non è l' Epico Poema, che una Storia in versi; laonde richiede maggior modelfia d'espressioni; e l'affetto, padre del Euror Poetico, possio delle più ardite Immagini, ha da esse moderato con seno più severo dall' Intelletto. Contuttociò possicache il Poeta Storico è geno fiempre Poeta; ggli può, anzi des serviri di colori Fantastici, nieno pom-

P

posi bensì, ma però magnificì, come di Metafore, d'Iperboli, e d'altre Immagini di minor mole, affinche la fua parrazione comparifica nello Stile maravigliofa, e pellegrina. Bifogna vestire, e rappresentar le cose, o i fentimenti con espressioni figurate, vivaci, e maestose ( ma senza lasciarsi trasportare dalla Fantasia alla continuazione di qualche Immagine ) consistendo in ciò gran parte della beltà, che s'ammira nell' Epopeja. Tutt' i fentimenti, e gli oggetti ancor bassi vi hanno da prendere un'aria grande, alla guisa delle Corti Reali, dove i luoghi più vili, dove le persone più basse e negli ornamenti, e nelle vesti spirano anch' esse la magnificenza de' loro padroni . In un' altra maniera pure può la Fantafia Poetica gloriosamente adoperarsi ne Poemi Eroici; ma di ciò favelleremo nel seguente Capitolo. Per quel, che s' aspetta alla Tragedia, diciamo doversi mettere in effa maggior freno alla Fantafia di quel, che abbiamo richiefto ne' Poemi Eroici. Imitandosi quivi l'usato, ed improvviso ragionamento degli nomini, ragion vuole che da' personaggi non si usino quelle sì strepitose Immagini, che possono solamente portarsi da una Fantasia, la quale con agio va ruminando, e concependo le cofe, com' è quella del Poeta narrante, e molto più quella de Lirici. A questa necessaria naturalezza si dimenticò non rade volte di por mente Seneca il Tragico (a). Ancora il Conte Carlo de' Dottori nel suo Aristodemo, ed il Telti nell' Arsinda incastrarono certe Immagini Liriche, le quali non molto si convengono alla sobrietà delle Tragedie. Non è per questo, che l'Immaginazion de Poeti abbia da effere affatto imprigionata ne' Tragici componimenti . Anzi e la qualità delle persone, che vi si suppongono, piene di grandi, e differenti affetti, e la necessità verifimile, ch'elleno hanno di parlar nobilmente, lascia luogo alla Fantafia di adoperar vivi, e maestosi colori, e di sostener la grandezza del fuggetto con magnifici traslati, e con vestimenti Fantastici. Ma nell'uso d'essi ha ben da considerarsi la Natura, e il verisimile, colla fcorta de' quali si asterrà il Poeta dal parlar con oggetti inanimati, o lontani, e dal dar loro anima: in una parola dallo spacciare Immagini convenienti. alle fole perfone, che gentilmente delirano, e non a quelle, che all' improvviso, e seriamente ragionano. Nelle Commedie per fine poco riman da fare alla Fantasia per quel, che appartiene allo Stile, potendo essa, a cagion della bassezza di chi parla, usar per lo più solamente semplici, pure, e naturali Immagini. In fomma la Natura farà fempre la configliera de faggi Poeti. Questa fara lor vedere quali Immagini si convengano, o si disconvengano alle persone parlanti, alla materia, che si tratta, ed alla qualità del Poema. Co' suoi lumi si son finora regolati i migliori Poeti, l' esempio de' quali ci sarà di sommo giovamento, ove a noi pure venga talento d'esercitar la nostra Fantasia in opere somiglianti.

CAP.

<sup>(</sup>a) Seneca il Tragico. ) Qui oltre al censurare Seneca , avrei lodato i Greci , e partico-larmente Euripide .

Delle Immagini Fantsfliche diffefe. Efempi del Lemons, e e ditri. Quando ufate dagli Antichi, e Moderni. Poma Erwic aqui diffee ammetta. Favole degli Antichi. Vivin necessirei alle Immagini della Fantsfla.
Froole d'Omero esseminate: Diffa del Tasso. Allegorig, e Marafort precensii. Belle Immagini di Callimare, e del Ceva.

Fin qui ho io intefo di trattar delle Immagini Fantastiche, delle quali si vestono i sentimenti, e non di quelle, che talvolta distese danno l'effere, e l'argomento alle Canzoni, a i Sonetti, e ad altri sì fatti componimenti. Vero è che nel riferire gli esempi mi sono per avventura abbattuto in alcune di quelle Immagini, che han corpo, ed empiono qualche Poemetto, delle quali mi fo ora partitamente a ragionare. Noi possiamo appellarle Immagini Distese, o Continuate. Avendo i Poeti conofciuto quanta novità, e vivezza si recava a i lor versi dalle Immagini Fantastiche, s'avvisarono eziandio che maggior diletto se ne trarrebbe, se lor si desse corpo, cioè se quell'Immagine, che poteva ristringersi ad un fentimento, fi allungaffe infino ad empiere una particella d'un Poema, e talvolta ancora il tutto dello stesso Poema. Così vestirono, per esempio, un sentimento naturale con una Metafora; e poi questa Metafora, prendendo maggior corpo, divenne materia di molti versi. Per fignificar che un Principe è sempre vittorioso, un Immagine assai nobile è quel dire, la Vistoria il segue, e l'accompagna da per ruste. Ma questa è Immagine breve , riftretta in un fol fentimento. Che se vogliamo vederla continuata, e distesa in guisa tale, che si dia vita ad una Canzone intera, o ad un Sonetto, fi miri come venga ciò eseguito dal Signor de Lemene nella prima Ode Anacreontica del suo Rosario indirizzata ad Eleonora d'Austria, Moglie de Carlo V. Duca di Lorena. Finge questo gentil Poeta d'aver osservata una Donna, che iva sempre accompagnando il Duce suddetto, e lo fpiega con questi verst :

Ma qual weggio a lui compagna Sempre a lato Bell Amazone guerriera P Segue ognor la fua Bandiera, Quando armato E terror della Campagna, L'accompagna, E fovente anco il precorre,

Omniou egli l'Immagine, comandando alla Musa che vada a spiare, chi sia costei, per poteme poi dar contezza ad Eleonora. Avendo la Musa di osfervato che presso all Esco addormentato vegliava uno Spirito in sua guardia, dice d'aver chiesto a lui chi sosse que se l'aggiudra della coma della coma della su feroce, e leggiudra Della Perfesta Peosse.

Donna, e d'averlo in tal guifa interrogato:

Palla fia, che agli altrisi danni
Tratte al Pome
Marsial, con Carlo è in lega?

O Sultana, che lo prega
Di prodono
Per gli Scisici Tiranni?

No, i'inganni: E' la Madre della Gloria,

Mi i/pofe, è la Viroria.

Eccovi come l'ineggnofilmo Poeta ha data estensione, corpo, e grandeza a dun' Immagine, che poteva ristringesti ad un solo sentimento, somandona coll'amplificarla quasi un' Ode intera. E qui s' ha da commendar somanmente l'artifizio del Poeta, il quale per tante Strante, e con tanta leggiadria ha tenuti sospesi gli animi degli Uditori, bramos sul principio di faper chi sossi quella Dona, che sì coltantemente accompagnava l'Erce. Così pure quella bella (a) Immagine Fantalitar, coa cui Marziale descrive la morre d'un valoros giovane, dicendo che Lachesi contando le vittorie da lui riportate ne Giuochi Circensi, il credette vecchio, e il rapi dal Mondo.

Dum numerat palmat, credidir effe fenom, quella, dico, diede argomento al Tasso, e ad altri Poeti di formare un

intero Sonetto fopra una fomigliante difavventura.

nhero sonetto lopra usa lomigname una vaghezza, e novità fi colorica. Nè può abbaltanza diri con quanta vaghezza, e novità fi colorica del propositi a cagionar per fi felfe metaviglia alcuna, prendono dalla Entantia del Poeta come un'anima nuova, o un'ari figura, one alamente diletta, e fa flupi gli Udirori. E dal Iro vaggia mon fa gita Entantia del Poeta come un'anima nuova, o un'ari figura, one alamente diletta, e fa flupi gli Udirori. E dal Iro vaggia mon fa gita Entantia in inventare, o concepir quelle dilettrovoli finaloni, che il divato di fopra. Colo ben fifiare i foot iguardi fulla cofia nen le vien propella, fi muov ella, e rificalda. Dappoiche il fito bediore le ha fatto partorir qualche Traslazione, pierbele, o altra da fatta lumagine Fantaflica, fi ferma ella con pace a ruminarla, a polifità, a darle corpo, e fimarina, a lori di colo di c

<sup>(</sup>a) A quella immagine di Marziale che la Parca un tal giovane Scorpo,

Dam numera palmar, credidit effe forem, ann mi piace aggiunto il trolo di Bella; ponche oltre al parermi diversi, pofa ful fallo; quafi la Morre non rapica cenalmente i vecchi, ed i giovani; anzi forie più quefti, che quelli r
pochi giugenno alla veccharza.

col distenderla, argomento per un Sonetto. E tantó appunto prima del Petrarea fece Dante, come n'è testimonio un suo Sonetto, che non ha goduto peranche il benefizio della stampa, e si legge in un Ms. altre volte accennato della Biblioteca Ambrofiana. In un altro Sonetto pur di Dante i non ancora flampato, e compreso nel mentovato 'Ms., si legge un' altra non men vaga Immagine. Se Amore, dic' egli, fi lasciasse veder tra le genti, onde si potesse sar querela davanti a lui , immantinente io me gli gitterei a' piedi, chiamandomi offefo; ma poi non oferei dire da chi . Non potrei però far di meno di non chiederli ragione contra una Donna, che mi ha furato il cuore. E in proposito di quelta Immagine è nobiliffima la Canzone del Petrarca, la quale incomincia : Quell' antico mio dolce empio Sionore ec. Mostra il Poeta d'aver citato davanti al Tribunal della Ragione Amore: e comparitovi coltui, ponsi prima il Petrarca ad annoverare i danni per cagion d' Amore fofferui. Appresso comincia Amore anch' esso ad arringar contra il Petrarca, e chiamandolo ingratissimo, espone quanti vantaggi gli ha recati il suo onestissimo ardore. Chiedono finalmente ambi la fentenza. Ma la Ragione gentilmente conchiude fenza pur darla:

Alfin ombo converf ad ginflo foggio ,
I o con tremani, ei con moisi die, e crude,
Ciafem per fe concluide:
Nobile Donna, tua fentenna attendo.
Ella allor forridendo:
Piacemi zwy voftre quiftioni udite;
Ma più tempe biliqua a natra lite.

Quella Immagine continuata, e disse ampie tutta la Canzone, rendendola vivissima, e meravigliosa; e degno di gran lode è il Petrarca per averla condotta, e amplificata con singolare artisticio.

Conoscevano pure gli antichi Poeti quanta bellezza venisse a' Poemi da sì fatte Immagini continuate; onde le adoperarono fovente. Notiffima è quella d'Anacreonre, Poeta di gusto delicatissimo, ove ci rappresenta Cupido, che di notte ricovera in cala del Poeta per fuggire un fiero nembo, e facendo pruova fe l'arco bagnato più fervisse a scagliar le frecce. ferisce l'ospite suo. Non è men leggiadra quell'altra, in cui Amore sfidando Anacreonte a battaglia, dopo avere indamo contra di lui confumate le fue faette, si gitta egli stesso alla fine, e vince il milero Poeta. Altrove fing' egli che Amore, legato dalle Muse con catena di fiori, sia confegnato alla Beltà; e quantunque Venere offra per liberarlo parecchi doni, egli vuol tuttavia rimanere in fervaggio. In altro luogo Amore ferito da un' Ape dimanda soccorso alla Madre, la quale prende argomento di far conoscere a lui stesso la propria crudelrà. Non poche altre somiglianti Immagini si possono raccogliere dal menzionato Anacreonte, le quali sono a maraviglia vive, ed ingegnole. Gareggiarono con questo valente Poeta altri antichi Greci, come Bione, Mosco, Teocrito, e simili, riferiti in parte dall' Antologia Greca, avendo anch' essi con somma leggiadria usate le Im-Bb 2

magini diftefe. Fra i Latini vi furono pur molti, gloriofi per fomigliante lavoro della Fantafa; ed Ovidio probabilmente ha fra colhoro il primo feggio, potendo di dire che l'Immagiantra fua fu la più feconda; e fortunata, che vedelle l'antica Roma. A i vecchi Porti polfiamo aggiugnere molti moderni Latini, come il Pontano, il Sanazzaro, il Bembo, il Poliziano, il Fracafloro, il Molza, ed altri, effendo ricchi i lor componimenti di tal' invenzioni.

Per conto delle Muse Italiane non hanno elle molto da invidiar la felicità delle Greche in questo. Balta leggere quanto ci ha donato colle fampe il sopraccenato Signor de Lemene, per comprendere la gentilezza delle âmmagini continuate in nostra favella. E per mio pacre son leggia-dissimi que suoi Madrigali, in cui ci sa vedere Amore in tante differenti azioni, e figure. Siami permesso di portarne qua due per saggio degli altri. Nel primo, ch' è intitolato Amor percosso, fanno un Dialogo tra loro Filli, Amore, e Venere.

To Che bel Pomo d'or mi mostri, Amore!
Chi sel diede? A. Min Madre. Ed un Pastore
Il diede a lei nelle foresse ldee;
Perché vinse altre Des

In liste di Belsa.

F. E pur bello / A. lo se lo done.

F. Ma, fe accetto il bel dono, Venere che dirà?

Ecco appunto Ella vien . A. Deb il Pomo afcondi ,

F. L' ascondo in sen per appressarlo al core. V. Pur si ritrovo, Amere. Or mi rispondi:

Dov' è il mio Pomo d'oro? A. Io non lo so. V. No, no: non mel negar, so che su l'hai,

A. Poffa moriv , s' io l' bo .

V. Prendi questa guanciata. F. Oime, che fai?

V. Prendi quest' alera . A. Abi , abi . F. Deb Ciprigna non più.

Prendi il suo Pomo . V. Onde l'avefis su?

F. Pur' or ( deb mel perdona ) Amor mel die. V. Gran bugiardel che sei.

Ma rifpondi : Perchè , Perchè per darlo d'lei

L' bai su furato a me?
Di fu. Cessa dal pianto. Omai favella.
A. Perchè Filli di te mi par più bella.

Segue l'altra, ove insieme favellano Venere, ed Amore.
V. Dunque douré fensire,
Che di me se sait helle alera Beleate l

Che di me sia più bella altra Beltate! Fille di me più bella! Or di perchè Sia più bella di me? A. Nol værei dire.
V. Dillo; che temi tu? A. Temo guanciate.
V. Dillo [enza temte. Perchè di les.
Men bella si fembri io? A. Dir nol vorrei.
V. Finifeila. Che sì.... A. Non men di quella

Bélla fei , ma gran tempo è che fei bella.

Potrei pure qua rapportă qualche altro elempio prefo dal Rofario , Opera del medefimo Poeta. Ma io mi rimango di farlo per la troppa vicinanza de fuggesti profani , e perchè facile a tutti è il gulatrii mell' Originale ftefe, che n' è ripieno. Grà non voglio tralafciar di condire il mio libro con alcuni pezzi di una feuifita Immagine conceputa nel Can. a. de Fafli di Ludovico il Grande dal Dottore Eultachio Manfredi , valorofo non men nelle Maremariche, di cui è pubblico Profesiore in Bologna , che felicifimo Cultore delle Lettere: armee. Volendo egli narrare la famoda unione de due Mari fatta da quel gran Monarca, s' immagina che una più che umanza voco gli ferica Porecchio. Quindi eggli dice:

Mi volgo: e avanti a me cinta di lume Immago io vodo in gnifa di Uum merale, Ma però di Uum maggiore, e quanto, e quale A i Nami fiod manjifajita un Name. A i rai, cli egli movea cerulei, e chiari, Allo fillano e Cini d'Alga inteffuse, E al gran Tridante infra gli Dei semuns, Nettum comobi, il Reganare dei Mari.

Dopo alquanti versi introduce Nettuno stesso a favellar de pregi del Gran Luigi, con dire:

Quì più placido in vista, e con quel volto, Che le tempeste accheta, e placa i venti, Incominciò, ma con divini acceuti, Che il ben vidre a mortal lingua è volto.

Marra dunque il finto Nume com' egli ora foggiorni nel Mediterraneo, ed or nell'Oceano; e che un giorno era, dove la Garonna sbocca in mare: .

"Quande di messo alla tranquilla celma

Del Fiume ceo di Ninfe efer una fluulo, Fretrolof, andenti, e che di duolo Empiroumo il lido, e bastean palma a palma. Tole Ninfe io ravvifai, cui diedi Jobe le Ninfe io ravvifai, cui diedi Le cura già di cuftodir quell' acque, E di lor le fei Dez, come a me pacque, Cbe divije friu lor foffer le Sedi. Viderni appena, che fra duolo, ed tra dizando un grido, ed diferstando il curfo, Vicni, o Dio, mi decan, vieni al feccofo Delle nua Marelle, e i denai mor immira.

T....

Turban è il Regno sun : flusti fiennieri
Vengon per ciache voi dentro quest' oude:
Vengon delle qu' mifre mirche fponde
Estrome Ningie ad occuper gl' imperi
to volle, ma eleta e, forevare impani
Fin del Libiro Mar ne è mifri Regni
Le Ningie a shoule, e le combibi n' s'egni
Del brun sembante, e de i crin solri e, e-bruni.
Vidi, vui d'are aggiupena, oudi imprevoie
Venir su gli occis miei Nereidi derre
E giurerei di eran dell' acque l'here
E giurerei d'eran dell' acque l'here

Allte neguali ber chimes divife,
Altre cofe immagina il. Poeta che diceffero quelle Ninfe, e che Nettuno
fi movefie per mirar egli fletfo la cagion di quello nuovo tumulto. Deferive il medienno Nunei il vivaggio da fe facto per quel marvigliofo canale,
e dopo aver detto ch'egli pervenne a i lidi d'Occitania, aggiugne quelle
parofe:

Quì trovo un Perra, e ferra il Peres incife
Il GRAN LUIGI i legge in amera mar.
Non più, disfi in, più mon cerchiem chi puate
Unir Chi, che Nextuno aveno airufe.
L'opra fir di LUIGI. Ei voude al pari
Ufar la ferre fua ferra gouir Regno.
Cedafi la mia Reggia a un Re il degno;
E il Sigmo delle Tere abbiagi i Mari.
Quì fi taque Nextuno, e qual baleno.
Ratto abenouir agli cerchi mici disperve.
Spari) Niga con lui, fiparir le lerve;
Ed io reful di Deixi ripine.

Ma io fin qui ho folamente parlato, e portato esempi di Poeti Lirici, a i quali veramente fono, e possono essere più famigliari queste Immagini, per cagione dell' ampia autorità, che di fopra abbiam conceduta alla lor Fantafia . E le ragioni quivi arrecate pruovano eziandio che alla Poefia -Drammatica, o sia alle Tragedie, e Commedie non si convengono in guifa alcuna questi continuati deliri. Non si può già sì speditamente pronunziar fentenza intorno all'uso loro nell' Epopeja. Quantunque si sia dimostrato che le corte Immagini fono ( moderatamente però usate ) lecite a questa sorta di Poesia; pure da ciò non segue che le Immagini distese possano aver luogo in esta . Dovendo il Poeta Epico narrar le cose - imita perciò gli Storici, e dee mostrar gravità, e sodezza ne suoi ragionamenti. Che se una di si fatte Immagini , le quali han licenza d'empiere un Elegia , un Epigramina, un Sonetto, una Cancone, ed altri Poemi, dove si trattano argomenti immaginati, potesse ancora occupare un Poema Eroico, avrebb esso più tosto saccia di Romanzo, che d'Epopeja. Non è vietato a' Romanzi

manzi il fondarfi affatto fopraci deliej della Fantafia Ma Il Poema Epico. ove & cerchi di farlo perfetto, ha da effer fondato ful Vero dell' iftoria per configlio de faggi . Diverse di condizione hanno perciò da effere fra loro le Immagini diftele de Liciei e quelle degli Epici. La Fantafia de primi può dar anima , fentimenti , ed azioni per lungo tempo alle cofe inanimate, e fabbricare Immagini ; che puramente Fantaftiche Artifiziali da noi fi chiamarono. Ciò è proibito a i fecondi; ma in fua vece usano essi altre Immagini, cioè quelle, che altrove da noi furono appellate Semplici, e Naturali , e che a dirittura compariscono Vere , o Verisimili non solamente alla Fantafia, ma ancora all' Intelletto. Valgonsi d'effe negli Epici Poemi, nelle Tragedie, nelle Commedie i migliori Poeti. Ci rappresenta la lor Fantafia ciò, che di più mirabile, e nuovo è yeramente accaduto, o realmente è, ed accade. Ovvero immagina ciò, che poteva, o doveva, può o dee verisimilmente effere, ed accadere ne i Regni della Natura . Nel che, ficcome già avvisammo, eglino si studiano di persezionar la Natura medesima, prendendo : ordinariamente nell' Epopeja , e Tragedia per fondamento della fabbrica loro qualcho Verità raccontata dalla Storia, o faputa per fama.

Altrettanto ancor fecero gli antichi Poeti. Solevano effi cantare ne' loro Poemi qualche avvenimento, ed azion verà; e perchè bene fpesso non portano le cose avvenute gran maraviglia , mettevasi la Fantasia Poetica a ruminar quell'avvenimento, ad acconciarlo, ad immaginarlo nella guifa, che a lei pareva maraviglioso . Se questa mirabile Invenzione, si giudicava dall'Intelletto Verifimile, e credibile, se n'adornavano i più gravi Poemi . Doveasi per esempio narrar la presa di Troja, e qual maniera tennero i Greci per occuparla. Darete Frigio ( Autore per altro fitrizio , e non degno di fede ) racconta ch' Enca , ed Antenore si convennero co' Greci per tradir la patria . Disposti i Greci una notte presso ad una porta della Città in un luogo, ov era un capo di cavallo, e fatto lor cenno da i Traditori, entrarono in Troja, e fe ne fecero padroni. Io per me penfo che più tofto in altro modo feguiffe quella famofa impresa : cioè che i Greci facessero vista di partir dall'assedio, dopo aver prima posta in agguato molta Cavalleria lungi da Troja . Lieti ufcirono dalla Città i Trojani, credendosi omaii secori ; e sorpresi dal nemico perderono la libertà , e la Reggia dell' Afra: (fe pur' è vero che Troja fuffe giammai prefa da Greci , il che da taluno fi niega . Sia vera , o falfa questa mia visione , e sia vero, o falso quanto narra Darete, ciò poco importa. Suppongasi pure passato l'affare in una di queste due maniere, certamente non è l'avvenimento abbastanza maraviglioso. Che secero i Poeti ? Finsero che i Greci prima d' abbandonar l'affedio fabbricaffero un Cavallo di finifurata mole, e che l'empiessero di soldati . Di poi, per mezzo di Sinone, satto credere a' Trojani che bisognava introdurre il Cavallo in Troja, la notre appresso fornirono la meditata imprela . Non v'ha dubbio che immaginandoli , e contandosi da Virgilio in tal guisa il fatto ; emple di maraviglia i Leggitori , non lasciando tuttavia d'essere Verisimile , e credibile ; tanto acconciamense, e giudiziofamente viter dipieto da quet divinos Poeta. Non è più dovuta a Visgilio I al lode di tale invenzione; piochè Tifodoro, e Q. Ca. labrefe, o Smitmes Poeti Greci, da quali s' è deferitta la prefa di Troja, e il primo almen dei quali vide avanti a Virgilio, narrano quafi colte me define circoftanze la cofa. Omero fteffo nell'Utifica, Plauto, Lucrezio, ed altri antichi fanno menzione del Cavallo. Trojano, e Macrobio affirma chè il Principe de Poeti Latini copiò da un certo Pifandro le Invenzioni tutte del 2. hir, dell'Eneide A no is haff of differente come la Fantafia de vecchi Poeti rende credibilmente maravigliofa una cofa, che forfe nulla in fi contretteva di maravigliofo.

Lo stesso si pratica tutto giorno ancora ne pobili Poemi . Ma di quefto lavorio Poetico abbiamo già diffusamente trattato in ragionando della Materia nel Cap. VIII. Resta ora da dirsi che gli antichi adoperarono eziandio ne lor Poemi Epici certe Immagini Fantastiche, le quali forse allora comparvero dirittamente Verifimili non folo alla Fantafia , ma ancora all' Intelletto de' popoli accecati da vane opinioni ; ma ora fenza dubbio fi conoscono dirittamente false dall' Intelletto illuminato per la nostra Sansiffima Fede, come fon tanti favoleggiamenti delle finte Deità del Gentilefimo, che s'incontrano in Omero, e in altri moltissimi Poeti. Fra queste Immagini non poche ce ne furono, le quali fe non dirittamente, almeno indirettamente rappresentarono un qualche Vero all'Intelletto, coprendo come con un velo misterioso, verità Istoriche, Naturali, e Morali. Imperciocche offervando que Poetle che il popolo credeva operatori di miracoli i falsi Numi, finsero che Mida Re della Frigia ottenesse da Bacco il privilegio di far diventare oro qualunque cola egli toccasse . Ma mutandosi pure in oro ciò, ch' egli prendes per mangiare, e bere, convennegli, fe non volle morir di fame , pentirsi del ricevuto dono , e farselo cambiare . Con quelta maravigliofa Immagine , che non alla fola Fantafia , ma all' Intellegre ancora de ciechi Gentili potea parere affai Verifimile, mi fo a credere che i Poeti difegnaffero la straordinaria avarizia di Mida, il quale sì sconciamente s'era volto ad ammassar danari, ed a risparmiar le spese, che steste a pericolo di lasciarsi morir di same . Vaghissima altresì , ed ingegnofa è la favola di Fetonte. Costui su per avventura figliuolo di qualche gran Principe, ed invogliatosi di reggere, essendo ancor giovanetto, qualche provincia, o il Regno stesso del Padre, meritò la morte per lo difordinato, ed imprudente fuo governo. Cento altre fomiglianti Favole potrebbero qui accennarsi. Che se non si voleva da Poeti narrare, e colorir qualche azione vera, e cofa avvenuta, ma folo infegnar qualche precetto di Filosofia Morale, o Naturale, usavano parimente le stesse Immagini, ch' erano da lor chiamate Allegorie. Per far conoscere quanto sia nocivo, e da fuggirsi il soverchio amor di se stesso, immaginarono che un avvenente giovane appellato Narciso specchiandos in un sonte, e innamorato di se medefimo, perdesse la vita. Volendo configliare a giovani la suga de Vizi, e delle Voluttà, ancora negli anni teneri, finfero ch' Ercole ruttocchè

fanciullo strozzasse in cuna due serpenti .- Per lo stesso fine su da loro adoperata la Favola di Circe, che tramutò in varie sembianze ferine i compagni d'Ulisse, disegnando con essa gli essetti della sfrenata cupidigia de vili piaceri . Il medefimo può dirsi di tante altre fatiche d'Ercole , di Perseo , di Bacco , degli Argonauti , e degli altri , o Numi , o Eroi dell' antichità . parte de quali mai non visse nel Mondo, parte non fu differente dagli uomini d'oggidì, se non forse nell'aver più Vizj, o maggiori Virtà . E che in molte di quelle Favole avellero gli Antichi per fine il coprir qualche Storia . o moral configlio , facilmente fi può fcorgere in leggendo gli Spofitori si vecchi, come moderni della Setta Pagana, e massimamente Porfirio, Proclo, Palefato, Plutarco, il Vossio, ed Eraclide Pontico, il quale tratta en professo, e con molto ingegno, e schiarimento di quelle d'Omero. Diffi che in molte, e non già che in tutte quelle Favole si conteneva qualche verità , e ragione ; poichè infin gli stessi Gentili si rideano di coloro, che in tutte volevano cercarla. Cicerone fra gli altri nel lib. 3. della Nat. degli Dei così scrivea : Magnam molestiam suscepit , O minimo noteffariam primus Zeno , post Cleantbes , deinde Chrysippus , commentitiarum fabularum reddere rationem. Nè poca ragion' ebbe Tullio di portar questa favia sentenza ; perchè di fatto in buona parte somiglianti Fantastiche Immagini furono difertole, e frivole, mancando loro bene spesso quelle Virtà, che si richiedono, affinchè le Immagini della Fantasia possano chiamarsi perfette . D'alcuna di queste Virtù già s'è bastevolmente parlato . Or ne accenneremo alcune altre poche , la contezza delle quali non che utile , è necessaria a qualunque amatore dell'ottimo . Primieramente adunque , perchè le regole del Bello Poetico , secondo che si è detto , son sondate non tanto ful Vero, e Verifimile, quanto ancora ful Buono onesto, e profittevole alla Repubblica , bisogna confessare che nel lavorio di queste tal' Immagini alcuni Poeti, e specialmente Omero, trasandarono talvolta i confini del Bello, inventando mille fconvenevoli, viziofe, e fordide azioni di quegli Dei, che il Gentilesimo, e gli stessi Poeti veneravano come veri Numi. Dato ancora che col Velo dell' Allegoria rappresentassero essi una qualche Verità, questo Vero però non doveva essere ignobile, disonesto, fordido, disdicevole, e capace o di nuocere a' buoni costumi , o d'offendere la Relia gione. Siccome le nobili persone volendosi mascherare, e sar bella comparla in tempo di Carnovale, prendono Maschere, ed abbigliamenti dicevoli alla lor condizione , fenz'avvilirsi a celar se medesimi sotto un abito disonesto, pezzente, e lordo; così le Verità de' Poemi non hanno giammai da comparire in maschera, se non con abito convenevole alla lor natura, e qualità, affinchè ciò, che dee fervir loro d'ornamento, e di lode, non divenga spiacevole agli occhi altrui , ed argomento di biasimo . Senza che altre volte s'è detto che le Immagini della Fantasia sono sparute, quando le cose, o persone immaginate non si rappresentano operanti secondo la lor natura . Ora gli Dei d'Omero fono ben lungi da tal Decoro . Il perchè non pochi trovati della Fantafia de' vecchi Poeti più tosto s' hanno da no-Della Perfetta Poesia

minar fogni di persone veramente deliranti, che Immagini belle della Fantalia Poetica. Gerto non meritarono altro nome dagli stessi Gentili, ed il mentovato Cicerone non altrimenti ne scrisse nel lib. t. della Nat. degli Dei. Adunque l'Intelletto de faggi Poeti dee proibire alla Fantafia ciò, che non è convenevole, anzi è contrario alle opinioni della Religione, che fi professa. E (a) con gran ragione fon condannati coloro, che ne' lor Poemi ( come fece il Sannazzaro , e il Triffino ) melcolarono infieme le Verità della nostra Santa Fede colle Favole de' ciechi Gentili, confondendo le Najadi, le Nereidi, Proteo, Marte, Bellona, ed altre fognate Deità con Criito, colla Vergine Madre, co'Santi Martiri, e colle facre imprese del vecchio, e movo Testamento.

Si potrà eziandio opporre a Dante che in più d'un luogo dimenticò di trattare nel suo Poema un argomento Cristiano, permettendo che la sua Fantafia mischiasse col profano il sacro, e spezialmente allorche introdusse nel Purgatorio Virgilio , e Catone , uomini fenza dubbio portati dalla lor falfa credenza ad un più infelice foggiorno. Fanno parimente processo addosso al Tasso alcuni Franzesi, perche egli nella sua Gerusalemme, Poema facro, ha fatto entrar Plutone, ed Aletto, ridicole Chimere della Gentilità. Ma, con pace loro, poco fondamento ha quest'accufa. Egli è non folamente Verifimile, ma certiffimo di fede che ci sono i Demonj, e ch' essi han vari Principi , ed uno particolarmente , che dalle Divine Scritture si chiama ora Lucifero, ora Principe delle Tenebre, ed ora con altri vocaboli . Certiffimo è parimente che gli Spiriti Infernali hanno fecondo le dette Scritture diversi nomi ; e quando anche non gli avessero , può il Poeta con tutta libertà donar loro quelli , che più alla fua Fantafia piaceranno . Adunque il Tasso , col rappresentarci il Concilio tenuto dal gran nemico delle umane gemi , non trasporta nel suo Poema alcuna Favola , o Deità de' Gentili, ma fol prende in prestito quel nome, ch' essi Gentili davano al Principe delle Tenebre, ed il chiama Plutone; ficcome da il nome d' Aletto, preso da Poeti Pagani, ad un altro Demonio inviato dal Re Tartareo

<sup>(</sup>a) E con gran ragione fon condannazi ec.) A questo proposito dirò parermi troppo pia interpretazione che il Petrarca nel Sonetto, Levommi il mio pensier, avendo inteso in tanti altri luoghi per terzo Cielo quel di Venere, ivi intenda quello, di cui S. Paolo. Nè il Petrarca è molto schivo in queste cose . Nell' Egloga Undecima intitolata Panthron, tutta Teologica , chiama Giove il Padre eterno:

Sic cantare Jovem coepit, Genitumque, facrumque

E poco fotto l'Angelo, che losso con Giacobbe, lo chiama Stilbone, epiteto proprio del Pianeta di Mercurio

Et luctam in fomnis babitam Stilbonis agrestem .

the diament action promise posteria spiritus proprietus per diament action provietus proprietus provinces (conditional provinces) provinces (c anzione di nomi.

tireo a fostener la parte de Sarachit. S'egli; senza usar quelli nomi, a veste de descritta la medesima cosa, certo è che non vi resterebb suogo di simpolizzare; e che l'uso solo di tai nomi Pagani è quello, che muove il dubbio. Ma tanto è evidente che questo uso non è vietato a Poeti, quanto è certissimo che infin le Scritture Sacre, cioè l'erario della Verità, e de divini misteri, talvolta nelle lor traslazioni dicelero luogo a somiglianti nomi (a). Piacemi solo di rapportare ciò, che nel cap 15, di Amos è seritto: Institum mi serra reliquissi, facientem Arsturam, O Orionem. Al qual luogo notò S. Girolanto le leguenti parole: Quando antem adimus Arturam, O iriona, mon debennis septi fabian Poetarum, risicula, O partentos madacia, quista ctium Cesum infamere conontur, O mercetem supri inter sidare collegate, picceries.

Arthurum , pluviafque Hyades , geminofque Triones ,

- Armatumque auro circumspicit Oriona .

Sed scire debemus, Hebraa nomina, qua apud cos aliser appellaneur, wocabulis fabularum Gentilium in Linguam noftram effe traslata, qui non poffumus intelligere quod dicitur, nifi per en vocabula, que ufu didicimus, O errore combibimus . Unde & in Regum volumine Graci Titanas transfulerunt , qua apud Ethnicos celeberrima fabula est ec. . Ci fon veramente le Costellazioni appellate da' Greci Arturo, 'ed Orione; fono 'parimente flati al Mondo i Giganti, che presso a i detti Greci ebbero il nome di Titani. Adunque fu lecito a i Traduttori della Scrittura Sacra il valerfi de' medefimi nomi, e farà pure flato lecito al Taffo l'usar i nomi di Plutone, e d'Aletto, per fignificar due Demonj, che fenza dubbio ci fono, e maffimamente perchè i nomi di questi Demonj sogliono esprimere gli ufizi soro, o la lor natura, o altro effetto loro attribuito. Altrettanto ancora fecero altri Poeti facri, da noi venerati per la lor fantità, e dottrina: e non ci è oggidì Poeta, che abbia scrupolo di chiamar Giove il sommo, e vero Dio. Ciò, che si vieta, è l'unir colle facre azioni, e persone, che son certissime, le azioni, e Deità favolose de Gentili, che son falsissime, come Venere, Nettuno, Mercurio, Pan, e mille altri fimili Dei, che non furono deificati. e non ebbero l'effer doro, se non nella Fantafia de ciechi Pagani .

vedurofi adunque che il Velo Fantaftico, onde i Poeti cuoprono talvolra il Vero, o il Verifimile, non ha da pregiudicare alla Religione, e alla Politica, aggiugniamo ora che queflo Velo non dev' effere grofio, come panno, ma tralprainte, e fottile, affinche velocemente fi poffa comprendere il Vero, o Verifimile coperto con effo. Quando fia necessario il Començo e l'Interprete quando fi debba tromare a rileggere i versit, o spendere pra fatica per venir'in cognizione del Yero, artifiziosimente celato forto questo.

<sup>(</sup>a) I Centili ad Infrara dicerano i altra, a cula Pluto. E quella medelima voce è nel Simbolo di noftra Pede; xerradirra da altra i perchè l' uomo fi ferre di quelle voci , che corramo, e che lono già introducte. E mictolo il Milleli nel pinno Proginalima, i riticando in Virgilio Vorarempa malandora, quali reccile contri al decoro. In quello hogo Venerem vale femplicamente remobalum ; nel chi la lotte q i immagina mai la Des Venere.

Im magini, elle perdono o tutta la lor grazia, e bellezza, o almeno parte di esta. E'sempre viziosa la troppa oscurità; e siccom' erra chiunque, affine di comparir sublime, e di dire in maniera straordinaria tutte le cose, diviene oltre il dovere oscuro, così niun merito rimane a coloro, che sott' oscurissime Allegorie, ed Immagini chiudono qualche Verità, a discoprir la quale, non che l'ignorante popolo, non giungono talora gli stessi intendenti dell' Arte. E per questa cagione ancora a noi non finiscono di piacere alcune delle sopraddette Favole degli Antichi, e spezialmente d'Omero. Oscure di troppo ci sembrano quelle Allegorie; quando piuttosto non sia il vero che Omero, e gli altri non pensassero punto al formare Allegorie, ma che folamente avellero in animo di piacere al popolo rozzo con que' chimerici fogni, nulla curando la delicatezza de' faggi. In una parola: confistendo la dilettazione dell' Intelletto nostro, allorchè ci si parano davanti queste Finzioni, Favole, Allegorie, ed Immagini, nell'imparare, e comprendere un qualche Vero mirabilmente, e leggiadramente travellito, ove questo Vero sia tanto mascherato, che ravvisar non si possa, piuttosto noja che piacere noi trarremo da cotali ritratti. E se la limpidezza si richiede nelle-Immagini distese della Fantasia, molto più la richiediamo nelle Immagini brevi, quali fono le Metafore. Queste nulla vagliono, se facilmente, se con eguale, o quasi egual chiarezza non ci fanno intendere ciò, che noi intenderemmo in ascoltando i nomi propri dele le cofe.

Oltre a quesso si avrà riguardo che tanto le Tratlazioni, quanto se altre Immagini della Fantasia, non sieno cavare da oggetti plebei; fpiacevoli, e ridicoli, o contengano fordidezza, e bassica quando però non si trattasse materia burlesca, e non si volesse destare in risc, perche ciò allora non solamente non sarebbe vizica, ma farebbe virite. Putrosso di debbano trarre le Immagini da oggetti più vaghi, più nobili, più grandi, più gentili, e più, giocondi, che non è l'azione, o la così, che noi vogliamo rappresentare, amando noi il vedere ornata, e perfezionata, abborrendo il vedere abbassitata, ed sivulita la Materia oltre al merito suo, e all'espettazione comune. Finalmente dappoiché s'è cominciato ad esprimere una cosa con qualche Immagine, o Metasfora, o Allegoria, non si può senza errore finiri il senso con un altra; ma bisogna continuare col medessimo taglio di Velo, acciocche la vetle di quella così non comparisca fatta a vergato, come gli abiti bussoneschi, Perciò non potremo lodare il Petrarca, il quale così da principio al sua quarta Canzone:

Si è debile il filo, a cui s' attiene

La gravosa mia vita, Che s'altri non l'aita

(a) Ella fia tosto di suo corso a riva.

(a) Ella sia tosso di suo corse a riva. ) Fia a riva, è lo stesso che arriverà di suo corse al sime. Così: Ne dentre sente, ne di suor gran caldo, è lo stesso che non mi cate gran

La vira attaccata ad un filo debile, che în breve è per giugnere a riva di fino corfo, per verită fon due Traslazioni, o un' Allegoria, ed Immagine poc ordinata, e mal cucita. Replicò il Petrarca quafi lo fiello fentimento in' quel Sonetto, che comincia, lo piunfi, er cause ec., ma non con maggiore felicità:

Ond ei fuol sear di lagrime tal fiume, Per accorciar del mio viver la tela,

Che non pur ponte, o guado, o remo, o vela, Ma scampar non porteni ale, nè piume.

Lo stesso pur può diri di una somigliante Immagine usata dal Malerbe nelle Stanze, che cominciano Philis, qui me vois ec.. Dic egli in questa maniera:

Que je ne fusse miserable,
Que pour être dans sa prison.
Mon mai ne m'étonneroit gueres,
Et les berbes les plus vulgaires

M' en donnervieut le guerifon .

Valesse Dio che in una mossssi d'atra misseria, che quella d'essera prigionier di
Fisside. Il mio male mus mi speventresche punto, e l'erbe più reviudi me ne guarirebbero. Il male Metasorico della prigionia non poteva, nè dovea sanars con uno sciloppo.

Ma ritornando alle Immagini distese, egli mi pare che l'uso dell'

gens fans. E ma friegazione della prede Code detti di formi, e una è nuova immagini. E pai la Rima cidella finili, e è ciunlati, che cargono longo i mencio. Di queffi Efennja e sea il Petroca infini in Dante, e con è poco che ficia mangrano cido ciorio i la Pandaro fi es troveramo, crecho i o, molti do piatre es un il immagine all' altra e ciò modira copia, fiprico, e vivexano. E quando le immangini fano leggiadre, fa un attabile vago, come quallo di lucerzio ?

----- medioque in fonte leporum

Oh! fonte, c'hor mon fon colo col disparer, come filo, ed acqua, c'he corre, alla quale, e pragonata la vita. E chi fa-che non irreccia fila d'arqua, gome mai diciamo 'un' equite che filo d'arqua, gome mai diciamo 'un' equite che filo d'arqua, gome mai diciamo 'un' equite che filo d'arqua (arqua c'hor mai c'hor mai

Per attoriare del viver mis la tela.

Ma quelle, fono frati tanto familiari, e tratte dalla sonifima novella de gomitoli delle Fate, o Parche, che non s'impegnano a (sgoitarle, e continuarle, come se fosfero move, ed infoltre alle proportio i ma si passimo, come tenenti luogo del proprio, e fatte per la Langua Poetica, e termini si quell'atte.

antichità nel formarle brevi , come gli Apologi d'Esopo , o più lunghe , come le Favole de' Poeti, posta con gioria seguissi, purche ci guardiamo dagli fcogli, che telle accennammo. I fuggetti veri, che si vorranno trattare in Poema Eroico, ove non fieno affai meravigliofi, pregheran la Fantafia che li faccia divenir tali . Ess' aggirandoli ne formera Immagini pellegrine, e nuove, conservando sempre il Verisimile, il credibile, il probabile . Lo stesso, e con maggiore autorità potran fare i Lirici. Veggasi come gentilmente un Greco favoleggiasse, e facesse divenir meraviglioso un argomento vero . Avendo Berenice, moglie di Tolomeo Evergete, Re dell' Egitto, votata a Venere la sua bellissima Chioma, se il marito ritornava vittoriofo dalla guerra, fe la troncò, e l'appese nel Tempio. La mattina appresso più non si trovò la detta Chioma, e recatone alla Reina l'avviso, ella perciò stranamente s'asstisse . Ciò veggendo Conone gran Matematico di que' tempi , le fece credere che la Chioma per ordine degli Dei era stata portata in Cielo, e cangiata in istella . Non potes la Fantasia d'alcun Poeta immaginare un più bel ripiego di quello , che si trovò da Conone . E in fatti piacque cotanto quella invenzione a Callimaco valentissimo Poeta di que' tempi, ch'egli ne volle comporte un' Elegia. Questa per opera fol di Catullo, da cui fu fatta Latina, è rimasa in vita, ed è a noi pervenuta. Rappresenta egli dunque, secondo la giurisdizion de Lirici, la Chioma stessa già divenuta Stella , che parla ; e le attribuisce così leggiadri sentimenti , che- meglio non può immaginarsi. Fra le altre cose dice la Chioma alla Reina: che di mala voglia parti dal suo capo, e giura che ciò è vero. Aggiunge the quantunque ell'abbia la fortuna di vederli paffeggiar sopra il luo dorso gli Dei in tempo di norte, pure vuol confessare una verità con tutta franchezza, e con pace di Nemesi ( Dea nemica de superbi ), e delle altre Srelle, che sorse pourobbero adizati contra di lei per tal consessione : ella, dico, vuol confessare che non fi rallegra tanto per l'onore ottenuto in Cielo, quanto si rattrista per esser lungi dal bel capo di Berenice, ove un tempo fa ell' era da mille odorofi unquenti profumata. Udiamo le parole di Callimaco stesso per bocca di Catullo: Invita, o Regina, tuo de vertice ceffi,

Invita: adjuro reque, rnumque caput.

Più oltre dice :

Sed quamquam we notte premuni Ceftagia Diedam,
Luce antem cana Teshyi reflicture.
(Pece rud fari thee liceat, Rhommuffa Virgo;
Nomque ago non ulla vera: timore regam;
Non fi me infefti: ulficerpane Siderm diblis;
Conditia quin veri pettorit evolkam;
Non bit sam later rebus; quam me. adjore; femper
Adfore me a Dunima verirec adjeracies.
Quiema ago, dum virgo quendam fuit consibut expert,
Unganetorem una fimilia menta bib Sec.

Ecco-

Eccovi dunque come la Fancasia de Greci migliori facea divenir maravieliofi leggiadri e nobili que fuggetti veri , che non erano tali per fe steffi . Ne voelio lasciar di dire che oltre a i componimenti degli antichi Poeti; da quali a possono raccogliere gli esempi di sì fatte Immagini, ci ha eziandio degli altri Autori, che ne hanno gran copia ne libri loro, come Porfirio, Filoftrato, Apulejo, Svida, ed altri. Anzi moltiflime ne troviamo nelle medaglie, e ne bassi rilievi, che si sono conservati insino a' nostri tempi: Certamente un muto Poema, ed una vaghissima Immagine Poetica parmi quella della Deificazion d'Omero, che tuttavia fi mira in un antichissimo basso rilievo, scoperso nel secolo passato, e pubblicato dal P. Kircher nel cap. 6. par. 3. del vecchio, e nuovo Lazio, ed illustrato poscia egregiamente anche dal Sig. Giberto Cupero. E ben da questo marmo istoriato appare come possa la Fantasia impiegarsi per dar anima, vaghezza, e nobile a i fuggetti, che si prendono a trattare in versi. Ciò, che fecero gli Antichi, può gloriofamento farfi ancor da Moderni. E non ha molti anni che un felicifume Poeta della Compagnia di Gesù, cioè il P. Commire, finse che Amore, e la Pazzia essendo un giorno presenti alla mensa di Giove, per cagione d'una vivanda, vennero fra loro a contesa. La Pazzia trasportata dalla collera, preso uno spillone, trassife gli occhi al non ben'accorto fanciullo. Fatta di ciò querela al Tribunal di Giove, ordinò egli che da li avanti fosse tenuta indispensabilmente la Pazzia d'accompagnare, e condurre il cieco Amore, ovunque volesse questi andarsene. Nella quale Immagine, leggiadramente esposta in versi Latini, spiegò il Poeta a maraviglia bene quella Venità , cioè Che l' Amor profano o rade volte, o non mui un disgiunto dalla Pauxia, Sono, diffi, tuttavia permesse, e tenute in pregio queste bizzarre invenzioni della Poerica Fantalia . quantunque s' introducano gli Dei de' Gentili. In componimenti Lirici, e in altri Poemetti d'argomento grazioso, ameno, e tenero, ma profano però, elle non si vietano; anzi molta gloria ha acquistato il P. Rapino per aver nel Poema della Coltivazione degli Orti intrecciato non poche di queste Favolette a i suoi bellissimi versi; nel che s'è selicemente studiato d'imitarlo il Sig. Tommafo Ravafini Parmigiano, che poco fa trattò in verfi Latini della Coltivazion delle Viti. Non oferan già sì fatte Immagini entrare in ischiera, e mischiarsi colle Verità luminose della nostra Santa Religione, o con altri argomenti Griffiani. Ove questi s'abbiano da trattare in versi, potrà la Fantafia supplire con altre Immagini, succedute in luogo delle Gentili. Quivi ancora o espongasi ciò, ch' è certo, ed accaduto, o pur ciò, che verifimilmente fembra che potesse, o dovesse accadere : può l'Immaginazione esporlo con abiso sensibile, movo, e meraviglioso, come scorgeremo nel seguente vaghissimo esempio. Per quanto si cava dal Santo Vangelo, e da i Padri della Chiefa, egli è certo che i Demonj con fommo livore, e dispiacere andavano considerando tutte le azioni dell'umanato Figliuol di Dio, la cui divinità era sospettata bensì, ma non creduta per anche da effi. Con tal fondamento sembrò Verisimile alla Fantasia del P.

Ceva che i Demonj , creduti una volta da molti grandi nomini , non che dal popolo, effere corporei , andaffero con atrenta cura finiado trut i pali di Genò pargoletto, e che un giorno poetfe avvenir quello gentilifimo accidente. Mentre alcuni Angeli preparavano in una deliziola felvetta un convito alla Vergine, e a i uo divin finicullo, andava il rutro guarando uno Spirito Infernale in difparte. Quando ecco un Angelico Citarifta all' improvvio gli giugne alle ipalle, e gli rompe ful cape la Cetera, onde coltui pien di vergogna, e di doglia ratto fen fugge. Rapportiam turte le parole del Poeta, come quelle, che con fingolar evidenza mettono fotto i pofiri cochi i immagianto avvenimento:

Hee cernens limis oculis teterrimus Orci Rumpitur invidia Genius malus, Inter amæna Anfradus vallis, procul observaras euntes Jampridem , scopulos circum , & juga celfa pererrans. Capripedi Satyro fimilio. Nunc anxius, amens Circum ibat nemus, ut mensam equi olfecit berilem Villosus canis, as meruens oleagina sergo Verbera , stratus bumi , lances patinasque tuetur , Hinc arque binc most fallens jejunia cauda . Hand aliser Stygius Instrabat Singula gurges, Enersons oculos, nunc bac, nunc pervagus illac. At circum erranti , & per ramos cuncia tuenti , A sergo alatus fidicen , cornu inter usrumque Barbiton infregis medium, qued forte gerebat. Nam tibi quo, petulans, aditus? ten', lurida peflis, Hue inforre ? Apage bine citius : procul , belluo . Vento Ocyor ille fuga pedibus quatit aroa bifulcis, Tuta perens : summi scandentemque ardua montis Cernere erat pavidum, celsa de rupe tuentem, Asque utraque manu plagame cervice tegentem .

Da quella vividima dipintura, e da tanti altri efempi fin quì per noi raccolti, finalmente crederò che fi fia potuto comprendere l' Artifixio della Fantafia, e quanto ella giovi al fine della Poefia, ora cel veltire d'abito nuovo, e mirabile il Vero evidente, e certo, ora col vritrovare, e dipingreb izzarramente il poffibile, credibile, e Verifimile. Chiunque persò abbia dalla natura ottenuto grau vivacità, e, goraz d'immaginazione, può prometteria [gioria, e fortuna in Paraño; e per quello bel pregio appunto faran fempre venerate da chi ha buon fapore le Opere dell'Artiolto, del Chiaberra, e d'altri viventi Poeti, Quelfa bella prerogativa, purche aputata dallo ftudio, e dal Giudizio, è quella, che principalmente ci fa divar viventi per per per quello mediefina. Si satiguirino dunque fecondità, e velocità di Fantafia coloro, che danno opera alle Mufe, affinche fia loro facile il rinvenire Immagini, per mezzo delle quali ogni argomento propofto divenga nuovo, maravigliofo, nobile, e genti-

gentile, cioè acquisti virtà di sommamente dilettar chi legge, od acolta, Fecondino, ed ajutino essi l'erario di quella Potenza colla varia lettura; collo studio di molte Afti e Scienze, colla cognizione de cossumi, de paesi, de fatti antichi, e moderni, e di infiniti altri Fartassini, che scondo let complianture fervono possi al bisogno. Consessiva il Tasio prima d'aver terminata Ja sia Gerufalemme, ch'egli era con fattamente estanto d'Inamagini, che gli farebos stano necessimo il far qualche viaggio, e abbando-onar le Muse per alcun tempo, assim di riempiere la stanca, ed impoventa Frantassi di novo emeri. Ma non esca mai di mente a Poeti, che la Frantassi anovo merio. Ma non esca mai di mente a Poeti, che la Frantassi acoro ne suoi deliri ha da riconoscere la superiorità, e si imperio dell' Intelletto, e quello ricitede nelle Immagini il Vero, ed il Verifimile.

## FINE DEL LIBRO PRIMO.





## LIBRO SECONDO.

## CAPAPRIMO

Dell Ingegno, e delle Immagini Intellectuali, e Ingegnofe, Lagami di tutte le 
cofe, Virrà dell Ingegno so raccogniciri. Zellavatumo ledato, e disfes. Immagini di finsiglaman. Varie manicre di adoperate, e cotri ofempi,
Fermation delle Metafore. Tefano riprofo, Paffo d'Arifotale
difaminato, e regioni de fino Sofisiri mon approcute.



Ovendo io nel prefente Libro favellar dell'Ingegno, e del Giudizio, doti richielte alla perfetta Poefia, non polfo far di meno di son conggratalarmi con effo Voi, o Illustrinimo ed Eccellentifilmo Signor March. Aleffandro Botta Adomo, e con meco flelio anocra. Con Voi, perché la benignità della Natura v'abbia così largamente d'effe provveduto; e meco, perché a' miei Libri fia toccato in

forte un 31 ingegnofo, e giudiziofo Protettore, quale Voi fitte. Ma moto più dovrò i or allegrarmi un giomo can effo Voi, quando i'Ingegno, ed il Giudizio volfro, giù nelle prime Città d'Italia affinato, prenderà forza anche dall'e a crediura , e pa fiende 'àgali fiudi ameni allo futulo degli Onori civilì, de quali, benche la Naficita voltra v' abbia cotanto arricchiro, pure la Naficita Velta v' abbia cotanto arricchiro, pure la Naficita Velta v' abbia cotanto arricchiro, pure la Naficita Velta v' abbia cotanto arricchiro, pure delle Virtà caputate, and par encella gloria, e per più ampio efercizio delle Virtà caputate, allo se, quantenque in Taxto differente, rifiplender via più, come fipero, l'acutazza, e la prudenza della mente Voltra, e da Voi crefendo gli ormamenti , crefecta a me pure la confolizione di rimitarvi maggiòrmente gloriofo. Mentre adunque con tali defideri, ed auguri jo fiprono il voltro nobilifium languano a più eccelfi viaggi, il mio intanto feguirà ad efercitarfi in un campo mimore, più confacevole a quella quista Filofofia, di cui mi glorio, e fon pago.

Dico adunque che dopo aver ragionato della Enntafa, cioè di una delle più fornite Guardarobe, dalle quali prende tanti addobbi, e ricche malferizie la mente de Poeti, tempo è di pulfare a favellar dell'Ingegno, il quale da noi fi pofe per l'altro non men doviziofo erazio delle Mufe. Ne m'affaicherò io per espore compituamente colla forata del Filofofi, te foi aggi fia, bastlandomi folo accenname, quanto mi parrà neceffario al no-fito ilituto e, quanto ho offervato per me fetfo intorno alla fua Natura. L'Ingegno fecondo la mia fentenza altro non è, fe non quella virtò, e forza attiva, oco cui l'Intelletto raccoglie, unife, e ritrova le finiglianze, le relazioni, è le ragioni delle cofe. Per intendere quella, qualunque ella fia, diffinizione, convien mec' offervare che in due mainter figizalmente può dall' Intelletto efercianti la fua virtò, e forza, ato noi appellamente può dall' Intelletto efercianti la fua virtò, e forza, ato noi appellamente può dall' Intelletto efercianti la fua virtò, e forza, a hon a appellamente può dall' antical propertione della fia, da noi appellamente può dall' Intelletto efercianti la fua virtò, e forza, a hon a appellamente può dall' Intelletto efercianti la fua virtò, e forza, a hon a appellamente può dall' antical propertione della fia, a da noi appellamente della fia, a diffinitatione e convenimente della fia, della fia della fina della fia virtò, e forza, a hon a appellamente della fia, a diffinitatione e convenimente della fia, a della fia virtò, e forza a da noi appella fia.

ta Tagegme: o col penetrar nell'interno delle co6, e comprendere la ragione, qualith, e natura loro; o col volav relocemente (in mille differenti, e lontani oggetti, e quindi raccogliere le sintglianze; le corrispondenze, ed i legami, che han fra loro questi diversi oggetti. Chi sa nella prima guifa operare col fuo Intelleuto, da me si chiama dotato di Ingegno penetrante, ed acuto; chi nell'altra, può dirip provveduto d'Ingegno vasso. Ora d'amendue queste Operazioni dell'Intelleuto, come da due ricchissimi fonti, nascono concetti bellissimi , e nobili sfittimenti per adornare la Poessa. Cominciamo dal raccoglimento delle simiglianze, e proccuriam di mostrare

come ciò fi faccia dall' Intelletto . Chiunque ben porrà mente agli oggetti, ond'è composta la gran Repubblica de tre Mondi, scorgerà di leggieri, che tutti, quantunque sieno, o paiano sì lontani, e diversi, anzi sovente contrari fra di loro, pure sono in qualche parte, e per alcuna loro qualità, e ragione fimili, e concordi insieme. Nulla ci è, dico, che per qualche rispetto, corrispondenza, ragione, qualità, legame, sia di cagione, o d'effetto; di proporzione, o iproporzione; d'amistà, o nimistà, non comunichi con un altr' oggetto anzi con tutte le altre cose create. Diversissimi di natura son fra loro uno Scoglio, ed una Donna: pure se questa è dotata d'una severa onestà, e valorofamente refifte agli affalti di chi l'ama, eccola fomigliante ad uno Scoglio, che con egual resistenza si ride degli assalti impetuosi delle onde, Sembra che l' Altare, ed il Tribunal de Giudici sieno cose sira lor sì diverse, che niun rispetto abbiano l'un' all'altra. Tuttavia convengono in quello, che all'Altare rifuggono gibinfelici per chiedere ajuto da Dio; ed al Tribunale rifuggono gl'ingiuriati per dimandar ajuto al Giudice . Parimente fou lontanifimi oggetti fra loro la Folgore, ed un Uomo: se però questi sia prode Capitano, e sorte guerriero, eccovi ch'egli si scorge simile colle sue azioni ad un fulmine, portando entrambi gran rovina, e strage, ovunque passano. Lo stesso può dirsi di tutte le cose, ond' è composta l'università del Mondo. E nel vero non può abbastanza ammirarsi, e commendarsi la bell' armonia , e concordia , ch' è fra tante , e sì diverse parti dell' Universo, veggendosi le stesse, che pajono, e son fra loro contrarie, in qualche maniera collegate infieme, o per qualche relazione, o per qualche qualità, dipendenza, rispetto, e per la soro stessa contrarietà; laonde il Fuoco, e l'Acqua cotanto fra lor nemici, pure s'accordano nell'efsere, secondo la sentenza d'Aristotele, Elementi, e nel conservare il più baffo de i tre Mondi, ed in altre moltiffime ragioni di fomiglianza. In una parola: i tre Mondi possono chiamarsi un gran libro, pieno d'infiniti differenti caratteri, i quali poffono accozzarfi, ed unirfi infieme dagl' Ingegni, e trarne maravigliose Figure, che prima non s'erano per altri osfervate. Ora quegl' Intelletti, che dalla Natura benefica traffero un Ingegno vafto, corrono velocemente co'lor pensieri per l'ampio giro de i tre Mondi, e trascelgono le simiglianze degli oggetti a guisa d'Api, formandone pofcia pellegrini concetti .

Cofe

Cofe lontantiffine fra loro (maza dubbio fono il Sole , i Venti , l' Erbe, l' Intelletto, le Parole, i Pefci , le Oode. Nulladiameno il Perara hel Son. 182. par. i. trovò un' azione , o fuppoli avventura , per cui fon fra loro fimili , e vicine . Anzi fra tutti , e la fua Donna feoperfe un' altra fimiglianza , come ci fin vedere i verfi, o vegli coò parla:

Come Nasura al Ciel, la Luna, e l Sole, All Acre i Venti, alla Terra Erbe, e fronde All Uomo f Inscleto; e le parole, Ed al Mar viragliesse in pefei, e l'onde; Tanto, e più sen le cose oscure, e sole, Se Morte gli occhi suoi chiude, ed asconde.

Avvegnache più tosto alla Fantasia, che all' Intelletto debb' attribuirfi questa Immagine del Poeta , pure mi giova recarne qua l'esempio , asfinche fi fcorga , come sì lontani , e diverli oggetti fieno fra loro , e con Laura fomiglianti . La stessa desormità , che si cagionerebbe in Cielo , togliendone la Luna, ed il Sole; nell' Aria, togliendone i Venti; nella Terra, togliendone l'erbe, e frondi ec., la stessa dice il Poeta, anzi maggiore avverrebbe nel Mondo, se la Morte ne rapisse Laura. Da questa forza dunque d'accoppiare, o ritrovar le fimiglianze delle cole, credo io, che possa riconoscersi quali sieno gl' Ingegni vasti . Imperocchè chiunque ha tal velocità, forza, ed ampiezza di penfieri, che possa per tanti lontanissimi oggetti trafcorrere, e prenderne per ufo fuo le fimiglianze, poco o nulla d' altri offervate, o trovate, certamente si dovrà dire che la virtù del suo Intelletto , o per dir meglio , che l' Ingegno fuo è più vasto , che quello di tanti altri . Agli occhi interni dell'Anima avviene lo stesso , che agli esterni del Gorpo. Noi miriamo con l'occhio corporeo ad un tempo stesso mille differenti oggetti vifibili, grandi, piccioli, bianchi, neri, vicini, lontani ; perchè questi tramandando linee innumerabili verso la pupilla del nostr' occhio, se nulla non s'oppone per via, la feriscono, e v'imprimono l'Immagine degli oggetti rimirati. Chi ha miglior occhio, e più forte potenza visiva, riguarda eziandio, e conosce più degli altri le cose lontane. Che se taluno vede meno dell'altro, il difetto non è negli oggetti, i quali tramandano sempre ( se non v' ha qualche impedimento fra mezzo ) le linee loro in distanza quasi infinita, ma nell'occhio, che ha poca forza. Perciò affine di riguardare gli oggetti più lontani , fogliamo ajutar la vifta con i cannocchiali . Nella stessa guifa opera l'occhio interno dell'Anima, cioè l'Intelletto nel rimirar le sì lontane, e differenti parti de Regni della Natura. Possono davanti a lui presentarsi le cose tutte, se non vogliam dire ch'egli co'fuoi penfieri può correre per tutte le cofe con incredibile velocità, e ad un tempo medefimo veder quelle fimiglianze, che abbiamo detto effere fra turti gli oggetti , quantunque fra lor diverfissimi , e lontani . Per questa cagione folca dire il Card. Sforza Pallavicino , e l'aveva egli imparato da Aristotele , che indizio di grande Ingegno è il trovar bellissime, e nuove similitudini, o comparazioni, ch' è quanto il dire, faper

faper trovare, ed accoppiare le finiglianze delle cofe. E quefte finiglianze poi d'all' Intelletto ritrovate, racolte, ed accoppiare, da no fi vogliono chiamare Immagini Invellettnali; o Ingeggif, a differenta delle Immagini della Fantaña: nun giù perchè la Fantaña nulla ferva all' Intelletto nel ritrovamento; e nell' unione delle finiglianze; ma perché più propria dell' Intelletto ei par quefla operazione; comparando quelle Immagini Vere, o Verifimili dirittamente all' Intelletto medefimo. La Fantaña a lu' rapprefenta gli oggetti fra loto diverdiffimi, e lontani: egli affiliandovi lo fiquardo, ne raccoghie quanto veramente v ha di fomigijante fra loro; e benché a lui fembri di volar coi penfieri per l'ampio Universo, pure non esce di cafa, e folamente corre per gli oggetti comprefi nella Fantaña.

Adunque convien meglio cercare perchè fieno sì da stimarsi, e come fervano alla bellezza de ragionamenti queste simiglianze accoppiate , so vogliamo dirle Immagini Intellettuali, o Ingegnose. Certo è ( cominciamo da qualch' esempio ) che nobilissimo dee parere a chi ha buon Gusto, il sentimento, con cui il fopraddetto Cardinal Pallavicino commenda le virtù del P. Muzio Vitelleschi Preposto Generale della Compagnia di Gesù . Lo Sdegno, dic' egli nella Dedicatoria de' Libri del Bene, passione quasi indivisibile dell' ordinaria delicarenna della porenna , parve bandiro dal vostro cuore, e dal vostro aspesso, non meno che i surbini da quel Monte, # quale per la vicinanza col Cielo fu quasi adottato col-suo nome istesso dal Cielo. La ragione , per cui sia bello questo sentimento , parmi tale . Contengono queste parole un gruppo d'Immagini rutte nobili , e nuove. Il dirli che lo Sdegno è passione indivisibile dalla potenza, o sia dal cuor de Potenti, e che la potenza è delicata, fono Immagini ( non offante la Metafora ) Intellettuali di Riffessione, di cui abbiane riferbato a parlare, quando mostreremo come si penetri dall' Intelletto nell' interno delle cose, e come se ne raccolgano le ragioni . Aggiugnere che questo Sdegno parve sbandito dal cuore, e dall'aspetto del Vitelleschi, come appunto sono i turbini dal Monte Olimpo , è anch' effo ( senza sar caso della Metasora ) un' Immagine Intellettuale, cioè un accoppiamento della fimiglianza, che l'Intelletto ha rinvenuto fra quel famoso Monte, ed il Vitelleschi. Conchiudere che quel . Monte per la vicinanza col Cielo fu quali adottato col fuo nome stesso dal Cielo, effendos il Cielo dagli antichi ancora chiamato Olimpo, è una Immagine della Fantasia, a cui parve che alla guisa degli uomini si adottaffe l'Olimpo dal Cielo . Ma fermiamoci ora full'Immagine Intellettuale, che ci fa conoscere la simiglianza scoperta fra un monte, ed un uomo, fra l'Olimpo, ed il P. Vitelleschi, cioè fra due si lontani, e differenti oggetti . Su questa sola simiglianza presa da oggetto nobile , e glorioso (come ordinariamente si dee fare, perchè il prenderla da oggetto vile, e sordido rende bruttissimo il sentimento, ed avvilisce le cose ) su questa simiglianza, dico, la quale a i Lettori giugne improvvisa, ne forse mai si sarebbe da loro trovata, ed immaginata, fi fonda la bellezza di una tale Immagine . Il farci apprendere con ciò una Verità nuova è cagione del

diletto, che noi prendiamo in udir fentimento sì fatto.

Prima d'abbandonare il Cardinal Pallavicino, mi sia lecito offervare fe con ragione fi fia censurata un'altra similitudine da lui pure adoperata in altra Dedicatoria . Inviando egli il Trastato dello Stile a Monsignor Rinuccini Arcivescowo di Fermo , Ioda nella Lettera alcuni libri composti da quel Prelato , e dice fra le altre cose : Il fentir materie cost, aride , cost austere, così digiune, trattate con tanta copia di pellegrini concetti, con tanta foavità di Stile, con tanta lautenza d'ornamenti, e di figure, fummi oggetto di più also stupore , che non farebbono i deliziosi giardini fabbricati su gli ermi scogli dall'arre de Negromanti . Questa Immagine di comparazione si crede poco felice dal P. Bouhours , non avendovi , dic' egli , relazione , e fimiglianza fra un Mago, ed un Vescovo; e dicendosi disavvedutamente che ne' componimenti di quel Prelato v'era più apparenza, che fondo, e fodezza, perchè i giardini, e i palagi incantati nulla han di vero, e reale, e sono una pura illusione. Ma per verità (a) le ragioni recate da questo Censore a me pajono, al pari de' giardini incantati, aeree, insussistenti, e vane. Non han le comparazioni, come si suol dire, da correre con tutt' i piedi , in guisa che le cose comparate abbiano in tutto, e per tutto da esser somiglianti fra loro. Basta che si assomiglino le azioni , sulle quali si fonda la comparazione. Dice per esempio Virgilio nel 9. dell' Eneide, che Pandaro chiudendo le porte della Città, non s'avvide d'avervi chiufo ancor Tumo:

Demens, qui Rusulum in medio non agmine Regem Videris irrumpensem, ultroque incluseris urbi, Immanem velusi pecora inter inersia Tigrim.

Simil' è l'azion di Turno, ch' è chiuso nella Città, e quivi fa grande strage de Trojani , a quella d'una Tigre , che disavvedutamente è chiusa in un'ovile, e quivi uccide l'impaurito armento. Giò basta, perchè sia ben fondata la comparazione. Che se alcuno volesse riprovarla, quasichè fenza penfarvi dica Virgilio che i Trojani eran gente viliffima, e timidiffima . effendo tali le pecore; e che Turno mostro poco valore combattendo quivi, egli potrebbe per avventura svegliare il riso delle persone dotte, le quali fanno che le cole comparate non richiedono proporzione in tutte le parti, ma debbono folamente averla nell'azione, per cui fon paragonate, come ampiamente pruova Svida nella parola Paradigma: e l'Autore della Rettor. ad Erennio, ed ultimamente ha provato con molte autorità il Marchefe Giovan-Giofeffo Orfi nelle sue Considerazioni sopra la Maniera di ben pensare. Ora non è egli certo che lo mi stupirei non poco, se mirassi sopra uno scoglio, e sopra una balza dirupata un bellissimo, e delizioso giardino, fabbricato quivi da qualche Mago? Non è vero altresì che il Pal-Iavi-

<sup>(</sup>a) É buona la diffa del Pallavicino, perchè le fimiliradini non han da correre con quatro piedi ; ed è corretata dagli efenga jei turta la buori antichità. Ma egli mi pare che quella diffa napi la meniti; perchè-, fe ben mi ricordo, non approva fe non quelle, che vanno con quattro piedi, criticando in cuò alcunt famoli Scrittori.

lavicino si stupisce sorte in vedendo una materia secca , e sterile , ornata dal Rinuccini con tanti pellegrini concetti? Ecco le azioni, su cui si fonda la comparazione, fomigliantissime. Non è poi necessario che l'uno, e l' altro stupore mascano da una cosa reale, essendo sempre vero che in turre e due le azioni vi è ragione giusta di stupirsi , benchè un'illusione cagioni il primo stupore, ed una cosa reale il secondo. Nè con maggior felicità dice il mentovato Cenfore che non passava relazione, e simiglianza fra un Vescovo, ed un Mago. Perciocche nulla ci è, secondoche detro abbiamo, che non abbia qualche relazione, e simiglianza con infiniti altri lontanissimi oggetti; e le comparazioni appunto son bellissime, allorchè si prendono da cofe, che pajono affatto dissomiglianti fra loro. Che simiglianza è fra Pirro, giovane valorofissimo, ed un Serpente? Fra un fiume, ed un . guerriero? e fra cento altri differentiffimi oggetti? E pure fra questi si scuoprono mille simiglianze, e se ne son formate mille belle comparazioni da valenti Poeti . Senza che ove mai paragonò il Pallavicino con un Mago un Vescovo? Non considera egli in questo luogo Mons. Rinuccini, come Vescovo, ma come Scrittore d'un libro. E fra un Mago, e uno Scrittore dansi molte vere simiglianze, come appunto son quelle, che amendue possono cagionar maraviglia, e diletto colle opere loro, e far deliziosa questi una mareria arida, austera, e digiuna, quegli una orrida balza.

Ma passiamo a cercar le ragioni universali, per cui le Immagini di simiglianza debbono piacerci. Naturalmente gli uomini portano un gagliardo appetito d'imparare, e non se ne saziaño mai . Ora quando si spone qualche fentimento, ove fieno fimiglianze accoppiate, in vece d'apprendere un oggetto fole, ne apprendono due, e così han più ragione di rallegrarfi. Oltre a questo piace all'uditore lo scorgere senza fatica, e studio, come sieno fra lor concordi, corrispondenti, e somiglianti gli oggetti, che prima gli pareano sì lontani, e differenti fra loro . Laonde non può non congratularsi con seco stesso, per aver tanto sacilmente appresa una Verità, a cui non farebb'egli mai, o almeno non fenza gran fatica, giunto. E non può non lodar eziandio. l'Autore, che colla vaftità del fuo Ingegno, e con una, per dir così , presta scorsa in paesi diversi ha scoperto, e raccolto quanto v'era di somigliante fra sì lontane parti. Molto più ragionevolmente ancora ci pajono belle, e ci dilettano quelle Immagini, le quali fan fer-. vire la stessa simiglianza alla spiegazione del sentimento, lasciando che l' uditore per se stessio intenda quello, che non fi dice, o più di quel, che si dice. Poreva per efempio il Petrarca, volendo lodar la fua Donna, contentarfi di dire , ch' ella in giungendo fra le altre Donne , quantunque fi fossero leggiadre, e belle, facea sparire colla sua la loro beltà. E questo fentimento fenza dubbio farebbe stato nobile, e pellegrino, facendo la Fantalia comprendere, quanta foffe la bellezza di Laura, e più ancora quanto fosse gagliardo l'afferto del Petrarca , a cui niun'altra Donna in comparazion di Laura potea parer leggiadra, e bella. Contuttociò l'Ingegno del Poeta vuol acerefcere la bellezza del fentimento, porgendolo agli uditori

per via d'una fimiglianza presa da maestoso oggetto. Dice adunque così : Tra quantunque leggiadre Donne, e belle

Giunga coftei, che al Mondo non ha pare, Col fuo bel vifo fuol dell' alere fare Quel , che fa il di delle minori Stelle .

Dopo aver detto il Poeta che Laura non ha chi al Mondo le fia uguale in beltà ( ch' è un' Iperbole vaghissima , e piena di verità in bocca d' un Amante ) segu' egli a dire che questa fa , in comparir col suo bel viso fra le altre belle Bonne, ciò, che il giorno, o vogliam dire il Sole, fa delle altre Stelle minori, cioè che Laura fa sparir la loro bellezza; nel che tacitamente, e con novità la paragona al Sole, accrefcendo per mezzo della fimiglianza prefa da sì nobile oggetto la gloria di Laura. Benchè però le fue parole fignifichino tal cofa, pure apertamente non l'esprimono; onde l'uditore ha l'obbligazione, ed il diletto d'intendere quello, che non fi dice, e di comprendere da se stesso la significazion del Vero a bello studio

alquanto celata, affinchè gli altri abbiano il piacer di trovarla.

Ecco dunque perchè ci piacciono le Immagini Intellettuali , ed Ingegnose di questa fatta. E da ciò intendiamo che faran sempre più belle queste Immagini, quanto più da oggetti fra lor lontani, e nobili, e belli fi prenderanno le fimiglianze, e quanto più faranno queste nuove, e non aspettate, essendo la novità madre della maraviglia, e del diletto. Ne già s'avvifasse taluno che questo fonte delle Immagini Ingegnose sosse poco abbondante, e che il Poeta ulandone spesso corresse pericolo d'annoiar gli uditori. Tante fono, e sì varie le maniere, in cui le fomiglianze possono, e fogliono ufarfi, che perciò facil' è a i Poeti il trarne gran copia di concetti, senza timor di tediarci. In due però maggiormente le veggiamo adoperate. La prima è, quando si adoperano per sol ornamento, asfine di spiegar meglio un'altra cosa, o dipingerla, ed imprimerla più forte con tal ajuto nella mente altrui, ficchè fenza nuocere al fenfo possa poi levariene cotale ornamento. Chiamanfi allora Comparazioni, facendofi paragone fra una cofa, ed un'altra. Tal è quella fempre bella dell' Ariofto, nel Can. 10. del Furioso ( benchè quasi copiata da un'altra di Stazio (a) ) dove a Medoro, che vorrebbe da' nemici difender la sua vira, e nel mede-'fimo tempo non fa scostarsi dall' amato cadavero del suo Re, si paragona con queste parole un' Orsa:

Com\*

Con tutto lo svantaggio della rima, e del corto verso Italiano, l' Ariotto mostra quanto l' arte possa fare in esprimere, e con bella gara emulare il Latino.

<sup>(</sup>a) Non avrei trascurato qui di porre gli aurei versi di Surzio, quantunque d'altri of-servati, della Tebaide al Lib. X. della Lionessa, che l'Ariosto trassigura in Oria;

Acontoc at Lio. A. Cella Lionetta, che i Artono Ul La, quem favo foetam presser enbit Venantes Numida, natos erecta superstan Menta sub incerta, torvum ac miserabile frendens, Illa quidem turbare globas, Or frangere morsa Tela queat ; fed prolis amor crudelia vincit

Pettora , O in media catulos circumspicis ira .

Com' Orfa , che l'alpefive cacciatore

Nella pietrofa sana affalis' abbia Sta foura i figli con incereo core,

E freme in suono di piera, e di rabbia. Ira la invita e e natural furore

A spiegar l'ungbie, e infanguinar le labbia : Amor la insenerisce, e la vierra

A riguardar a i figli in mozzo l'ira.

Son pieni di tali comparazioni gli antichi Poeti, e spezialmente Omero; e non men felici nell'uso loro surono mai sempre i nostri Poeti Italiani. Ve ne ha delle ingegnose, e vivissime in Dante, Tal è quella celebre nel Purgatorio:

Come le pecerelle escon dal chiuso

Ad una, a due, a tre; e le altre flanno Timidette asserrando l'occbio, e't mufo:

E cid che fa la prima, e l'altro fanno,

Addoffandofs a lei, i ella i arrefta, Sampliei , e quete e lo perchè non fanno :

(a) Cost per enero loro schiera bruna

S' ammufa l' una con l'altra formica, solla la chance Forfo a spiar lor via, e ler fortuns ...

Anche il nostro Maggi fu molto selice nell'usarle, e nel descriverle. Eccovi com' egli paragona ad una madre il pietofo Redentor nostro, che trattien le folgori vicine a fcagliarii contra de peccatori:

Cost senera Mades, single his me and single

Che fopra il Figlio vede Correr con iva il Genitor da lungi

Tueso col feno il pargoletto enopre; Ed all alzasa sferra

Oppon la destra, il caro sguardo, e il grida.

Indi rivolta al Figlio, A dimendar merce dolce il emforta :

E traendola poscia a i pie paterni Benche pendente aucora

Infra la pertinacia, e'l pentimemo, Della Perfetta Poelia.

(a) Cast per entre lero fehicea bruna

S' ammufa l' uno con l' altra formica: Non avrei tralasciato quel di Virgilio Eneid. IV.

As velute ingentem formica farris accervam Cum populane, byemis memores, rectogut reponuet, It nigrum campis agmen, praedamque per berbas Convellans calle augusto -

Con mosfrare come à nostri Pout hanno preso da i Latini , si richiamerebbe lo Studio della Poessa Latina , e se si potesse, aucor della Greca , per servirsi , con gentil surto , delle loro ricchezze , e per accrefcere le proprie notire.

Di lui, che lento a ravvedersi torna; Le voci aita, e'l pentimento aderna.

In altro luogo dipinge mirabilmente un'altr' azione d'un figlioletto in

Tal cresciuto Bambin, se Madra accorta Si tinge d'aloè le poppe amare, Piange all amaro intorno, e si semsorta

Trange all amare interno, e à feonjoria
Toricindo incontre a les luci filegante.
Pur bramando, e facemado amor vi posta
Tra dispetto, e defo labora effinate;

Tro il dolore, e'l piacer, fugge, e s'adira.

Avea Dante formata quell'altra non metr vaga delle prime:

E come quei, che con lena affannasa

Ufire fuer del pelago alla riva,

Anche il Maggi in un fol verfo leggiadramente l'usò, dicendo:

E stuffi ripensando el suo pegiptio,

Qual chi campi dall onda, e all onda mira.

Un altro Autore Italiano, di cui abbiam melti Libri di Lettere (lampate, affoniglia ad un Lione Carlo V., il quale mon fi movea punto al vederfi armate contra in un tempo medefimo la Francia, la Turchia, ed altre Potente: (a) Somiglia, dice, un Lenne circondars da i comi, delle arme, e da la publici de la comi, delle arme, e da la publici delle di comi, delle arme, e da la comi, e da la comi, delle arme, e da la comi, e da la

armate contra in un tempo mentimo la retancia, sa i utenta, co attre retenec. (a) Similia dice; sus Leune circendata da i entim, delle arma, e da è Polleri; che per propria generolicà di narma forezza gli fisosia, e è detali che fe gli oventario , differendosfi follomente coi terrere degli ache. Le unimparole, fatte vaghillime dalla Fantalia, furosio poficia da un Poeta rinomato.

<sup>(</sup>a) La similitudire sembra presa da Omero, il quale da par suo mitrabilmente nel ventesimo dell'Iliade dice de gli occhi retribbli di quello animale.

Iliasila s'i ripodar jurario depre biero si Diver con quel che seque.

La mia traduzione cost dice : Pelide d'altra parte incontro melle

E i franchi, e la colca mila codd

Sterne die yan, di la, e fe wooledjio
A combattre conforta e reconstanta
Le gialle bait, a fercandarito poraff,
Fer voder, fe fra Lastis oleun st. sellad,
Od ei perila me promiser flatte.

Cast Achille Sossings la forces,

E l'orgostios come ad André contra

to poste così in versi, così ove descrive un cignale assalito da cani de Senza pur adoprar le zanne orrende,

Sol col servor degli occhi ei si difende.

Per ortener però più ficutamente plando e dilettar gli uditori coll'ufo di tra comparazioni, foglicno i più ingegnofi, e da accorti Poeti permierle, come dicemmo, da lomani oggetti, e da qualche gazione men offervaza, o con tingular novità, e che giultamente con ignorando di che ciò porta per antiquar novità, e che giultamente con ignorando di che ciò porta per su controlla di co

Pare qui enjoire, coe attento ajcois Nella Gista facro Orastor famofo: Riede tutto penfofo Con le voltte parole in meme accolte, Ed alla famigliuola afcoltarice Rezue le dice sì, me pur le dite.

In altro luogo descrive una Ninfa, che senza avvedersene si truova inna morata.

No del crefere in lei l'Amm mossile Quella mifra Ninfa allor è avvide Fin di quel, che i acroga il Villandlo Dell aprefi d'un Fin, che chinfa ei vide. Vuol mirale fierir: vicino a quello Con affinna attennimi d'affale; Guarda, rigunda, est alla fin febernito Non lo Rorge finir: na fel. fasiro.

In un Sonetto di Lontanarra dopo aver cercata la fua Ninfa da per tutte, egli trova d'averla in fe stesso, e chiude il componimento con questo Terzetto:

Tal Fancial, che finarrita over si crede Treccia di sior, cerea, ricevia: ab ssolto, Che d'averla sul capo alsin s'avvede.

L'altra manierà d'ular le ſminjelipaze è, quando s'innellano non in guifa di comparazioni pure , e dirette , che, potrobbero ſenza pregiudzio del ragionamento levarii via , ma indirettamente come cofa intrindeca di quel ſentimento, che ſa propone . Ciò ſs ſa , allorche per ripiegare , o provar ura coſa , ci vagliamo della ſsmiglianza d'm altra ː 1l Carl Pallavicion nel cap 9. del 'Trat. dello Stile, moſtrando l' ntilità , che ſs tira dal buon ulo delle comparazioni, fa che il medefimo fuo configlio ci ferva d'un lodevo d'empio. Nes dec (fano le fue parole ) di Filisfojo siprile ferva d'un lodevo d'empio. Nes dec (fano le fue parole ) di Filisfojo siprile ferva un'ilità di maggior chimezza, e felo per luffo di ingegne e adirambe il Letrore bel la Guida gli faccia allanger la exis, man falo per foresti colte le ricebezza delle fue pofficiali i Eccovi come una finiglianza mirabilinente pravox, e fisiga il propolto concetto, fencadoperar le proprie parole. Usò anche il Petrara-an il maggiore in quello genere nobilifima. Rend ggli ragione, perchè si occentemente cominciale ad amar la fui Donna, e va deferiencho le bellezza in lei offerva del grima volta, che la vide, nel qual proposito la fua Fantasia lavorò que figi vaga Immagine;

Non era l'ander fuo cofa monate;
Ma d'Angelica forma; e le parole
Soneven alrio, che pur voce umana.

Quindi palla a rendet anche ragione ; perche egli feguiffe ad amarla con egual fervore ; quantunque per qualche infermità (come io m'immagino) fosse di molto ficmata la sua bellezza. La ragione , ch'egli adduce , aliro non è, che una rarifilma, e non offervata simugliana:

Uno spirro celeste, un vivo Sole

Fu quel, ch' so vide, e se non sosse or sale,

Pinga per allensar d'arro non sana,

Siccome non è în poter d' m. uomo finito da una freceia il tollo guarire, perche l'arco fi fallenti, e più non ifcagli faette; così non era im poter del Petrarca il guarir dalla ferita amorola, benche diminiuta fuffe la beltà di Laura, che la cagionò. Sicochè per mezzo d'una al leggiadra fimiplianza finigal il Petrarca il fuo ferimento; d'addogli-cos fio altregen povisi e lafciando agli uditori il gufto di giugnere con lieve finitio al fignificato proprio. Altrove apporta la ragione, per cui a Laura ancor giovane poco dispatelle il morire; e quefta è una fimilitudine:

Che gentil pionta in arido terreno
Par che si disconvenga; o però liera
Naturalmente quindi si diparte.

La Fantalia però (il che ípolio accade ) ancià esse è concorsa a far più gentile quello pensiero, attribuendo alla pianta il fenso dell'allegrezza. Che le cercheremo, ove sia sondana la bellezza d'una Immagine adoperata dal Taso, vedremo che due simiglianze le hanno data l'anima. Descrivendo quelli la bella, ed il valor di Rinaldo con parta:

Se'l miri fulminar rea l'armi avvolto,

Marre il direfti, Amor, fe scopre il volto.

Maravigliofa rel sero è questa Immagne, a perchè brevemente è spossa, a é perchè la simiglianza è-prefa da oggetti maessos, quali sono Marte, ed Amore, benchè Numi smi. Se il Tallo paramente, e sena quelle simiglianse a velle rappressano ai lito chemiempo con dire; che le ut simiri sin bettaglia Rinaldo, lo scorgi valorossissa o è si miri in votto, e lo kongi

belliff

belliffimo: certamente in tal gulfa il penfiero non farebbe più maravigliofo, nè movo e non protrerbbe feco eminente leggiadria; laddove nell' altra guifa, cioè per l'unione delle fimigliame, riefece belliffimo. E ciò fa ovenirui di Omero, che nel lib.y. dell' lisade nobilmente paragona n' Marc il fio Aracci il fio Aracci l'altra dell'unione dell'unione per la fio a Parc il fio

Il suo Arace.

Airab irredi vaira reji yedi irrare vinya,

Einer tredi vide vi relugue ippreu Abu.

Poiche cius ette anni il cupro peji chte;

Duch in moove il grav Marce, unch ci fi mafi.

Il cire su nue abresto da imadesimo Tasto in altri verti;

Ma conciofiacofachè nella Immagine soprammentovata del Taffo la Fantassa abbia la sua parte per cagion della Metasora, diciamo che si sogliono ufar le fimiglianze anche in quest'altra guisa, cioè col trasportare il nome dell' oggetto fimile in un altro oggetto. A questi si fatti accoppiamenti e trasporti comunemente diamo il nome di Metafore, o Traslazioni; ed in effetto altro non fon queste, che simiglianze, e comparazioni compendiate; ed ognuno scorge di leggieri che dalle similiradini sia qui descritte passano i Poeti a formar le Traslazioni fenza fatica; Chi dice : Rinaldo à in armi valorofo , come lo fleffo Marte , usa la fimiglianza puramente, e fa servirla per sola comparazione, che Immagine su appellata da' Greci . Ma chi pasta più oltre , e dice : Rinaldo in bastaglia è un Marre, ecco la medelina simiglianza usara col trasporto del nome dell'oggetto tallomigliato nell'altr' oggetto. Queste Traslazioni però debbono dirsi Immagini non dell' Intelletto, ma benst della Fantafia, perche dirittamente non contengono il Vero proprio dell' Intelletto. Perche è Veriffimo, fecondo l' Intelletto; che Rinaldo è fomigliante a Marte, perciò propriamente attribuiamo all'Intelletto la prima Immagine . Ma la seconda appare folamente Vera alla Fantafia ; e per tal cagione l'appelliamo Fantafica ? Adunque appartien prima all' Intelletto, o vogliam dire all' Ingegno il ritrovar fimiglianza fra gli oggetti; e fu quello fondamento poscia può la Fantafia appoggiare le Immagini fue . Così l'Intelletto riconosce fra foro somiglianti il Lusso, ed il Ladro, posciache ambi rubano in casa de'ricchi; onde con verità poò dire che il Luffo è come il Ladro . Ma la Fantafia maggiormente s' innoltra, e dice che in fatti il Luffo è un Ladro. Questo fentimento appunto con gran gentilezza fu espresso da un de'più eloquenti Oratori d'Italia in tal maniera : Il luffo è un ladro dimeffico , il quale con licenza de padroni , che l'increduceno in cafa , ruba affaiffimo . Per la flessa cagione è nobilissimo un Terzetto di Dante nell'undecimo del Purgat. la dove per descriver la Fama, scuopre la simiglianza, che passa tra essa, ed il vento, esprimendola in guisa di Metafora;

Non è it mondan romore altro che un fisto.

Di vento, (a) ch' or vien quinci, ed or vien quindi,

E mu-



<sup>(</sup>a) Ch'or vien quinci, ed er vien quindi .)

E mute nome, perché muta lato.

Dalle quali cose noi apprendiam sempre più la differenza, che passa fra le Immagini Fantaftiche - è le Intellettuali . Quelle dirittamente ion Falle all' Intelletto, benchè indirettamente, cioè nel fignificato loro, ei le conofca per Vere . Queste son dirittamente Vere . e tali compariscono al nostro Intelletto. Oltre a ciò intendiamo il viaggio, che sa l'Anima nostra nel formar le Immagini . Scopertafi dall' Intelletto qualche corrispondenza , o fimiglianza fra due oggetti, se ne forma una Immagine vera Intellettuale, qual farebbe il dire: L' Oro & come i fervi, da quali trae gran bene, chi la lor comandare, gran male chi fi lascia dominare da esti. Questa Immagine medefima, che come genun vede, è veriffima a dirittura, può abbracciarfi poscia dalla Fantasia, e divenire Immagine Fantastica, come avverrà dicendosi con acusezza: L' Oro è essimo fervo, pessimo padrone. Non è dirittamente Vera all'Intelletto quell' altra Immagine, ma folo indirettamente fa conoscere la Verità: Apprello può dilatarsi la Traslazione suddetta, e formarsene una più distesa Immagine Fantastica, dicendosi per esempio : Oro, en mantieni in mia casa una guerra continua, tu disturbi i mici sonni e laddove su devresti, farla meco da servidore, la fai da padrone ec.. In fine possono talmente dilatarfi quelle Immagini Fantalliche, col fingere anima, e corpo negli Affesti, ne Vizi, nelle Virtà, ed in mille altre cole inanimate, che talvelta giungano ad empiere un intiero Poemetto. Sicchè le Metafore , ed akre vaghiffime Immagini della Fantafia hanno il lor fondamento fopra queste simiglianze, the l'Intelletto veloce, e vasto va raccogliendo da i vari ce lontani oggetti.

Potrebbefi comporre un compiuto volume intorno alle fole Metafore, tanto è copioso l'argomento loro, e traendosi quindi la bellezza, e l'anima d'infiniti sentiment. Ma io mi rimarro di parlarne, bastandomi l' avere accennato questa sì ampia, ed usata, maniera di adoperar le simiglianze e rimettendo il Lettore a quanto ne hanno acconciamente i Maestri dell' Eloquenza trattato ne libri loro. Solamente reputo necessario il far' avvisati i giovani , che in ciò molto non si fidino alla scorta , agl' insegnamenti , ed esempi del Tesauro , il quale forse più di tutti copiosamente ; ma senza fallo men bene di tutti ha ragionato delle Metafore nel suo Cannocchiale Aristotelico, almen per quello che riguarda gli esempi. Io 

In Mil., e Dante della Crufce flampato in Firenze nel 1585. e er. Non ? il mondan rumore ultre che un finte.

Il Petrorea prefe da Dante questo rabilet festimento e l'espresse con form , bervità de leggiadra nella Canzone: I so penjar ; relacendo la tamistratine al fimile stello , e facendo

Me fe'l Latin, e'l Gree .

Penine d'eme cipp le morte, è un mette.

Il Perrare à limite e l'eme cipp le morte, è un mette.

Il Perrare à l'invers in Dance; il Hallo flaitare in Dante, come fi sede dalle (pefic imitation) nel fine Bennis; e fi en che tutto f'avec sels poblitico al par d'Planon; . Debbia morte de l'eme con tutti che il lago, e', ucres del que, fi mette, e la varent del numero, l'emèrats, la forta, et in sipone la properte initation altronic e d'operance.

per me credo, che difficilmente possano da chi ha buon Gusto approvarsione moltre, chi egli approvoraj come per diempio, che le gooce di singuo didate da Critto nell'Oro furrio canni gibio, anni Mindi, fosto il peso di guali il divino Atlante generali. Che il App è un Amentante dalea, una remaise, e Magie coloree, una vivia fuerza de dardi. Che l'Ambra è un facco de gibiocciare, una luce osfessia, una vivia fuerza de dardi. Che l'Ambra è un facco no facuse capar, e l'organo una Rasignandi funza pome. Il che mi fa come inter altre non men gentili Metafore composte da un Posta corrompiton sa mosto della Possia statiana, voglio chire del Cavalieri Marino; sopra uno del mentovati uccolletti. Farei torto a que versi, mor rapportundoli.

Animers is pictible votative; for a mention is pictible votative; E celar rate to even e dentro i offa Tante delecusa un atomo fonante?

O ch divo fia, che la live arra mofia Una coce pomuta, un fuon volative, E vefito di penie un vivo furo, Una pinuse camera, un cumo altro i Una pinuse camera, un cumo altro?

Ne pur crederei; che piacessero à saggi Intendenti queste due altre Metasore (a) del Tesauro, cioè: che le nevi son freddi Gigli dell'Alpi, ed i Gi-

gli animare Nevi degli orti .

Il Tefauro però fonda quelle ultime full' esempio di Aristotele , il quale nella Poetica, e nella Rettorios dice avervi Analogia, o proporzione, e simiglianza fra la Tazza di Bacco, e lo Scudo di Marie; onde permette a' Poeti il nominar la Tazza Scudo di Bacco, e lo Scudo Tazza di Marce. Son queste le parole nella Poetica : oiso queles exe quala mos Aidwords , it down spor Ages ; told rollows the downloss claims Ages ; it the claims derioa Aurioro. Simile proporcione, e riguardo ba la Fiela a Bacco, e lo Scudo a Marre : dird adunque il Poera e lo Scudo Fiela di Marte, e la Fiala Scudo di Bacco. Ma io certamente confesso in questo luogo la mia ignoranza, non men che il mio ardire e voglio credere più tolto errore in me stesso, che in Aristotele, quando consessero, che ne pur questo esempio di Aristorele mi può piacere. La ragione, per cui tale Metafora sia disgusto sa al mio palato, non si sacilmente può da me spiegarsi; tuttavia mi stor dierò di rapportaria in qualche maniera . Le fimiglianze , che l' Intelletto offerva tra gli oggetti , e che fervono alla Fantafia per formarne qualche Immagine, o Metafora, debbono effer tali, che dagli Uditori tosto, o al-



<sup>(</sup>a) Ove fi parla delle Mensfore del Telauro, darebte fino bene per util pubblico aggravare, la mano lopra quel Libro, che inguina il Mondo fatto monte d'Ariberte, e la riempinto l'Italia di concerna; el ceja è person d'argerte, rivorde, mo de Ariberte, e parla riempinto l'Italia di concerna; el ceja è person d'argerte, rivorde, mo de Ariberte, aguante mai reprote. Qella Mensfore di proportione, beneficio monte del Libro, come il fadere Caragotto con il rivondegne le multi-que de commissione con la articologie, del egli esta comp di dettrina, è d'ingagot, vino e bullone 3 mb per diemperata ambianne di nquista fi firavolle del considera del monte del propositione del proposita del propositione del propositione del propositione del proposi

mes fenza molta meditazione, e fatica, s'abbiano da poter ravvifare, ed intendere. Perció vagilifique al fembrano le altre due Traslazioni recuei poco apprello per elempio dallo fiello Ariflotele, cicò il nominar la fera succeimas del giurno, e la vecchiezza fera della sursa. Certo è che immantinente il corpe la fimiglianza, che fara la Sera, e la Vecchiezza, consfendori che l'una è il tempo vicino al fine della giurno, e l'altra il tempo vicino al fine della vira. Nè vi ha perfona al popo ingeniene del bel dire, che udendo nominar la fera della sursa me comprendelle pariari della vecchiezza, ed udendo nominar la fera della sursa del giurno, non constete fe che fignaria della fera. Ma siò non avverenbo e crebi to, fe da qualche Poeta fi nominalle la Trassa, o per meglio dire, il Fisico di Murte
(a), e lo Scado di Bates; imperciocche o non s'intenderebbe punto, o folo

(a) Il Fufer, come tradufe il Calisterio y Vali tampitima più , che frete la via compresson, et il l'Ejar hateil, per meteory più hen più on il returno del la companio del la

Acquire de l'acquire de l'acqui

Δείρτερ κοίφεζετ . 1 σ' ο υρώσσει δέ μεροίς δείργετο δερόστ στλεαρίστο — Ε nella defira miano Afta Lennia , coi fee la patria imendine , Levava , e fopra i ben fermati fianchi

Levour, et pura seu prema passer

Lampegaeser celle flypie seue.

1 quil fono de la lampegaeser celle flypie seue.

1 quil fono de la lampegaeser celle flypie seue.

1 quil fono de la lampegaeser celle flypie seue.

1 quil fono de la lampegaese de la lampegaese

con iftento d'indevincenble che la prima Tradazione fignifichi de Code de Marte, e la feconda d'Esfre, o la Tousa di Berco. Limmigni ciafotto di reviere in quilche sompoumento o d'una, o' l'altra di quelle Metafore, e penga mente, fe pur petalli comprendente il dios fignificato farra una la notita a vottame da l'illifotto Gerco). Nel vinier altronde la difficolt d'invendence queffe dpe Metafore, de non dalla pous firmiglianza, ch' è fra ha condence queffe dpe Metafore, de non dalla pous firmiglianza, ch' e fra la condence de l'illifotto de

Dicono alcuni Comentatori , fra quali è il Robortello , che convengo no, e fon fra loro fimiglianti la Tazza, e la Scudo, perche ambi fon propri, e convenienti ad una persona , quella a Bacco , e questo a Marte Ma sì leggiera è tal simiglianza, the nulla più; poiche ne la Tazza è sì propria di Bacco, ne lo Scudo convien tanto a Marte, che non possino el Pura e l'altro dirfa propri d'altre persone ; non effendo effi così propri a Bacco, ed a Marte; com è il Fulmine a Giove, la Clava ad Ercole; ed il Tirfo a Bacco medelimo . Che fe baltaffe quelta tale proprietà per fondare una Metafora , farebbe lecito il chiamar lo Scudo Sampogno di Mario, e la Samoogna Scudo di Pon ; la Clava Tanza d' Ercole , e la Tanza Clove; di Baro : effendo quelle cofe proprie di que perfonaggi il Aggiungono altri Sponirori e fpezialmente il Piccolomini , che così la Tazza è amese , ed istrumento di Bacco , come lo Scudo è strumento, ed amese di Marte, e che su questo rifoctto è fondata la Metafora Ma perche la Lancia eziane dio è ilfrumento di Marte , e pur farebbe una fooncia Metafora il chiamar la Tazza Loucia di Bacco, convien che costoro di nuovo abbiano ricorfo ad altra cagione, e. v aggiungano la fimiglianza, th' è fra la Tazza, e lo Scudo per cagione della ritondità, e cupezza. Contuttoció ne pur questo basta ? Certo è che il Tirso, e la Lancia convengono insieme, perchè fono istrumenti, L'uno di Bacto, L'altra di Marte , e fono ancor per la figura fimiglianti; come fi può intender da Virgilio nell' Egl. c., ove chia: ma i Tirli afe top . In to the Land I stageted the chart & at

Et folio lentas invescer mellibus boftes.

e da Ovidio parimente, che ferifie:

Ut quer pampimen terigiffe bienninger bafte a parimenta del conservatione de

Mullatimeno poco buora Merefora mi parebbe il chiamari. Lenera di Bacco il Tirfo y e Tirfo di Marce la Lancia y Direi altreal che non porole chiamari. Contere de Marce la Lancia y Direi altreal che non porole chiamari. Contere de Marce la Lancia, ne il Caduleco Lonizia da Merefoi y Conte che fico a malcone firmamo propry di squip personaggi y e signifi nella igura. E la reajone fi è p perché troppa nell'azione, e nel minifico y per cui foi limitari y difformempono, ria loro il Caduceo di Morcroir y e la Taoria di Marce y Che fe postelle provati (conte par che fi sposta odi lainoriti di Marce y Che fe postelle provati (conte par che fi sposta odi lainoriti di Marce y Che fe postelle provati (conte par che fi sposta odi pringitari che la Lancia ferve a Marce y cicè per combattere callora poi la fimiglia che la Lancia ferve a Marce y cicè per combattere callora poi la fimiglia.

- Les (Je Google

23 ancor del ministerio porgerebbe ragionevol fondamento alla Metafora, e potrebbe nominarii Lencie di Bacco il Tirio, e Tirio di Morco ila Lancia.

- Adunque per ben fondar Traslazioni si fatte, è d'uopo che oltre allafimialianza della figura vi fia quella del ministerio, e dell'azione . E fe n' avvide il nostro Lodovico Castelvetro . Uomo scutissimo e degne d'eterna lede . Perciò s'avvisò egli di dire che lo Scudo di Marte , ed il Fiasco di Bacco fon fra loro fimiglianti nell'uficio, e nell'operare; perche quello difende Marte dalle ferite , e l'altro difende Bacco dalla fete . Ma vinca l' amore della Verità. A me troppo ingegnosa, e poco sicura pare questa ragione del Castelvetro. Se bastasse una tal simiglianza per ben sondare una Metafora, potrebbe il Fiafco chiamarfi eziandio Elmo, o Coranza di Bacco. effendo che non men queste armi sono amesi di Marte, ed il disendono. dalle ferite , che il Fiasco sia arnese di Bacco, ed il difenda altresì dalla sete . Ciò non potendosi , convien per conseguente dire che zoppichi da qualche lato la fimiglianza immaginata dal Castelvetro. Ed ecco appunto ove fla nascoso l'equivoco. Vero è propriamente che lo Scudo disende Marte da i colpi nemici , e che quelto è l'uficio , e il ministerio dello: Scudo: ma non è vero propriamente che il Fiasco difenda Bacco dalla sete. L'ufizio del Fiasco è contenere il vino, e portarlo alla bocca di chi bee', o al più di smorzar la sete ( benchè ciò sia propriamente azion del vino, e non del Fiasco.); laonde il dire ch'esso disende dalla sete, è detto, non proprio, ma traslato, o Metaforico. Non è dunque proporzionata la fimiglianza d'azione fra questi due oggetti , essendo propria l'azione dell' uno , e Metaforica quella dell'altro. Ne fi può acconciamente far fondamento sopra una Metafora; altrimenti non vi sarebbe oggetto, da cui non poreflimo trar sì fatte simiglianze per formar Traslezioni.

Il perchè ci par di trovare in questa Metafora di Proporzione ( così la chiama Ariftotele) due difetti, l'uno però cagionato dall'aitro. Il primo si è il non avere la Tazza, e lo Scudo simiglianza fra loro d'azione, e d'ufizio: poiche l'uno ferve a Marte per difenderlo dallo ferite, e l'alera a Bacco per contenere il vino, ch' egli vuol bere ; quello è istrumento, con cui ci difendiamo, e quelta, con cui beviamo. Una tal fimiglianza era troppo necessaria, per ben sondare la Traslazione: ed io voglio bencredere che per quello medefimo difetto non fia buona, e proporzionata un' altra Metafora, che un dottiffimo Scrittore poco fa menzionato propone per esempio di ben fatta . Dic' egli che siccome il Freno regge il cavallo, così il Timone governa la nave; e perciò possiam dire Freno della nave il Timone, e Timon del cavollo il Freno, Ma, se ben si considera, non è affai fimigliante l'ufizio, e l'azione di questi due oggetti. Serve il Freno al cavallo per arrestarlo, è temperar l'empire suo nel corso. Serve il Timone alla nave per volgerla da qualche lato, o condurla dirittamente. Sicche altro è l'ufizio del Freno rispetto al cavallo, altro quello del Timone rispetto alla nave; e percià io non oserei almen dire per Freno il Limon del tavallo. Che fe il Freno ferva ancora al cavallo per volgerio.

- star star 1 c. da

da questa parte, e da quella, come ferve il Timone alla nave; tuttavia intendendo i dagli uditori, quando si nomina il Franca, il fosi so proprio unifo , ch' è quel d'arretare, o temperar' il corso del cavallo, non può sosto compennateri propozione, fra lui, e di l'Timone. Er di fatto quando no dictam refigienze, per france, incre a france. En di fatto quanto de noti dictam refigienze, per france, incre a france, reliamenti il france, in tendiamo folamente l'azion del reprimere, o coocedere la carriera a qualche cola l'Alla dico, manaca la fimiglianza di figura, la quale dovrebbe aquara la Metafora del Freno, e del Timone, e la quale trovando i unitamente colla simiglianza del ministro fra i legoi, che reggono, una carona, e d'un anave, fa che ragionevolmenge l'uno, e l'altro portino il mede-

fimo nome di Timone.

L'altro difetto, conseguente al primo, nella Metafora dello Scudo. e della Tazza, è il non far tofto comprendere agli Uditori ciò, che vogliano fignificar la Tazza di Marte, e lo Scudo di Bacco . Nelle belle Metafore il nome trasportato ci conduce per la chiarezza della simiglianza a facilmente intendere l'altra cosa. Per esempio questi nomi d'Occaso, e di Morte posti in Metasora ci san tosto conoscere il Vero, Chiamandosi da noi Occaso della visa la Morte, quest Occaso ci riduce subito a memoria il giorno, che finisce, e la vita, che finisce; e chiamandosi il Occaso del Sole Morre del Giorno, immantinente comprendiamo il giorno, che finifce, Ma ciò non accade, quando si nomini Tazza di Marse uno Scudo perchè la Tazza non ci conduce a memoria Bacco, non effendo effa tanto propria di 'lui , che non convenga ad aleri . E lo stesso dee dira dello Scudo di Bacco, il quale Scudo, per effer proprio di molte persone, non ci sa sovvenir di Marte, Evvl dunque tra la Metafora dello Scudo, e della Tonno, e fra l'altra dell' Occaso, e della Morre, quelta differenza: L' Occaso, e la Morre convengono insieme nell'azione, cioè nell'effere il fine, quelta della Vita, e quella del Giorno; ed oltre a ciò tofto ci fan fovvenire o della Vita, o del Giorno, che vanno a finire, Ma lo Scudo, e la Tazza non fon fra loro fimili, fe non nella figura ( e quelta fimiglianza non balta ) ed oltre a ciò non ci fan fovvenire dell'oggetto, da cui fon prefi cioè di Marte, o di Bacco, Finalmente io dico che al più al più potrebbe una di queste Metasore acconciarsi col continuarla, dicendo (in veder però prima una Tazza ) .: Ecco lo Scudo , con cui Bacco fi difende dalla fere. In veder poi uno Scudo, parmi difficilissimo che mai si possa con seggiadria nomi-nar Tazza, o Fiasco, perche fra il Fiasco, o sia fra la Tazza, e lo Scodo non lo trovar simiglianza veruna bastevole, a trasportare il nome della prima al secondo. Ma troppo omai ci siam perduti intorno alle Metasore, che fono Immagini Fantaffiche, di cui conveniva trattar nel Libro paffato. Ritorniamo dunque al propolito, maliant les abrata altrapa arteliana no

Allo de lappasse seeming a do quinting a particular a constant of the constant

Digital Google

pouble placegorpens ever-alimente pas tro per i flella esterio y i con la constanta de proposa en la constanta en la co

## condition of the condition of Thomas alle man, more designed to the property of the property o

Delle Immogini Incellerinali di Relacioni, Livo Gempi, Valor de Pindaroy,
como de fin difeja, Economia d'ana fine Cenzone,

7 Edutofi da noi come le fimiglianze, scoperte dall'Intelletto fra le co-Ve fe ancor lontanillime, e diverle, danno l'effere a vari nobiliffimi, e vaghi fentimenti o vogliam dire Immagini lingegnole : ora & necessario offervar pitte minittamente che oure alle fimiglianze ci fono altr' infiniti rispetti, dipendenze, e, per così dire legami, tra le cote dell'Universo (d' quali fi fondano moltiffime altre Immagini dell'Intelletto. Alcimi di questi legami , che Relazioni polliamo appellare , fono si manifeffi , che oghi rozza persona può scorgerii. Altri sono più alcon, e men osservati . Chi pasla ad un Principe grande, e valorolo, facilmente fa che hanno rispetto relazione, legame con lui i fuperbi Palagi, le ricchezze, i popoli fuoi fud duis, le Città, i foldair, i nemici, gli Adi glorioli, ed altri stri in gentino Ma non fapit, per cagion d'efempio, si agevolmente che abbismo legame con quel l'incipe il Cielo, le Mide, i Monti, gli Evot dell'unischità, e famili ancor più diverti, e l'entani oggetti. Velerdefi direve le dare un virmofo, e valorofo Principe da un Poera, porte verirgh in memo: Cho negli alci Pologi, è ne froi vicchi altedi fi pud leggire la di the macht. me; ces fotte da las converta non vie u aspecie, impres guerriera, al conveniente premertamo vistracia e ficii foldari, che è noma filepri cel rimote confostifum la giorna, e la certa d'un Praicipe u prote; eta altre fimili immagnio figiliade dell'Intellecto, alle quali concercià con qualche ominiento ancor la Fantalia, in offervando i legami di tanti altri oggetti col mentovaro Printipe Perleche not diciamo che il ben corolecre le tante Relazioni, the passand fra toute quante le cole, e un ricchissippo fonte, da tui logliothe transmitter of the second tentiment for a distuncte materia? E net vero i intelletto o ch Mente noffra è una Potenza grande, ede universable, alle pao Rendeni con ince infinite per infight opper i haffari o preferral, come futuri. Poò cho distunctar a reconservative e relazione. ni ed l'legami fre acconci, che fieno tra quelle oggetti, e quello, th'egli ha prelo a stattare in veff. Chi e dotate d'Ingegio più sallo teoriera più long de troverà fra le cofe legami fiebliffimi, e non mai offervati per altro Intelletto, ende formeta Immagini maraviglicié, e dilettevoli, perchè novillime of point of non afperrare. Ne folamente fono will, ma fono ancor necessarie queste scorle dell' Intelletto per ben grattare un argomento ; poiche gli argomenti ordinariamente non fon per se stelli cotanto ricchi , e fecondi, che possano somministrare all'Intelletto del Porta molti concerti. Conviene perciò ch' egli per necessità cominci ad uscir suori delle viscere, e del centro, per dir così, della materia, ed a girare intorno col trasceplicre gliere que' legami, che hanno con esso lei le altre cose

Ma conciollache di fopra fi fia da noi favellato de Voli Poetici , abbiam quivi ancora in parte difegnara quell'azione dell'infelletto, non effendo le operazioni della Faunda Poetica digiunte da quelle dell'Infelletto, e fervendofi altresi l'Intelletto della Fantafa per raccogliere i legami degli oggetti. Nulladimeno perchè ne' Voli Poetici le Immagini ora sono propriamente concepute- dalla Fantafa; e de ora dall'Infelletto, come può aperramente vederi nella Canzone del Perrarca da me rapportata, la quale comincia:

Che debbs far? che mi configle Anore? percio in quello luogo mi farà lecitò aggiugnere qualche precifo efempio ntorno al raccoglimento delle Relazioni, e de legami, fatto dal folo Intelletio; moltrando net anadamo tempo come la Fantalia unitamente con lui me tragga profitto. Qualcha desponento, an die spezialmente Linici, prem-dono a trattare un qualche argomento, an die spezialmente Linici, premfiderario, o in fe fteffo, o colle Relazioni, che hanno con lur ni effi concofe "Nella prima cercano le bellezze interne della mareria nell'alura d' efterne; es delle une, come delle altre fi vagiono per adornare i lor com-ponimenti. Confiftono le bellezze efterno in ritrovare i legami fudderiti e le relazioni, che hanno gli oggetti efterni col fuggetto prelo. Di quelle o l'Intelletto l'che le ha scoperte, o la Fantasia le ne serve, per formatne Immagini o Intellettuali, o pur Fantastiche, siccome faremo apparire con gli efemp), tratti da due nobiliffime Canzoni dell' Ab. Aleffandro Guidi . Vuol egli provar nella prima che all' Accademia degli Arcadi erano necesfarie le Leggi, e ponti a ragionar dell'Est dell'oro. Certo è che d' altri Ingegni non potrà agevolniunte riovenirfi o legame, o almen quel leggiadro legame, ch'egli triova tra quelli due oggetti. Eccovi com'egli ne parla . E' coffume degli altri Poeti l'annoverar fra le loro Istorie quel la dell' Età dell' oro; ma egli inaspenatamente comincia a dire che non fl vide gimmai quella si felice Età, e che folamente i nostri delideri l'han renduta famola

Io non adombro il vero (a)

Con lujingbieri accenti.

La bella Età dell'oro unque non venne.

Nac-

[a] lo non ndombre il vere it. ) Slimil è quello volor a quell'eliro di Findaro nella prima Ode, delle Oimpire, over fa il religiolo, e di dichiara di non voltre favolaggiare in dispregio della Divinità, cone già altri fecto.

Messare pro graMessare pro graMessare pro graMessare pro gra-

Mexapor vis as as.
As course a delpha history.

As ne cola impossibile, faria

Begins exception of me consequence of the consequen

E nel nostro desto chiara divenne.

Poscia rende ragione di ciò con dire che in ogni tempo vissero degli scellerati, i quali meritarono co lor vizi d'esser puniti dal Cielo , lande aggiunge:

Or, se del Faso infra i tesor selici

Il Secol d'or si serba,

Certo so ben che non apparoe ancora

Un lampe ful telle fue prime Amere :

Dal che fegue feconito la mente del Poeta che in ogni tempo fu necellario il ruffrenar colle Leggi la perveria inclinazione degli nomini. Quelto li
il non afpettato legame, che la l'argomento prime Poeta colli Età del
rio di nomi afretta i e Romolo pa geograto dirigiuni dal loggetto persono altresi e Romolo pa geograto dirigiuni dal loggetto proporto.
Proteccio geograto fi canglo in fiero Tirano ; in feccacio, quantunque
prodefiafe vita pullocale, ch' è quanto il dire imporara di coltumi, a canor
quindi prende argomento l'intelletto per povare la necellià delle Leggi
quindi prende argomento l'intelletto per povare la necellià delle Leggi
ogni Stato y affachè non fi losiophimo i loppolit Pellori dell'Arcadia, di poser fena Leggi sunnar vita innocente, e pura.

montre le faunte Cannone fopra il Sepolero della Reina di Sveria poffiamo ammirare le fauntaggiai matellote ritrovate dal Reelletto, e adopetate dalla Fantafia. Gen quel Sepolico otienva il Potosa che hanno relazione di il Secolo, che fanite, ed il Secolo, che comincia. Inutiagina perciò la Fantafia che il Primo incontretà con intrepolerza la morte, fapendo eggi che per cagion di quello. Sepolero viveri etarra la fua memoria. Parle apprico che listo abbita da miter l'altra, perché potri mura il uruna alzata a Crittina. Dapo auer dunque propofio con fingolar matellà quelle Fantafliche

Già fense a sergo i coreidor peloci

Della novella Esade il Secol postro.

F vid pense a deporte il Con dell'

E gid pensa a deporte il free dell'ore; E gid di gigli mobilendato, e d'ostro Presso l'Indiche seci Avende la bell Alba il nuevo opore;

Dice del Secolo cadente. Il macco opore.

E quegli incutre il fin fatale orene,
E surropide softiene il grande editro,
Che more cadande cerenera se sissione.
Perè ciè si parta impresso.
Aggiunge, parlanco dell'Autora del moveo Decolo s

E quella,

E quella, che ful Gange el corfo è desta, Sorgerd licta al grand upujo intenta, Sol di mirer contenta

L'Urne Real, che d'Cener, no l'approfle.

E qual relazione, e legame fapramo mai difcoprire gl' Ingegni mediocri fra quefto Sepolero, ed. i Re barbart, ed. i, popoli Genuili dell' Etiopia, dell' India, dell' Afra è E pur eccovi qual legame fra loro fi fenopre, dalla memte vafia del Botes:

Versau ful Tebro gli Etropi, e gli Indi,

E di bimbine bende evvoleti i gini

Te dell' dificial di bell Universi nomine.

De Lei Spiran vodem lempi divini;

E meso cere e quindi

Sergere il Vero da tuni Jerri eventa.

Deparemi l'afte, e i lenguinofi actani

di più della grand Urna i Re guerrieri,

E i fevei proficii

Di dar freno alle Terre, e legge a i Mari.

Non mirrosa me flopirati Imperi

Più l'a mirche lujunghe, e il primo volto ;

Che da ivas reggi ettello

Nor defio premderà a flegno il hodo ;

E piegbord el por la Stelle il volto.

In questa maniera volano i pensieri Poetici per cento lontani, e diversi oggetti, ritrovando in effi, e trascegliendo da effi i legami più nobili, e men' offervati per formarne belliffime, e nuove Immagini ora coll'Intelletto; ora colla Fantafia, appartenenti all'argomento proposto : E vaglia il vero, fenza l'offervazione di tai legami non fi comprenderanno mai bene le bellezze, che pur son tante, ne versi di Pindaro. Vero è che per ben gustar quel Poeta, converrebbe posseder plenamente l'erudizione, e la Lingua Greca, non giungendo le Traduzioni, che finora se ne son fatte, a sappresentare la forza, leggiadria, e vivezza di quel vasto Ingegno, ne la magnificenza, il numero, e la disposizion delle sue parole. Certamente non poca obbligazione abbiamo all'Adimari, che già ne traslato le opere in versi Italiani, e dottiffimamente le comento. Ma fi vuol confessare ancora che l'esfersi egli voluto aftringere alla legge delle Stanze, ed alla dura necessità delle Rime gli fece talora con poca fedeltà, fovente con poca felicità comunicare alla nostra favella i bellissimi, e difficilissimi sensi del Greco Poeta. Con tutto però il difetto delle traslazioni già fattene potran gl'Ingegni migliori in qualche parte gustare il genio di Pindaro , ponendo ben mente a i legami , ch'egli ne suoi Poetici voli scuopre fra lontanissime cose , e sa servire all'ornamento de suggetti, ch'ei tratta. Chi a ciò non ha riguardo, disavvedutamente fi conduce a fortoscrivere l'opinione del Sig. Perrault

Line of Crookle

(a) Autore Franzese, il quale ne suoi Paralleli Tom. 1. pag. 235, e Tom. 3. pag. 163. e 184. crede, e scrive che Pindaro è un oscurissimo, un confulo, ed uno spiritato verseggiatore. Pindaro, die egli, è uno Scrissore, che non ba alcuna bellezza, o deun merito, ficcome pieno di ofcurità, il quale non ? in pregio se non presso a un cerso numero di docti , che il leggono senna insenderlo, e che non fanno alsvo, obe raccogliere alcune miferabili fonsenne delle quali ba seminare le Opere suc. Ma questa sentenza, come pronunziata da un Giudice non abbastanza intendente del Greco Idioma, giustamente merito i rimproveri del chiariffimo Sign, Boileau . E posciache sa questo Autore manifestamente apparire l'inginstizia dell'indicreto Giudice, a cui pajono scipiti, e privi di connessione, e relazione i primi versi della prima Ole Pindarica, a me pur giova di qui rapportare alcuni de legami, che parmi di ravvisare in quell'Ode medesima.

Quivi prende il Poeta a lodare Jerone Re di Siracufa , il qual' era stato vincitore nel corso de cavalli ne Giuochi Olimpici . Comincia adunque l'Oda con maniera ingegnola, cioè col trovar legame fra que' Ginochi, e l'Acqua, e l'Oro, considerando questi si diversi oggetti, some corrispondenti a cagion dell' milità, ed eccellenza loro. E dice che le volcife cantare le meraviglie della Natura, canterebbe l'Acqua, e l'Oro, due cole tanto utili, ed eccellenti al Mondo : Ma che avendo deliberato di camare le azioni degli nomini, non v ha cola più illustre, ed eminente de Ginochi Olimpici .. Ecco i fuoi versi da me, senza dilungarmi dal Poeta, volgagizzati :

(b) Otima è l'Acqua; e l'Oro,

All Se il Sig. Persialt non folic morto, in propolita di Pindaro, pregherei Dio che gli codelle il conoleimento i Confesso che Pindaro è occumitimo e pel Datestro, e per il a coltus-rime, è ere que puttigni, e para dir meglio. Sultir o vollo, è per pigliare quelle risgle, è delle all son it seem coal a same Sono not i terh o Oeman

that to explore the remarks it the six challboatests on a C as before

e un Frence The precipite gih de uit montagne e sa uie via crelcendo tanto, ch'egli pos, e fireripa ; de che di vede dall'entrare molte fiste da una firofa nell' ale there a climary a who is when our arrivant moire hate as and stople act. After some story, of a sun applier is ultan run, we can expend Overso patholism Science in the run of the problem of the compression of the compressi

One loag in some panels.
In steem at alter from

Del Sei to best maries Del Sel tu men mederal un childs accommendante accommence to a commentante accommentante accommentan De form ye arline and the error between the complete or, there are the second

Come viluce il fuoco Infra i nosturni orrori,

Della Perfetta Poesia.

Gg

Tal

Ne degli Olimpii Ludi Canterem Ludi più chiari; Onde il famofo Alle menti de favi, celebrando Di Saturno il Figlinolo, e all' all' andando Ricca beata Cafa di Jerene; Che lo scettro governa di giustizia Nell'abbondante di gregge Sicilia; Che di tutte Virtudi Cogliendo va le cime , E luce anco giojofo Di Mufica nel fiore, Con eui scherziamo uomin sovente A cara mensa interno. Dal chiedo suo or Deriese cetra Stacca; se a te di Pisa, e Feronico La Grazia punto Sotto delcissime Cure la mente mife ; Quando presso Associates
Pertando l'agil corpo
Ne' cossi, senza sprone.
Colla vittoria mescolò il padrono Siracufan, godente di cavalli Rege, il cui nome splende Del Lidiano Pelope Nella forte Colonia Dell' amate dal possente Nettuno Guarda-terra : Che da netto laveggio il traffe fuore Cloto , & avorio il lieto omero adorno. Ah! quanti mai miracoli! E la mente de mortali, Oltra'l vero difcorfo, Di dipinte bugie iftoriati,

En qui tradelle, e fin qui ho resiertie i mis raderinos. Perchè nei Pindan abbis qui fen a un fine riccitta i mis raderinos. Perchè nei Pindan abbis qui fen a un fine riccitta i mis raderinos. Perchè nei Pindan abbis qui fen a un fine riccitta del l'Aqua, e l'Oro cod disparatifine, nel ni pare che fi posti dire, che il Porna d'Empédoci e introdocto dell'Aqua, patific anno dell'Oro. N'emi pare che fi posti dire, che il Porna d'Empédoci pinticoltos Europeanis ( che con quello niclo è ci posti dire, che il Porna d'Empédoci pinticoltos Europeanis ( che con quello niclo è ci posti dire, che il Porna d'Empédoci pinticoltos Europeanis ( che con quello niclo è canado di cutta in fabbistic del Mondo, e nel che igni probabilement della fi primato all'Aqua. Annti egli lo dava al Forco, le crediumo ad Artifonde nel Lib. a mej sovienes eje sipue de c., c., co crittata del numero dell'Ellementi, dopo aver detro che lin e ponera de c., c., co crittato del numero dell'Ellementi, dopo aver detro che lin e ponera de c., c., c. la contra della con

Tal fra fuperbi seredi anch è riffenda perve, o me cre, poiché defa si prende Di configuere alle battaglie il canto, Come none the bal gigeren. Në deferi del Cielo dello dello del bal più lamingdo, e bello, Colì non mirerai fopra la Terra. Dell'Olimpira pupua alter maggiere. Di loni famolf elfa argoneuro grande. Perge a i più desti luggario desti luggario desti luggario dello dello

Benché non poísa abbaffarza colla mía traslazione farfi comprendere la bellezza dell'onginale, controttoich de maefiolfe, e nouve Immagini non ci fann' ofservare quefle rozze paróle, vedendofi legani infleme l'Acqua, l' Oro, il Fuoco, il Sole, ed i Giucchi Olimpici? Al Sig, Boilazu fembra con ragione una nobilifima Immagine della Fantafia quel nominarfi i deferii del Cirlo, perchè in effetto chi non fa di qual numero infinito di Stelle fia popolato il Gielo in tempo di notre ? E qual vafia folitudine per lo contrario non vi fi miri al comparir del Sole?

Segue poscia Pindaro a cantare le Virtù di Jerone; e qui non serman-

dofi, con vaga Fantafia comanda alla Musa, o all'animo suo, Che la Dorica Cetra appesa a un chiodo

Ormai distacchi,

per cantar gli onori di Pila ( Città ove si celebravano i Giuochi ), e le glorie del Cavallo Ferenico, col quale aveva Jerone riportata vittoria. Quindi egli vola a cantar le azioni di Pelope figliuol di Tantalo, e vi spende la maggior parte dell'Ode. Il che può parere una digressione non tolo foverchia, ma difgiunta affatto dall'argomento, ch'egli s'era propofto. Ma dee giudicarne altrimenti chi porra mente al dilegno del Poeta. Vuol' egli mostrare Jerone glorioso per la Vittoria ottenuta a Pisa ne Giuochi Olimpici, e lo dimostra in dicendo che quel combattimento in que tempi era il più rinomato, e maestoso fra tutti. Si sa perciò a narrare la gloriofa origine loro, e l'attribuisce a Pelope, nulla parlando d'Ercole, a cut altri ne danno l'onore. Pure perchè in biafimo di Pelope aveano i più antichi Poeti inventate molte favole con dir che Tantalo suo padre il pose cotto in tavola agli Dei, onde gli fu da Cerere mangiata una spalla, e convenne poscia a Giove darne a lui una d'avorio, e ritornarlo in vita; fi conosce il giudizioso Pindaro obbligato di difendere la verità, non men che la riputazion di Pelope, e di suo padre, e di far meglio apparire la nobile maniera, con cui furono istituiti i Giuochi di Pisa. Francamente perciò riprova egli l'opinion degli altri Poeti , e modestamente condanna l' ardir loro nell'avere immaginate cose si sconce degli Eroi, e degli Dei. E nel vero questo artifizio è maravigliolo, e non aspettato da i Lettori, i quali avvezzi ad udir favole strane da' Poeti, ed a far plauso ad esse, restano sorpresi dallo stupore in udir la nuova sincerità, e modestia di questo Poeta, che con arte maggiore s'oppone all'ardito favoleggiare degli altri. Nafec da ciò gran venerazione verdo di Pindaro, il quale non perciò fi rimane di favoleggiar anchi egli, benché con più nobildà, fopra le avventi di Pelope, e di fuo padre. Con artifizio eguale vedemmo dinanzi che canbi l'Ab. Guidi intorno all' Età dell'oro, favola sì celebre, e di ufata comunemente da vecchi Poeti. Dice adunque Pindaro fra le altre cofe:

So the per arte de Pezii illustri
Di distero immoral s'empion le genti,
E i lor camori accenti
Acquistan fade, e mobile alle cosse.
Ma, sia con pace de sublimi laggeni,
Più semo mostera terà contrae.
Schermodo i signi, onde or le Masse ban vanto.
Ecento region vaole
Che in parlar degli Dei sia saggio il canto.
Duaque, o siglicul di Transto simoso,
Per eternar sue belle improsse in versi,
lo l'ormo silegencio segonate vannie C.

Ouindi fegue il Poeta a narrar le avventure di Pelope, dicendo che in un convito fatto da Tantalo agli Dei , Nettuno , fcorta la leggiadria del giovinetto Pelope, rapillo, e trasportollo in Cielo a servir Giove. Non veggendolo più comparire, alcuni invidiosi sparsero voce ch' egli in quel convito avesse saziata la fame degli Dei : e qui condanna il Poeta per falsa una opinione si disdicevole alla virtù de' Numi, e disende con verisimile invenzione la fama di Tantalo. Scende appresso a raccontare il ritorno di Pelope in Terra, e com' egli coll'ajuto di Nettuno riportò vittoria in Elide, o Pifa, ottenendo perciò in isposa Ippodamia figliuola d'Enomao Re di quella Contrada. Colle quali cose avendo il Poeta mostrate le glorie di Pelope istitutor de' Giuochi Olimpici , e la bella origine loro ; accennato eziandio il pregio fingolare, che in que' combattimenti confeguivano i vincitori, di nuovo torna a commendare le virtà, e le gloriose azioni del suo Jerone. Gli fa coraggiofamente fapere che gli Dei hanno eletta la fua Cetera, acciocche ne divenga egli immortale; e gli fa sperare intanto Inni più maestosi, e soavi.

Ed eco in compendio la prima Ode Pindarica, in cui chi ben fifferà il guardo, ritroverà felicillimi voli della Fantalia, e dell' Ingegno Poetico, en mezzo a questi un maravigliolo, e nuovo legame d'oggetti lontani, i quali tutti servono all' intenzion del Poeta, bramoso di lodar Jerone, e di far comparire la nobilità de Giuochi Olimpici. Vero è (torno di nuovo a dirlo) che senza una grande sperienza dell' Idioma Greco, e dell' erudizion di que' rempi, non si possono abbastanza comprendere le bellezze di questo. Poeta, il quale da me, quantunque poco fornito di questi due ajuti, vien creduto un de più mirabili, e vals' Ingegni, che vantra possa la Grecia antica. E consesso di atresì che a me pare poetra inaore trovare qual-

The motor Google

che Ode sua, in cui peneran molto gli stessi più acuti Ingegni per discoprire i legamenti delle Immagini, comparendo esse talvolta smoderatamente sciolte, e lontane dall'argomento proposto. E ciò bastar potrà intorno a i legami, ed alle relazioni, che fi scuoprono da Poetici Ingegni fra diversiffimi oggetti, e donde si traggono molte nobili, e pellegrine Immagini. Solamente non voglio lasciar di dire che nel numero de legami Ingegnosi. per mezzo de quali si può argomentare il grande Ingegno d'alcuno, s'hanno in certa guifa da riporre ancor quelli, che s'ufano in profa, dagli Oratori spezialmente, e dagli Scrittori di pistole, quando essi passano col ragionamento da un'oggetto lontano, e da una proposizion ben lontana in un'altra, e legano in tal maniera le propofizioni, e le cofe, che più non pajono difgiunte, ma connesse, e collegate. Questi legami comunemente hanno il nome di passaggi, o transezioni, e talora ve n'ha de maravigliosi. e leggiadri, che portano fommo diletto agli uditori, poichè non fi credevano esti che fra si disserenti proposizioni passasse connessione alcuna. Se a' valorosi Oratori si porrà ben mente , noi ne troveremo affaissimi esempi, laonde io mi rimango di portarne alcuno.

## CAPITOLO III.

Delle Immagini Ingegnofe di Riftessione. Esempi del Petrarca, del Tansillo, del Tesso, di Euripide, ed altri Gnomi, o Sementeze, ed uso lovo. Auctezze, e Concessi diversi. Disessi delle Ristessioni.

CI è detto di fopra non parere a noi l'Ingegno umano altra cosa, che onella virtà, e forza attiva, con cui l' Intelletto ritruova, e raccoglie o le fimiglianze, o le relazioni, o le ragioni interne delle cofe. Già delle due prime abbiam ragionato. Paffiamo ora all'altra virtù dell'Intelletto cioè al raccoglimento, o fcoprimento delle ragioni, dal che fecondo la nostra opinione si argomenta la penetrazione, ed acutezza dell'ingegno. Sembra bensì questo ufizio proprio de' Logici, e Filolofi; ma pur egli è ancor de Poeti, anzi degli Oratori, e di qualunque altro Scrittore; poiche non tanto i Poeti, quanto il rimanente degli Scrittori han bisogno di Logica, e di Filosofia per penetrare nel midollo delle cose, e per ben ragionare. Ci è folamente questa differenza che il Filosofo cerca per l'ordinario la vera, e certa ragion delle cose, e si contenta di nudamente sporla a' fuoi uditori : laddove gli Oratori , e molto più i Poeti cercano ancora , e spacciano volentieri, oltre alle vere, le verifimili, credibili, e probabili ragioni, e queste son da loro abbellite, ed adornate, servendo bene spesso, per fondamento d'Immagini Ingegnolissime. Con vocabolo poco bensì noto a i nostri vecchi, ma però oggidì affai noto, ed acconcio a spiegare la considerazione, o contemplazione, che fa l'Intelletto fopra le cofe, io chiamo Riflossioni sì fatte considerazioni. Pensieri comunemente ancora son chiamate, e potrebbero forse appellarsi in Greco pojuara. Per saper dunque che fieno sieno queste Ristessioni, si dee prima notare che sempre o non sanno, o non vogliono, o non possono, e si può aggiugnere, non debbona i Poetivessire i lo componimenti con Immagini Fantastiche, e col raccoglimento delle simiglianze, e relazioni. Eglino perciò ricorrono ad un altro Fonte, ch' quello delle Ristessioni, e d'oscruzioni. Si formano queste dall' Intelletto nostro, allorchè misurando, e penetrando colla sua acutezza l'interno, e la natura delle azioni, de colsumi, ed oi sun parola di tutte le cose, scoprimo in esse delle Verità, le quali o non così agevolmente si froprirebbero d' altri Ingegia, o non s'apetrano dagli Uditori, e Lettori. Queste Verità, perche scoperte per via della considerazione, e ristessione dell' Intelletto, prendono lo stesso no sesso della considerazione, con con con le se coltanana si stifessioni. Quanto più elle son nobili, pellegrine, leggiadre, e nuove, tanto più dilettano chi le afcolta o, l'egge.

Immaginé per elempio nuova, e nobilifima di Riflessione, accompagnata però da qualche colore della Fantasia, è quella, con cui il Petrarca loda gli occhi onesti, e bellissimi della sua Donna nella Canzone 8. par.1., ove così ragiona:

Luci beate, e liete,

Se non che il veder voi stesse v' è tolto: Ma quante volte a me vi rivolgete,

Conoscere in altrui quel, che voi siere. Segue poscia a meglio spiegare il sentimento suo:

Se a voi foffe sì nota

La divina incredibile bellezza, Di ch'io ragiono, come a chi la mira;

Misurata allegrezza

Non avria'l cor ec.

Quì confidera il Poeta; che gli occhi di Laura son ( quanto però è permesso in Terra ) beati, cioè pieni di somma sclicità, per due cagioni: prima perchè alberga in loro tanta beltà, ed allegrezza, segni di beatitudine; secondariamente perchè empiono di somma selicità chiunque li mira, non potendo questa selicità darti altrui, se non da chi la possiede, siccom egli dise nel Son. 70. para.

> Beata se', che puoi beare altrui Con la sua vista ......

Ma cresce di poi la forza della Riftessione, ritrovando il Poeta che alla beatitudine degli occhi di Laura manca un non so che, cioè il non poter gli occhi rimirar se stelli, certo essendo che crescerebbe la lgr felicità, se possesso mirar la propria bellezza, cagion di beatitudine a qualunque altro il guarda. Rinviene però l'ingegnos, ed inamorato Peeta qualche compenso a un tal disetto ; imperciocchè quantunque non sa permesso accidi di Laura il rimirar la vaghezza propria, 'possono 'però argomenata dagli affetti da loro cagionati nel medesimo Petratca, cioè dall'indicipio.

contentezza, ch'ei pruova in riguardarli, e dal violento affetto, ch'essi in lui producono. Sicchè dice loro:

Ma quante volte a me vi rivolgete, Conoscete in altrui quel, che voi sute.

Ecco dunque come il Poeta ha Loperto le alcole ragioni vere, o verifimili, e probabili di quell'oggetto, e con Immagine pellegrina di Riffeine ha lodati gli occhi di Laura. Non è men nobile, e preziola quell'altra Immagine, ch' egli forma coll'augurafi la morte, per poter falire al Cielo, ove dagli occhi di Laura argomenta quanto belle deggiano effere le altre fatture di Dio. Son quelli i veril

lo penfo, fe là fufo,
Onde 'l Masso eterno delle Stelle
Degnò mostrar del fuo levoro in Terra,
Son l'altre opre sì belle;
Aprasi la prigione, ou io son chiuso,
E che 'l camaino a tal voita mi serra.

Non è difficile il ravvitare la bellezza di questa Immagine, o Rifessione, Penetrando il Poeta col sion acuto Ingegono nelle viscre di questo argomento, ne cava egli una Verità strana, e maravigliosa, qual è il dire che la gran beltà degli occhi di Laura facca desdicara I amorta a lui stesso. Giò gione inassertato; e pur egli è vero, per la nobile ragione, chi egli n'addore.

A noi parimente dovrà piacer di molto un'altra Immagine di Luigi Tanfillo un de riguardevoli Poeti della noftra Italia. Nella Canzone, che comincia, Nessim di libertà visse mai listo, va egli dipingendo la crudeltà della sua Donna, e rifiettendo in questa maniera:

> Dol crube giorno, che a laficier me fielfo, Ed a legari via; Dame, incomincia; In il lungo cammin rasse il posfato Cercando a pelle a pelfo, alve cerer mai Non mi si parsia dir, cè dobia commesfe, se mon d'averso idensi il dovoce amate Se pur quosfo peccara, (Dove voltra Beltà mi sfurza, e mena) Merita qualche pena, Opo altra, furority via, den la dovria; Che ben cruda fuira Questa legge, e rubella di ragione;

Se panife il pecce chi n'è cagione.

Senza dubbio l'Ingegno del Tanfillo ben penerrando nell'interno della proposizione da lui preta, vi trovò quella bella, e nuova ragione di convincere la sua donna di crudeltà. Credo però che il Petrara, da cui gli altri Poeti seguari dell' Amor prossono preso, e continuamente prendono tanti concetti, porgessi almeno il seme a questo del Tansillo, poich nel Son.

Son. Anner, in fallo, e veggio il min fallire, confessionalo il soverchio affetto, ch'egli portava a Laura, e per cagion di cui ralvolta commette a 
ca falli, avverte che a i cedgli, e rari domi, obe ba in fe Madonna, ed all'
eccesso della sina bellezza, che lo sforzava, doveansi attribuir questi salli; 
onde ingegnostimente rivolgendosi ad Annere, egli dice:

E le mie colpe a se sessa perdoni.

Ed è ancor questa una vaga Immagine di Ristessione, a cui vo qui congiugnerne un altra del Tasso, che può gareggiar in bellezza con quante sin qui si sono da noi, ossevate. Ristett egli sulle azioni paffate d'Armida, e s'euopre che l'amore da lei portato ad altri su tolamente un efferto della fia superbia, ed un amore di se medessima. Descrivendela dunque, allorché Rinaldo si forggiva da suoi lacci, così parla nel Cant. 16. della Gerus. alla Stanza 38. E perchè la detta Stanza mi pare straordinàriamente bella, tutta io voggio qui rapportarta:

Cerre, e non he d'oner cura, v risegne.
Abi deux or fines i finis rrismit, e i vanti?
Costi i d'Amor, quanto egli i grande, il Reg.
Vals, e rivolle foi cel camo evanti;
E col pari al faste obbe la stagne.
Cb amb d'estre amara, odis gli amanti.
Se gradi sola, e suor di se in altrai
Sol qualch' efferto d'elogi coció sui.

In quelti due ultimi verii fi contiene la nobile Immagine di Riffeffione, che io andava commendando, avendo in effi il Tafio elpolta una verità pellegrina, ed afoofa, da lui com ingegnofa Riffeffione feoperta nelle azioni d'Armidia. Aggiungafi un'altra bella Riffeffione del Petrarca, la dove Iponendo la crudeltà della fua Donna dice:

Ed ba si egual alle bellezze orgoglio,

Che di piacere altrui par che le fipiaccia.

Da quelli efempy già credo io palefato, quali fieno le Immagini di Rifteffione, e ciò , che io col nome loro intenda. Ora paso a dire che is ampio, e dovizioso fi è questo fonte, che non folamente i Poeti, ma tutti gli altri Scrittori bevono comunemente ad eso. Ciò talora per necisità, e da anche talor per vughezza, ed ornamento de ragionamenti suol farsi; perciocchè le Rifteffioni, quando son nosili, e pellegrine, portano con seco il maraviglioso, e mille altre doti. Rifteffione assai ingegnosa parmi (per addume qualch elempio) quella del vecchio Pinito, che dopo aver osservata la vita di Vesgasino si avanti all'imperio, come nell'Imperio fistore, ne traste posì quello nobile fentimento: Nec quidquem maraviti se fortime amplitudo, nisi, su pradeste tantundem posser, Covalles. Eccovi una Rifteffione, cioè una Versià eminente, cavata sioni del soggetto dall' Ingegno di Plinio non Poeta. Possono, dissi, quelle Immagini di Ristessione esser comuni alla Orasoria, è ad altre Scritture; ma preperche non via

componitore, che più del Poeta cerchi il maravigliolo, perciò a lui più che ad altri è necefairo, ed utile l'ulo foro. Che poi in efle chiadafi ben fovenne il mirabile, fácilmente fi foorge, altro non efsendo elle, che verità pellegrine, le quali erano afcose nella mareria, nè fi farebbero trovace, o non erano almeno afpettate dagli Udirori; ficché feoperte dall'Ingegno nostro efcono alla luce piene di novità, e capaci di ivegliar lo flupore. Chi ode la morre del picciolo Aftanatte datagli per comandamento de 'Greci, ne attributice la cagione alla crudeltà de vincitori. Ma Andromaca fua madre prefso ad Euripide nelle Troada iffettendovi fopra, fuorper un'altra cagione di tal morte, ed empie di maggior tenerezza, e maraviglia chi afcolta. In quefta guida ella paria a l'figliuolo:

O φίλονα", δ' πριαστώ στιμοδιώ τέκου,
Θυσή πρό τέχθης, μετή φίλλια λετών:
Η τ' π κατρά δι δ' κομόνι έτακτικέ,
Η τότιν πόλλος γίνετοι στιπρότ.
Ο βεβία απατο, εδ αυτατο επατο,
Per man del fer nemico
Τυ εκδατεί, me qui laficando in pianto.
Μα qual, che più mi pefa,
La nobilla δ' ucciderà del padre,
Che fu a sun' altri fundo.

Strano ei fembra, e nuovo che la nobiltà, ed il valor d'Ettore uccidefie Adinantes suo figliuolo. Pure chi ben considera la cagione, per cui su ucio il nobile s'anciullo, scuopre che appunto è l'accennata dalla madre sua perciocché temendo i Greci che nel figliuolo risorgesse la virth del padre, voullero colla su morte provvedere alla propria falvezza. Quelta verità dunque giunge nuova, e mirabile agli Uditori, che attendeano forse il contrario.

Non minor novità parimente appare in un verso di Publio Mimo, il quale sacendo ristessione sopra gli Avari, ingegnosamente raccogsie questa Verità, cioè:

Tam deess Avare qued babet, quam qued non babet.

Perchè gli Avari non usano ciò, che posseggono, tenendolo sepolto nelle casse

<sup>[</sup> a ] H wo патры дет bopini атпития. ] La Riflessione, o il Pensiero è tratto dal Lib. 6. dell'Iliade, ove Andromaca dice a Ettore, dissandandolo dell'andare a combattere: Даприт, е фізи ит о от р ціте

Adeption, "perm un ver pares."

Echilo, che profificion, 'a existicion' il ino culorer per consecuente de la consecuente del la consecuente del consecuente de la consecuente de la consecuente del la consecuente del la consecuente del la consecuente del la consecuente de la consecuente del la consecuente del la consecuente del la conse

Ed ei risponde :

O'e. Es est cumpir, àxiyà, xamaxmosic. Clitenn. Par che la Madre uccider vogli, o Figlio.; Oreste. Tu, e non io, ucciderai te stessa.

eafer, o fotterra, può dirfi con verità, che manca loro tanto quello, che hanno, quanto cò, che non hanno. A quefta Verità pochi farebber giunti coll' Ingegno proprio. E polciachè à fatra fentenza ci s'è prefentat da vanti, aggiugniano, altro non eferre le propofizioni morali, appellate da' Greci posque, Gomen, e da noi Sentenze, che Immagini di Rifeffione. Sivinferte dall' Intelletro fu motififmi oggetti particolari, e da quefti fica va una Verità univerfale o certa, o probabile, e verifimile, che quanto pià e nuova, e nobile, tanto spiù diletta chiunque l'afcolta. Dalla confiderazione di varie ricche, ed avvenenti Donne il Satirico paísa a formar quefe de o Sentenze:

Intolerabilius nibil est, quam semina dives.

Rara est concordia serma,

Atque pudicisia

E queste son due Verità universali scoperte dall'Ingegno del Poeta. Così dal considerare gli effetti della collera nacquero al nostro Poeta questi tre bellustimi versi:

Ira è breve furore, e chi nol frena E' furor lungo, che'l suo possessore

Spesso a vergogna, e salor mena a morse.

Anche il Conte di Villamediana dopo aver ben fatta rifieffione sopra gli effetti dell' Amor prosano, e della Bellezza, essì ragiona:

Amor no guarda ley: que la bermosura Es licita violencia, y tirania,

Que obliga con lo mismo, que malerara.

danter non funda leggi; che la Bellezga è una lecite violenze, e tirannia, che ci pine callo flesso malterateroi. Di fongilanti Immagiati di Rissellione, o sieno Sentenze; (ono asperti i componimenti di totti i migliori Poeti. Dico asperti, non ni prieni, pociche i praslenti le udano con giudziosa partinonia, tapendo che esse più al Fislosso Morale, che al Poeta si convengono, e che sono gemme, delle quali si può gențilmente adornare, ma on si dee prodigamente caricare si corpo de componimenti Poetici. Ove però il Poeta prendese per argomento la stesa Fislossa de costumi, non vi dubbio, che allora in maggior copia le porta egli mettere in opera, così comportando la gravità del suggetto. Tanto fecero i più riguardevoli Poeti della Greia, come appare dal Poema d'Essodo initiolato se Opere, e i Giorni, dai componimenti di Teognide, Focilide, Tirteo, Solone, Simonide, e s'altri molti, delle fpoglie de quali lo Stobeo ha cotanto arricchita la sua Guardaroba. E con pure a nostri giorni ha satoo con lode il Maggi, là dove ha trattate le materie monali in versi.

"S' io poi voleffi ingolfarmi nelle Immagini di Riffeffione, mi fi aprirebbe davami un vafto mare, che tale appunto è quel de Concetti, e delle Acutezze. Altro non fono i Concetti, fecondoché filma il-Palavicino, nel Tratt. dello Stile, che Offerwazioni, e Riffeffioni marwigliofe raccorte in un detno breve. E conciolisché da moltifilmi fonti nafano, e in mille

n dette breve. E concioliaché da moltilimi ionti naicano, e in mille Della Perfessa Poesia, Hh guise guife s'adoperino quelle Ingegnose Ristessioni, può ancora conoscersi quanto fia spaziolo il campo delle Immagini di Riflessione. Ma io, tra perchè in un' altro Capitolo avrò alquanto da favellarne, e perche da Scrittori eccellenti s'è ampiamente trattata somigliante materia, volentieri mi sbrigherd per ora da elsa con poche pennellate. In due maniere suole operar l'Intelletto, o l'Ingegno nostro, proponendo le Rissessioni, ed osservazioni pellegrine da lui fatte fopra gli oggetti. O le palefa egli col naturale apparato delle necessarie, e proprie parole, mostrando la bellezza pura della Mareria. O le ammanta con abito nuovo di parole piccanti, brevi, Metaforiche, facendo comparir la forza, e l'industria dell' Artifizio suo. Una Riflessione della prima maniera si è quella bellissima di Tullio: Neque gravem mortem accidere forti viro poffe, neque immaturam Confulari, neque miferam sapienti. Esempio dell'altra sarà il detto d'un valoroso Predicatore, il qual favellando della Sinderesi disse: Che il peccaso nel Mondo può ben mancar di Giudice, ma non d'accusatore. Le prime Ristessioni son proprie dello Stil Maturo, e per l'ordinario quelle di Virgilio, di Cicerone, e degli altri Autori del Secolo d'Augusto, si debbono collocare sotto questa bandiera . Il pregio loro, perchè men pomposo dell'altre, e perchè più virile, e più naturale, benche fovente accompagnato da gran finezza d'Artifizio afcofo, appreso i buoni Intendenti si mantiene, e manterrà sempre in somma riputazione. Udiamone ancor qualche elempio dal menzionato Cicerone. In quel nobile Panegirico, che egli fa di C. Cefare; cioè nell'Orazione per M. Marcello , così ragiona : Nibil babet , Cafar , nec fersuna tuo majus , quam ut possis, nec tua natura melius, quam ut velis conservare quamplurimos. Apprello dopo avere con finissima adulazione detto, che la vita di Celare era più che mai necessaria per ben della Repubblica, foggiugne: Isaque illa suam praclarissimam . O sapientissimam vocem invitus audivi : fatis te diu vel natura viniffe, vel gloria. Satis, fi ita vis, natura fortaffe; addo etiam, fi placet, glorie: at, quod maximum eft, patria cerso parum. Ancor nell'Orazione contra L. Pifone favellando egli del medefimo Cefare, in tal guifa ne parla : Perfecis ille , us fe montes refediffent , anmes exacuiffent , non nature prasidio, fed victoria fua, rebusque gestis tratiam municam baberemus. Non son lavorate ne con pomposo Artifizio, ne con palese Acutezza, sì satte Riflessioni; ma portano una certa aria naturale, che le sa eziandio esser più nobili, essendosi contentato l'Ingegno di scoprir sì belle, e sublimi Verità nella Materia, senza poi averne voluto formare un piccante Concetto.

Delle feconde Rifeffioni (che Inggrafe con privilegio da effe utrapzio coficiono propriamente appellarfi, come accor più precliamente Concerti, ed Acutezge ) attefo che più evidente: ne è lo falendore, perciò è più facile a ravvilarfi la floro bellezza. L' Inggrafo Pecicio adopera tutte l'etu feio eze, e tutto l'Artificio a lui polibile, perchè quelle Rifeffioni o comparificamo ancor più maravigliofe di quel che fono, o ferificamo colla loro acutezza l'Intelletto altrui. E ciò da effo per varie vie fuol farfi. O col moltrare, che in une medefimo oggetto fi verifichiao due propolizioni oppole; e concerti della considera della consi

tradittorie: o con discoprire qualche Verità inaspettata, e talor contraria a quanto fi figuravano di dover udire gli Ascoltanti; o col consegnare la Riflessione alla Fantalia, affinche quelta Potenza con qualche spiritosa Metafora, ed Immagine le dia un'abito nuovo, e mirabile; o col dire in poche, ma pregnanti, ed acute parole ciò, che naturalmente fi dovrebbe spiegar con molte, a simiglianza de' Chimici, che in poche gocce di spiritosa quintessenza ristringono tutta la forza d'una copiosa medicina; o in altre maniere .. E in alcune poi di queste Ristessioni, che Concetti chiamiamo, si scorge ora più, ora meno la pompa dell' Artifizio. Vivissimamente descrive il vecchio Plinio nel lib.9. cap.35. della Storia Naturale una proprietà della Madreperla con tali parole: Concha ipfa, quum manum vides, comprimis fefe, operisque opes suas, guara propser illas se peti, manumque si pravenias, acie sua abscindit, nulla justiore pona, O aliis munita suppliciis. Senza pompa, e con molea purità dice Plinio, che non può la Madreperla con più giusta pena punire i suoi insidiatori, quanto con tagliar loro la mano rapace. Avrebbe l'Artifizio ambizioso d'alcun' altro Autore lavorata con più manifesta acutezza, e maraviglia il medesimo sentimento, con dire: che la Conchiglia rapifce il suo rapitore, e con sar' apparire molti altri contrappofti . Così manifestissimo è l'Artifizio , con cui il soprammentovato Conte di Villamediana concettizò sopra gli occhi della sua Donna, perchè uni infieme e il contrapposto, e una spiritola brevità di parole, Francelinda, egli dice , à cui occhi sono e la mia colpa, e la mia discolpa.

Francelinda, cuyos ojos Mi culpa, y disculpa son.

Può ancora ofservarii un' Immagine di Riffessione alquanto somigliante a questa in quel verso del Petrarca, ov' egli chiama Laura

Cagion fola, e viposo de mie affanni.

Non mi stendo a caricar maggiormente il libro d'altri esempli sì delle une, come dell'altre Immagini di Riflessione, perchè non è difficile il ritrovarne in tutti i Poeti di Gusto squisito, e d'Ingegno penetrante, ed acuto. Ma nè tutte le Immagini dell'Intelletto fempre fon belle, nè tutte le belle da per tutto è e sempre possono usarsi con gloria dai giudiziosi Poeti . Per questa cagione fia d'uppo sapere, in quali difetti sogliano urtare le Immagini suddette, e come possano divenire sconce, e sparute, non seguendo la Natura del retto ragionamento, a migliorar la quale, e non ad offenderla, elle sono indirizzate dall' Arte Poetica. Due, per quanto a me ne sembra, fon le cagioni principali, per cui queste Immagini possono contener disetto, ed oltraggiar la Natura. La prima si è l'esser prive del Vero interno, e reale; il che avviene, quando elle si fondano sul Sossima, e sul Falso. L' altra cagione è il non effer verifimili alle persone, che parlano. A questi due difetti delle Immagini possiamo anche aggiugnere il terzo, cioè l'Affettazione; e questo consiste nel sar le Immagini troppo Ingegnose, pensate, e fottili, per troppo studio di dir cose nuove, di dirle con gran novità, e di far comparire l'Ingegno. E comechè io sappia, che questo ultimo vizio Hh 2 nen non va quali mai difgiunto dai due primi, tuttavia per maggior chiarezza mi farò lecito il diffinguerio dagli altri, e il ragionarne con un Capitolo a parte. Difaminiamo dunque partiramente questi tre difetti delle Immagini, cioè il Fallo, l'Inverifimile, e l'Affettazione, incominciando dal primo.

## C A P. . IV.

Del coro, e del Falfo delle Immogini. Quali di quafte fiena fondate ful Falfo. Epigramma del Graçio. Concetti del P. le Mayra. Come fi cousfesi di Vera, e il Falfo de ponferi. Soffini Ingegosfo. Origine loro. Marino coudimnaro. Concetti del Tefanro, e d'alerti, posti alla cospella.

On farà la prima volta, che noi diremo, cercarfi naturalmente il Ve-ro dall' Intelletto noftro, ed effere il Vero, o Verifimile il principal fondamento del Bello : Adunque acciocche le Immagini di Riflessione contengano il Bello, converrà, che fieno anch' effe fondare ful Vero. Ma perchè le Immagini della Fantalia non lasciano d'esser belle, quantunque si ravvifino agevolmente per falle, abbiam detto, che ancor le stesse Immagini Fantastiche hanno l'obbligazion d'infegnare alla nostra mente un qualche Vero, o Vensimile reale, travestito col Falso. Le Immagini Intellettuali, e Ingegnofe, per lo contrario non folamente rapprefentano qualche Vero, o Verifimile reale, ma eziandio l'esprimono per mezzo del Vero, con far che le parole sieno un verace, e puro esterno Ritratto di quelle Verità, e ragioni interne, che l'Intelletto nostro dirittamente argomentando ha scoperte, e concepute. Velleio Paterculo nel lib. r. delle fue Storie favellando di Codro Re d'Atene, il quale travestitosi a posta, per non esfere conosciuto, volentieri per la salute della Repubblica si latciò uccidere, scriffe in questa maniera : Codrum cum morte aterna gloria , Athenienses fequata victoria eft . Quis eum non miretur , qui illis aesibus mortem quafierit, quibus ab ignavis vita quari foler? Eccovi una Immagine Intellettuale di fimiglianza, în cui sta il Vero interno, e reale, e questo ancora è espresso con verissime parole. Non v' ha persona, che non conosca esser vera questa simiglianza di Codro valorosissimo Eroe, co' più codardi . Ragionevolmente poi fi desta la maraviglia nostra in ciò udire, perchè apprendiamo una cofa nuova, qual è appunto il cercarfi da un' uomo, anzi da un Re la morte col medelimo ardore, con cui continuamente vediamo, che gli altri la fuggono. Ora un tal Vero, o Verifimile fempre è neceffario alle Immagini Intellettuali, acciocchè poffa veramente cavarfene un giusto diletto. Nondimeno egli non bafta, come altrove s'è detto, il proporre all'Intelletto nostro il solo Venfimile, o Vero, s'egli ancora non è congiunto colla novità, e col maravigliofo, due condimenti, che ci rendono gratissima la Verità. Ma essendo che non è sì facile, che l' Ingegno ritruovi in ogni suggetto ragioni ascole, e Verità interne si nuove, e belle, che cagionino questa desiderata maraviglia, e allegrezza in udirle, e impararle; si credettero alcuni di poter' ottenere un sì riguardevole pregio colla fola apparenza del maraviglioso, riputando questa sufficiente per dilettare i loro Lettori. E apparenza fola, o ombra del maravigliofo diciamo effer quella, che è fondata su ragioni Sofistiche, simili alla moneta salsa, il cui valore consiste nel parere, non nell'effere internamente buona. Ne altrimenti, che la moneta falfa ha talvolta spaccio per l'ignoranza di chi la riceve, ancor questa monera falsa degl' Ingegni cominciò pur troppo a piacere ad alcuni Scrittori, a lodarfi, e a spacciarsi come preziosa, ed eguale in bontà alla vera . Quindi ebbe origine il Regno de Concetti, delle Arguzie, ed Acutezze, degli Equivochi, e Motti ingegnofi, e d'altre Immagini, che in apparenza contengono il maravigliofo, ma in fostanza, e internamente bene spesso ne son prive, perche loro manca il Vero interno, su cui fi fondò la vera Bellezza delle Immagini . Non è peranche abbastanza rovinato questo inselice Regno, e si disende tuttavia, benchè agonizzante, dall' ignoranza d'alcumi pochi cervelli; perciò ancor noi ne tenteremo l'intera distruzione, coll'andar proponendo, e scoprendo l'inganno, in cui si truova chi usa Immagini Intellettuali fondate sul Falso.

Si pensano dunque costoro di poter destare la maraviglia, e il diletto per questa via; e pure certissima cosa è, ch' egli non hanno da sperare un tal' effetto. La soda maraviglia, e il vero diletto non possono svegliarsi nell'animo nostro, se non da quelle Verità, e ragioni, che ci compariscono realmente nuove, e belle, o sieno queste rappresentate con parole proprie , o pur vestite con ammanto capriccioso dall'altrui Fantafia: Una delle più fublimi, e nobili Immagini Intelletuali, che fi fieno mai concepute, è per mio credere quella di S. Agostino nel lib. 4. cap. 9. delle Confessioni . Parla egli in tal modo al nostro immenso Dio: Te nemo amierie , nife qui re dimirrie . Er qui dimirrie , quo it , aur quo fugir nisi a se placido ad te irasum ? Te non perde , se non chi s' abbandona . E ebi s'abbandona; ove son va egli, ove sen sugge, se non da te placido a te Idegnato? Eccovi un maestoso, e Ingegnoso pensiero, che spiega l'immensità di Dio. Dicefi ben da noi cieche, e rozze creature, che noi abbandoniamo Dio, che Dio si paste da noi; e ci figuriamo questa separazione, e abbandonamento, come se un Principe, o un'amico scacciasse da se un suo servo , o un'altro amico. Ma non fi dà in effetto questo abbandonamento fra Dio, e i peccatori, perche fempre fiamo con lui, e in lui, e fotto di lui. Se giusti, siamo in lui amico nostro, e placido verso di noi; se peccatori, fiamo in lui nemico nostro, e sdegnato contra di noi. Questa Verità offervata dall'acutissimo Ingegno del S. Dottore, essendo realmente nuova, e maravigliofa, con gran ragione ci par bellissima, e diletta chiunque l'ascolta, rallegrandosi ciascuno d'aver appreso un lume sì nobile, e grande, qual'è questo. E così avverrà in cento altri simili esempi, ne quali si conoscerà, che giustamente l'Intelletto nostro è costretto a stupirs, e a sentir pracere .

Ma per lo contrario fe le Rifiefioni e sammagini Intellettuali contengono il Falfo, cioè fe le ragioni offervate dall'Ingegno fono foffiche, e e internamente non Vere, non Verifimii e qual maraviglia; e diletto potrà venirre all'intelletto fano? Che dilettazione portà egii-trame, è egii toffo vede, che nolla più impara di quel, che avanti fapeva a mei, che difpia cere non dee provare quesfia Potenza, 'foorgendoli befiata da chi feriamente gli promettea di infegnargii una rara, e nouva Veritià? Facciamone la pruova. Ugone Grozio, uomo per altro di fublime Giudizio, e Ingegno, è Autore d'un Epigramma in lode della famola Giuvanna d'Arc, detta comunemente la Pulzella d'Orleans, che morì condannata al fuoco. L'Epigramma è queflo.

Gellika unn unnquam peritura laudit Amazon, Virgo instala viris, fed menemade viris. Cujut nun coulis feder Voms, asque Cupido, Sed Mers, asque Herror, funquineaque vices. Hae eff, cui Solica leges, oui partia fefe Deba, Cri u scene redulas feopra manus. Nic fas eft de morte queri i nunque igune, sata Aus ununquam, aus felo debuis i que monte.

La ragion trovata nell'ultimo Diftico da questo Poeta, per cui non ci abbia da parer nè grave, nè crudele la morte, che su costretta soffrir quella valorofa donzella, è questa. Ella era tutta di Fuoco: adunque o non dovea giammai morire, o pur dovendo morire, ciò non doveva accaderle, che nel folo Fuoco. E argomento in vero ci dovrebbe effere di gran maraviglia l'insendere una ragione, che ci parea impossibile da srovarsi , per mezzo di cui appaja non crudele, ma naturale, e propria la morte di quella vergine, quando noi la tenevamo per troppo barbara, e non meritata. Ma l' Intelletto nostro ben facilmente s'avvede, effere Sofistica, e falfa la ragione addottaci dal Grozio : poichè l' effere susta Frace altro non vuol dire, fe non che quella Donzella era piena di vivacità, di spirito, e di valore. Ora che ha che far con quelto effer piena di vivacità, e valore, il morir nel-fuoco, onde non abbia da parerci fiera la morte a lei data? O fosse ella flara fatta morir nell'acqua, o fopra un patibolo, o nel fuoco, certo è che l'Intelletto fondatamente crederebbe tal morte violenta, e tuttavia l' abbominerebbe. Sicché ov'è quella maraviglia, che volca destarsi dal Poeta collo scoprimento di una sì ascola ragione ? Ov' è quella dilettazione, che prende l'Intellette sano dall'imparare una cosa ignota, e quel Vero, che tanto gli piace , fe nulla di nuovo si può apprendere da questa Riflession del Poeta?

In propposios di questo Fonco mi sovviene un somigliame concetto del Pietro le Moyne, Autore affia filmato, in Francia per lo Poema intitolato il S. Luigi. In un Sonetto da lui composto per una dipintura, dove fi navavano Clelia, e le Romane, che. dai Campo di Perfenna finggirono a Roma passado a nuoto il Tevere, dice a quelle siggiive Bellezze, e de

non semano già d'affogarfi, perchà al cospasso lore gli strali della Morte per riverenza si son servanzi, e dadle lor siamme erano per consumarsi quelle acque, Ne crasquez point la Mort, suggivest Beutez:

(a) Devent vous de respect ses traiss sent arrêtez;
Es ces caux de vos seux vons être consumées.

Aggiugne di poi, che ancer ciò non ostance non paecuano elle perire, perchè crano animate dal penello di Vignon; e ciò, chè da lui animato, è csente dalla merte.

Sam tout ce eberme encor ne pourriez vous perir:

Du pinceau de Vignon vous escs animèrs,

Et sous ce qu'il anime, est exemps de mourir.

Questo può dirsi un mescuglio di Ristessioni fondate sul Falso. Già si preparava l'Intelletto nostro allo stupore, al diletto d'apprendere una ragione, per cui non dovessero quelle Vergini temer di morire notando; ma rimane egli schernito in iscoprendo immantenente, che quel Fuoco, il qual dovea confumare l'acque del Fiume, altro non è, se non la vivacità, e il coraggio di Clelia, e delle compagne. Ora questo coraggio nulla poteva giovar loro ; e l' Acqua fenza effere confumata da quel Fantaftico Fuoco le avrebbe senza dubbio affogate, s'elleno per avventura non avessero ben saputo notare. Scopertofi dunque dall'Intelletto agevolmente, quanto frivola ragione fia questa per promettere alle Romane un ficuro scampo: non maraviglia, non dilettazione, ma sdegno da noi si concepisce contra il maliziolo, o poco faputo Poeta, che ci ha in tal guifa burlato. Altrettanto può dira dell'altra ammagine. Tofto si comprende il sossima di chi promette a quelle Donzelle, che non moriranno, perchè le ha dipinte il Vignon. L'animare col pennello qualche cofa, in linguaggio proprio fignifica ben dipingerla. Ma questo non toglie, che quella cosa naturalmente non muoja , o non sia morta : e questo privilegio appunto di non morir

Queste sono Immagini , ma Immagini stranaturate , e suori del decoro , e del verisimile.

<sup>[</sup>a] Denant vour de respuil ses resits sont arrette. ) Simile a questo è un Sanctio di Domenico Venicro , pieno di simili staraganze, quantuque benssimo condotto, e casitetto trassmontationette si quel del Fettera e : Prisvanti marre larginiral visip. Com un vente arsossissio di sossimo Egli è in morte del Bento, e si legge tra la Raccolta delle Rime sette eli Dolce.

Per la mete del Bembo un è gren Piante.
Pievre de gli coch del munos gent ;
On en per efficar consenuere;
Come clinicie, il Blende ju agen-ente,
Se mo tearca informe il deber teato
Se mo tearca informe il deber teato
De afre informe il deber teato
De afre informe il deber teato
De afre informe il legisma peripulade,
Oh 'l fero the forperi acco une fulle
Arber teate in uniforme del morte,
Arber teate in uniforme del morte,
Dio fo, che Lan con l'attre unit certife,
Non (Arbel teate in uniforme del morte,
Non (Arbel teate in uniforme del morte,
Non (Arbel teate in Terri, e un er recifie.

naturalmente fi era dal Poera promefio alle suggisive Ropane. Il medefinio Autore in un'aitro Sonetto Gopra Licercia Romana dipinta in atto di cicidefti, dopo aver detto, che tutti i saggi hanno ammirata, e lodata la motre di lei, fa dititi e A debe mi ben ferovo e canno i onori, i seggi la mia frontrea è condomata per un misfatro Dunifone la mia grand ombro, per non foffrire una fi nera metchia, ambri in quella dipintura mi dò la motre. Manis de quep m'on si ferez tant de marquat dennuen?

Asjourdbuy I on erige en crime mon malbeur, Es fam drois le procez ist fait à ma memoire. Ma grande Ombre en gemis, O' i en plains à mon Sors; Es pour me fousfirir proin une sache si noire, Encore en cr Tableau, i me donne la mors.

Serh facile à Lettori ingegnofi il ravvilire la Falish di una tale Immagine, effendo affai manifelta. Piacemi ancora di lafciar giudicare a loro un Concetto di un Poeta Italiano, che mi pare oltre modo bizzarro. Parla egli d' Adamo, il quale fi credeva di diventar un Dio, benché fi conoiceffe fabbricato di fango; e alludendo a Giove, che fi fuppone da favoleggiatori nato in Creta, o Re di Greta, ne forma questa novissima, e pellegrina Immagine:

Tust altro, fuorche terra, egli ba per mesa: . Un Giove effer gli pur, perche di crosa.

Ma qual via ficura ci è per conofcere , quando il Vero , o il Falfo ferva di fondamento a' Concetti? L'unica via è quella del Discorso, o vogliam dire dell'argomentare , e del pefar con un Sillogismo il valore delle Rifleffioni . Tuttochè non vi fi ponga mente , l' Intelletto nostro usa continuamente la Logica (a) naturale, o artifiziale, e argomentando con mirabile prestezza, scuopre il Vero, e il Falso delle sue, e delle altrui Riflesfioni. Difaminiamo dunque in tal maniera un luogo d'un Panegirifta Italiano . Chi potesse portar ragione provante , che si da nelle disavventure un diletto, e un contento maggior di quello, che si sente nelle felicità, certamente ci farebbe flupire coll'infegnarci una sì nuova, ed impensata cosa. Tanto appunto si vuol persuadere a noi altri col seguente pensiero: lo ardivei dire, che le disavvensure affertano qualcho sorta di contento superiore a quello delle felicità. Sono anch' effe superbe, e la loro ambizione forse non è confiderata, perchè non si teme ec. Un'infelice vuol per se i sentimenti più teneri della Natura, e i più vicini all'amore, e alla beneficenza; e spesso, quando non può le mani, chiama in ajuso le lagrime, e con questo dolce privilegio cava dagli nomini un tributo ec. I fortunati folo fono fcopo dell' invidia, e della censura ec. Forse ci faran di quegli , ai quali parrà bellissima questa Ristestione, e tale a me pareva una volta. Ne può negarsi , che l'

<sup>[</sup>a] La Logica.] Meglio che Loica: E'eroppa affettazione d'antichità il dire Loica. Gli antichi differo Lora, feguendo la pronunzia della Lingua Greca volgare, che èsse dice ese, sociatione professione.

Autor non mostri un' Ingegno ben grande. Ma se da noi si misurera questa ragione, fi troverà fabbricata ful Fallo . Gl'infelici , dice questo Scrittore, guadagnano il compatimento altrui: i fortunati fi tiran dietro l'altrui cenfura, ed invidia. Ma è maggior contento, e diletto il vedersi compatito. che invidiato ... Adunque gl'infelici han qualche forta di contento superiore a quel de felici. La prima parte dell' argomento, ancorche spesse fiate non fia vera, perchè v'ha de' mileri, che non fon compatiti, e de' felici, che non son censurati, e invidiati, pure si concede per vera. Ma la seconda è falfa; imperciocche l'altrui compatimento non toglie le milerie agl' infelici , onde costoro non cessano punto di dolersi , o di sentir la cagione di dolersi, perchè sieno compatiti da tutta la gente. Porge bensì alle volte l' altrui compassione qualche follievo agl' infelici , veggendo essi riconosciuta ancor dagli altri l'ingiustizia con loro usata ( per dir così ) dalla Fortuna. Ma questo alleggiamento non è mai uguale, non che superiore al contento, che nello stato loro godono ordinariamente i felici , poiche non lasciano essi di gustare i beni della lor selicità, benchè sappiano d'essere invidiati, e censurati. Perciò suol comunemente dira : E' meglio effere invidiato , che comparito; e il diffe prima di noi Pindaro in quelle parole :

> Κοιίντων γαο οίκτισμών φθόνος Meglio è movere invidia, che pietate.

Nè spendo più parole per dimostrare la Falsità di questa Minore, la quale è cagione, che ancor la Confeguenza dell'Argomento sia mal fondata, e Falia. Sicche l'Intelletto nostro dopo aver scoperto, che nella Rissessioni recata non fi contien Vero, o Verifimile interno, ragionevolmente non può fentir maraviglia, e dilettazione in impararla. Pongali parimente in bilancia una Riffeffione d'Antonio Musa, rapportata, e biasimata dal vecchio Seneca. Quidquid avium, diceva egli, volitat, quidquid piscium natat, quidquid ferarum discurrit , nostris sepelitur vengribus. Quere nunc , cur subiso moriamur? Morsibus vivimus. Formiamone un Sillogismo. Si pasce l' uomo d'uccelli, di pesci, e di siere, cioè di carni morte. Ma noi viviamo in tal guila di tante morti, e queste morti, di cui s'empie il ventricolo, rossono, o debbono cagionar la morte dell'uomo. Danque non è maraviglia, se muore ben presto l'uomo. Diasi per vera la Maggiore. Poscia diciamo, che la Minore è troppo manifestamente falsa, e ridicola; perchè le morti, o sieno le carni morte, di cui si ciba, e alimenta l'uomo, naturalmente fervono a farlo vivere, e non morire. Nè le carni morte fono, o possono chiamarsi Morri; nè sono in genere di cibo diverse dal pane, da frutti, e da altre simili cose. Adunque falsissima è la Conseguenza, essendo falsissima, e ridicola la ragione, che le serviva di fondamento;

Per le quali cose noi intendiamo, che le Rissessioni, o Immagini Intellettuali, e Ingegnofe, quando non fon fondate ful Vero, altro non fon che Sofilmi, e Argomenti Sofiltici. Contengono questi la Verità in apparenza, ma nell'interno fi discoprono agevolmente per falsi dall' Ingegno penetrante, e possono perciò assomigliarsi a que vetri, o cristalli, che vol-Della Perferta Poefia. gar-

garmente (a) noi chiamiamo Birilli, i quali in apparenza pajono Diamanti, Rubini, e Smeraldi, ma non hanno la virtù interna di queste pietre preziose. Per lo contrario le belle Immagini Intellettuali sondate ful Vero fono Diamanti, che reggono al martello, che hanno internamente ancora il valore. Certa cosa è poi che i Sofismi naturalmente difpiacciono, e debbono dispiacere all'Intelletto sano, il cui pascolo è la so-la Verità, e il cui diletto consiste nell'imparare il Vero. Sente ogni Potenza conoscitiva gran dispetto, allorchè si cerca di farla cadere in giudizio falso; poichè il giudicar male, e l'effer ingannato denota debolezza d' intendimento, e povertà di lume interno. Le Metafore, e l'altre Immagini della Fantasia, tuttochè pajano tendere ad ingannarci col proporci cole falle, pure non c'ingannano, come s'è detto altrove. Non cade allora l'Intelletto nostro in alcun falso giudizio, imperocchè da quel Falso propostogli dalla Fantasia egli suol raccogliere il Vero; ed è speziale il fuo godimento nell'acquifto, che gli fopravviene improvviso d'una Verità riguardevole scoperta dalla fua penetrante virtù visiva. Ma questi Birilli altro non han di Vero, che un poco di leggiera apparenza, la qual fi dilegua ben tofto, rimanendo l'Intelletto fenza messe d'alcuna bella Verità, e perciò fenza diletto veruno.

Per diavventura noftra però, ficcome non ci è cofa tanto bella, che mon dispiacia a qualcuno, con non-ci è cofa tanto brutta, che non ritro vi qualche amadore al Mondo. E' avvenuto perciò, che questi fals Concetti cominciarono, quando anche la Romana Potenta foriva, a più cit totti fuoi antecellori dicele credito a questi, alsi moneta, e fiendo fra moltisime gemme, ch'egli ci ha lasciato, mitchiati non pochi di questi Birilli. E non è da maravigliarifi, che tal mercatantia aveste spaccio, e fi lodasfo da molti; imperocchè à l'atte Immagini a chi ne mira la fola supersita; cal apparenza y comparticono belle, portando la livera della Vertità, e sivegiando facilmente la maraviglia in chi non fa penetrare nel fondo loro. Osfervisi, come il mentovato Marziale formi un Distico oper un certo estantio, che s' era volontariamente occido da se setto per non cadere in

man de nemici .

Hostern quum fugerer, se Fimnius ibse percenit. Heie, rogo, non suror est, ne mositare mori?

A prima villa certo è, che parrà feimunito, furiolo, e pazzo coftui, che per non effere ucción si uccide; e tale senza dubbio è secondo i lumi della nostra senta Fede. Ma questa ragione presso i Gemisii era folamente Vera in apparenza, poichè non è cosa da suriolo il voler morire con una presta mor-

<sup>[</sup>a] C'- volgarmenta nei abiamiamo Birilli .] Noi Fibrentini appunto così gli diciamo e non gà Brilli , o Berilli , feguendo la pronunzia Greca olierna , che la pronunzia per ... Bipian.

morte, affine di non provarne una penolissima, e ignominiosa per man de' nemici : e di risparmiar mille tormenti , che prima di farlo morire gli avrebbon coloro poruro far patire; o per isfuggire la dura fchiavitù apprefa più dolorofa della stessa morte; e per non dare questo gusto al nimico di farlo prigioniere. Ecco adunque non vera la ragione, per cui dal Poeta fi volca far credese Fannio un pazzo furiofo. Ma questa Immagine, non affatto fondata ful Falfo , pub dirfi bellissima in paragon di quelle . che cominciarono ad infettare la Poesia Italiana, e che surono chiamate Vivezze, Acutezze, Concerti, la maggior parte delle quali è appoggiata manifestamente ful Falfo. Avrà circa un Secolo, che si diede ampia licenza a quefte merci d'entrar nel nostro Parnaso; nè crederò d'errare, attribuendone al Cavalier Marino, l'invenzione non già, ma la promozione, ed introduzione, e l'uso loro troppo frequente in ogni componimento ancor serio. L' autorità di costui, che possedeva, e mostrava ( non può negarsi ) molte virtà Poetiche ne fuoi versi , e che in essi lasciò de i pezzi maravigliosi , traffe una copiosa schiera d'imitatori; e perchè più è il popolo sempre degl' ignoranti, che quel de i dotti, piacque affaissimo un si fatto Stile in tal guifa, che occupò il primo feggio nella Repubblica Poetica degl' Italiani . Io non faprò mai perdonare a Claudio Achillini, che scrivendo al medesimo Cavalier Marino, così vilmente gli diede l'incenfo. Nella più pura parte ( fono le fue parole. ) dell'anima mia fla viva quefta opinione, che voi fiate il maggior Poeta di quanti ne nascessero o tra Toscani, o tra Latini, o tra Greci , o tra gli Egizi , o tra Caldei , o tra gli Ebrei . Quali l'Achillini intendesse i versi degli Egizi, Arabi, Caldei, Ebrei, anzi de' Greci. per far paragone con loro di quei del Marino, e dar la palma a questi. Ma l'Achillini era anch' egli di gusto più tosto Marinesco, che altro; e perciò fi vuol compatire la fue cecità, benchè congiunta ad una sfacciara adulazione. Per anni parecchi è ftata in gran credito la Scuola Marinesca, tuttochè le s' opponessero o coll'esempio loro, a con sode ragioni molti valentuomini, e spezialmente Matteo Pelegrini Bolognese l'anno 1639. col fuo dortiffimo Trattato delle Acutezze, e il Cardinale Sforza Pallavicino con quel dello Seile. Ma da molti anni in qua essendosi accordati i migliori Ingegni d'Italia per isbandire que pensieri Ingegnosi, che non han per fondamento il Vero, s'è ridotta a pochi giovani mal'accorti, o vecchi tenaciffimi dell'antico linguaggio la Monarchia del Gusto cattivo. O con isdegno, o con riso s'intendono ora le Acutezze, e i Concetti falfi, avendo finalmente la Ragione, la Verità, e il buon Gusto riportata vittoria, e trionfato nelle Accademie Italiane.

Concutociò, poiche il defiderio di giovare altrui mi ha fatto imprenderre quella fatica, farà parimente lecito a me di perfiguitar le relique di una pette letteraria, che và ripullulando ne Verfi, e nelle Profe d'alcuni; e maffimamente perché vivono ancora col benefizio delle fiampe coloro, che o in Teorica, o in Pratica fondarono il barbaro Regno di quelli falli penfieri. Poca obbligazione in verità ha la Spagna a Baldassar Graziano, che nel fuo Trattato delle Acusezze ha posto in sì gran riputazione questo me-Chinissimo Stile - Pochissima ancor noi ne abbiamo ad Emanuel Tefauro . che n' abbia co' fuoi libri , e fopra tutto col Cannocchiale Arifforelico autenticato l'ufo. Questi Autori, Ingegni per altro felicissimi, hanno oltra il dovere guaffa, e corrotta la Natura della vera Eloquenza, e della buona Poefia, quando più si vantavano d'averla ajutata. Nè per mio consiglio st dovrebbe permettere a'giovani la lettura di sì fatti Maestri, e Poeti; anzi dovrebbonsi loro biasimare, e porre in discredito somiglianti libri, e particolarmente le Poesse del Marino, non già perchè (torno a dirlo) non abbia questi molte doti Poetiche, e gli altri non porgano precetti utilissimi, e rare offervazioni, ma perchè più facilmente fi beono i loro dolci Vizi, che le loro Virtà, da clii non ha purgato Giudizio, o una buona fcorta, e non ha prima riempiuto la mente fua di que gran lumi, che ci ha la-

sciati la sapienza degli Antichi, e de' Moderni migliori.

E conciossiache abbiam detto, che la Falsità di questi Concetti si scuopre misurandoli colle regole della Logica, e della Ragione argomentante, ora conviene più apertamente scoprir la piaga, e sar vedere a gli amadori di sì sconcio Gusto, sopra qual fallace sondamento ordinariamente vada lavorando Sofifmi l'Intelletto loro. Ciò fi fa col fabbricar fopra le Immagini Fantastiche, e prendere per Vero Intellettuale, e reale ciò, che è solamente Vero, o Verifimile alla Fantalia, mischiando insieme, e consondendo i parti dell'una, e dell'altra Potenza. Quindi nascono mille Antitesia o Contrapposti, mille Acutezze, e Concetti falsi, che secondo il Tesauro destano singolar maraviglia, e diletto in chi gli ode, secondo noi solamente fon buoni da svegliare il riso. Eccovi per esempio, come va egli concettizzando sopra quelta proposizione, cioè Mandalena Christum amat, ejusque pedes lacrymis rigar. Comincia egli ad offervar, che l'Amore si chiama Fuoco, e le Lagrime Acqua, onde parla in tal guisa: Quid boe prodigii? Aqua , O' Flamma discordes olim rivales, socordes mode consubernales in Magdalena oculis convivunt? Apage te flebilis amatrix Magdalena, pedes istos ne vel aduras, vel mergas. Fallor, jam merferat, ni flammis undas exficaffet: adufferat, nifi unda semperaffet incendium. Fontem anbelas, Viator? ad Magdalena oculos diverte: frigidam propinant (a). Pastor ignem quaris? ad eofdem oculos diverte : ferulam inflammabis. Unis in oculis fontem babes, O fa-

<sup>[</sup>a] Pafter, ignem querit? ad cofdem beulds diverte: Jerulam inflammabis. ] E' ben'altra galanter a quella di Porzio Licinio , e vago delirio di mente innamorata , preffo Agellio Lib. 19. deile Veglie Attiche Cap. 9.

Custodes ovium, teneraque propaginis agnum, Quaritis innem ? ite bue, quaritis? ignis bome est.

Si digito attigero , incendam fylvam fimal omnem :

Conte peens flatima est ; comia , que video .

Smaniava d'amote : era tetto fioco , fuoco ciò che vedeva . Qiefto Er grimma portato da Agellio per contrapporte alla delicaterra d'Anacrettate, obbe in veduta il Tefanto ; ma non l'applicò bene.

cem : ac ne desit utilitati miraculum (a) ex aqua ignem elicies, aquam en igne. Audieram Ætnæo in monte (b) impunita cum nivibus incendia colludere: fidem astruit fabuloso Monti. Magdalena oculus. Hac defuit portentis appendix, ut rivuli flammis, flamma rivulis alcretur Oc. Bastino queste poche righe per ricreazion de' miei Lettori , da quali certamente non si dovrebbe poter frenare il rifo, in udir concetti, che noi ben vogliamo, fenza chiederne licenza, françamente chiamar fanciulleschi, Per me, in vece del riso, mi sento occupar da qualche stupore, come sieno piaciute una volta, e possano tuttavia piacere ad alcuno, sì sciocche Immagini. Ora tutta questa macchina in altro non si fonda, che sopra due Immagini della Fantasia, cioè sopra due Metafore . E' (omigliante in molte cose al Fuoco la passion d'Amore, perchè consuma alle volse gli Amanti, perchè li riempie di spiriti caldi, e inquieri, e perche a gli Amanti sembra di portare internamente del Fuoco, che gli abbruci. Adunque dice la Fantasia: che l'Amore è un Fuoco. Udendo noi medefimamente, che tra gli occhi d'uno, che pianga, e tra un fonte d'acqua, ci è gran fomiglianza, dalla Fantafia si dice : che gli occhi son fonsi di lagrime, e d'acqua. Queste due Immagini son Vere, o Verifimili alla Fantalia, e ciò basta per sondamento della lor bellezza : ma non fon Vere, ne Verisimili all'Intelletto, ov' ei ne consideri il senso diritto. Perciò può ben la Ragione contentarfi, che la Fantafia chiami Fuoco l'Amore, e gli Occhi una Fontano; ma non già, che queste Immagini si prendano come dirittamente Vere secondo l'Intelletto, e che vi si fabbrichi fopra un Sillogitmo, che è tutto ragionamento dell'Intelletto, non della Fantasia. Ma coloro, che van cercando Concetti, ordinariamente inciampano in questo errore, ponendo le Immagini della Fantasia per fondamento di quelle dell'Intelletto. Eccone la pruova.

Amore è un Fuoco, dice il Tefauro, e gli Occhi piangenti fon due Fon-

[a] Ex aqua ignem elicies, aquam ex igne, ) Quelto pensirero è più galante, e più gentilemente condotto nell'Epigramma di Petronio Afranio, che si legge nelle Catalette degli amichi Poeti, avanti al Satrireo di Petronio. Me nive candenti petiit modo Julia : rebar

Igne carere nivem ? nix tamen ignis erat . Quid nive frigidius; nostrum samen urere pestus Nix posuir manibus Julia; missa tuis. Quis locus insidiis dabitur mihi tutus Amoris,

Soft tour repair action min east some.

Julie John per soft action min east some.

Julie John per soft action per famous ,

Non nive , me plant , Jul pens type per

Sopra Acqua E Footo, galante il Diblico di Zendoto nel Primo dell'Antologia .

Tri piales ni Epores, unai nivipun i pensi.

Che io così traduffi :

Seulpsum a fe quidam , fenter prope , fiftit Amerem .
Opprimere hune ignem forte putavit aqua .

(b) Che vuol dire , impunita cum muidut Incendia colludere ? Più tofto le Nevi non fon ponite, che scherzano vicino al Fuoco, e il Fuoco le rispetta. Claudiano disse con mag-gior grazia, e versimiglianza, e proprietà del medessmo Mongibello; --- Jumoque fideli

Lambit continenas innoxia flamma pruinat.

Fontane. Proprio del Fuoco è l'abbruciare ; proprio delle Fonti è tramandar acqua. Maddalena dunque, che negli Occhi ha l'Amore, e il pianto, e che lava i piedi a Cristo, potrà bruciarli, e sommergerii: pedes istos ne vel aduras, vel mergas. Tutto il maravigliofo di questa Immagine, o di tal Confeguenza, è sondato sopra la proposizione conceputa dalla Fantasia, e fopra un' Immagine, che solamente è Vera a questa Potenza. Se l'Intelletto vuol valerfene per fondamento di qualche fuo raziocinio, evidente cofa è, ch'egli adopera un fondamento faluffimo, e che da ciò nasce un puro. e scipito Sossma, il quale agevolmente si scioglie in questa maniera. L' Amore è un Fuoco: naturale, è Falio: immaginato dalla Fantafia, è Vero. Ma proprio del Fuoco è l'abbruciare ; del Fuoco naturale, è Vero: del Fueco folamente immaginato dalla Fantafia , è Falio . Dunque l'Amor di Maddalena piangente potrà bruciare i piedi al Redentore; è Falfiffima la Confeguenza, perchè l'Amor di Maddalena è Fuoco folamente immaginato dalla Fantafia, e non naturale. Ben concediamo ( può dirfi al Tefauro ) che la tua Fantasia immagini l'Amor come Fuoco, e lo chiami tale; ma come vuoi tu polcia supporre, in argomentando, per proposizione Vera secondo l'Intelietto quella, ch' è solo Vera, o Ventimile alla Fantasia? Ma cresce ancora l'imprudente ardire d'alcuni, i quali spesse fiate adoperano propolizioni, che non fon pur Vere, o Verifimili alla ftessa Fantalia, per premelle di qualche maravigliola Confeguenza. Tali fon quelle, che fi fermano amplificando di soverchio le Immagini Fantastiche, e lavorando Metafora sopra Metafora. Sanamente, e verisimilmente sembra alla Fantasia, che le lagrime sieno Acqua. Ma se si amplifica questa Traslazione, e se si sa questo argomento; Le Lagrime son' Acqua. Il Gbiaccio, e la Neve sono anch' essi acqua. Dunque le lagrime son Ghiaccio, e neve: eccovi quella proposizione, che era dianzi Vera, o Verisimile alla Fantasia, diviene a lei ancora inverifimile, non comparendo più come cola Verifimile a questa Porenza, che le Lagrime fieno Ghiaccio, e Neve. Ciò posto, sarebbe cofa maravigliofa, e strana il veder le Nevi, e il Ghiaccio famigliarmente conversar con gl'incendi, col Fuoco. Ma negli occhi di Maddalena dimesticamente albergano Amore, e Lagrime, cioè Fuoco, e Ghiaccio, Incendi, e Nevi. Adunque ecco negli occhi di Maddalena una mirabil cofa. Audieram Ætneo in Monte impunita cum nivibus incendia colludere ; fidem astruit fabuloso Monti Magdalena oculus. La Minore di questo Argomento non è folamente falsa secondo l'Intelletto, ma ella è tale ancora secondo la Fantafia, a cui non può parer Vero, o Verifimile, chè le Lagrime fieno Ghiacci, e Nevi; non iscorgendosi veruna riguardevole fimiglianza fra questi oggetti . Doppiamente adunque è ridicola , e salsa questa premessa , da cui pende tutta la Conseguenza, e la maraviglia, che lo Scrittore volca risvegliar ne suoi Uditori. Ma veggasi infin dove giunga questa infelice arte di concettizzare, e d'amplificar Traslazioni sopra Traslazioni. Non contento il Telauro d'aver fatto due fonti degli occhi di Maddalena, passa a farne due stufe, e bagni, invitando poscia i malati, e i cagionevoli della perfona a quivi ricuperar la falute: Por tego, debilar, morbidique (a), ed iffa. Vaporaia Leucadio faste falubriera balneatre Anne accepte: 10 filo quafi per dire, che non possa butile Concetto più foncio, e disordinato di questo, avvegnachè feco gareggi di maggioranea l'altra simmagine recata di lopra, dove s'invita il Passore ad acconder negli occhi di Maddalena la fina siaccola, o il suo bassione. Passor ignem querio? ad cosso coules diverie, ferulum instammossis.

Non farei fine giammai, se volessi rapportar tutti i ridicoli, e strani Concerti, che il Telamo, infelice Maestro, e Sponitore del precetti Aristo-telici, ha posti alla luce in tante sue Opere. Da lui dunque per ora mi patro, ma non già dal suggesto sin qui divistato della Maddalena, volendo io colle regole proposte ancor disaminare la chiusa d'un Sonetto, la quale ma volta parve a moltissimi (e per avventura pare anchi oggi a taluno) maravigiosa, e sourmana. Si parla di lei quando lavò colle lagrime, e coi capelli astiqueò i spicia il Salvatore.

Se il Crine è un Tago, e son due Soli i lumi,

Non vide mai maggior predigio il Cielo, Bagnar co' Soli, e rasciugar co' Fiumi.

Avendovi per cagion del colore fimiglianza tra il crine biondo, e l'oro, alla Fantafia ragionevolmente fembra, che i capelli biondi fieno d'oro; onde il Perrarca parlando di Laura, che teffeva una ghirlanda a' fuoi capelli, diffe ch' ella andava

Teffendo un cerchio all' oro serfo, e crespo.

Amplificandofi poi da taluno questa Metasora, si giunge a dire, chè i capelli fond un Fiume d'oro, perchè fono fimili in qualche maniera alle onde d'un Fiume. Ma ciò ne pur basta all'ardire d'alcun' altro, il quale avendo inteso dire, che il Fiume Tago ha le arene d'oro, e pensando che per significare un Fiume d'oro possa adoperarsi il nome del Tago, si val dello stesso nome per dinotar' il biondo crine d'una Donna, e lo chiama un Tago colla medefima sciocchezza, con cui un' altro Poeta nominò il nero crine Norse filata. Come tutti veggono, la soprammentovata Traslazione è arditiffima , e sconcia , perchè fondata sopra un' altra non meno ardita'; ed è non folamente falfa , e invertimile all' Intelletto, ma è tale parimente alla Fantafia. Non truova più questa Potenza alcuna probabile simiglianza fra il Tago, e il Grine, onde possa parerle verifimilmente il Grine un Tago, perchè in fine il Tago è un Fiume, che non ha le onde d'oro, ma folo si dice, che ha la rena leggermente spruzzata d'oro. Il da noi altre volte nominato Conte di Villamediana ha un fentimento ben piacevole in questo proposito. Per lodar

<sup>[</sup>a] Ad ifia vapararia O'c. balwaster Amer ascerfit.) Stopenda fansafa ; fare Amore Stofaulo. E' da contrapporfi a un penfier così fordido il nobile e graziofo di Tibullo fopra gli oc.hi di Sulpiria.

Illius ex oculis , quem vult exurere Divos , Accendis geminas lampadas ocer Amer :

una Dama, chessi pettinava stando al Sole, dice, che ella con un dorato Vascello di candidio metallo folcava bei golfi: e che la mano all'argento, i suoi capelli faceano vergogna a i raggi del Sole.

Al Sol Nife surcava golfos bellos Con dorato banel de metal cano. Afrenta de la plata era su mano, Y afrenta de los rayos su cabellos.

Finisce poscia il Sonetto dicendo, che que capelli erano catene, e reti per prendere chi volca suggire, e che erano onde tremanti d'oro tempeltoso, e Cieli naviganti.

En red, que prende mas al que se escapa, Cadenas son, y de oro proceloso Tremulas ondas, navegados Cielos.

Ma tornando al propolto Concetto, fembra con ragione alla Fantafia, che i begli occhi d' una femmina fieno due Soli (a), poiche risplendono, tramandano raggi, nè si possono mirar fiso; perciò può dire, che gli occhi sono due Soli. Dopo effersi sabbricate queste due Immagini Fantastiche, l'una delle quali è difordinata, e sconcia, l'altra è con qualche ragione immaginata, paffa il Poeta a formar questo Argomento, credendosi di lasciar' estatici gli Uditori con sì mirabil concetto: Il Crine di Maddalena è un Tago, o Fiume d'oro: gli occhi suoi son due Soli. Ella con gli occhi bagna, e col crine rasciuga i piedi a Cristo. Dunque veggiamo un Fiume, che rasciuga, e i Soli, che bagnano. Ma che il Sole bagni, e un Fiume vasciughi, è il maggior prodigio, che si sia mai veduto. Dunque nell'azione di Maddalena si mira un' incredibile prodigio. Chi è di grazia sì povero di senno, che volesse maravigliarsi, se in cotale argomento tentassi di provargli, che ciò fosse il più gran miracolo del Mondo? Troppo tosto scorgerebbe ciascuno la Falsità del Sossima (b), e si riderebbe di me, che penfava di poter destare il suo stupore per mezzo d'un tale inganno. Tutti consesserebbono, che sarebbe un miracolo il vedere un Fiume naturale, che asciugasse, e il Sol naturale, che bagnasse. Ma conoscendo tutti, che l'Crine, e gli Occhi di Maddalena non fono un fiume Vero, nè Soli naturali , ma immaginari, perciò non ci pare alcun miracolo , anzi ci par cosa ordinaria, e naturale, che questo Fiume Fantastico asciughi, e bagnino

(a) Pittagora non chiamb ficcome ( credono alcani ) gli Occhi Salere igret , talcib polano fulli fina autorità effere chiamati Seli; ma Salere persera , val Salie feret. Laeroi che la vita di Pittagora ; rò di iver is est desis vasiai scasi voli ipplantato. Porte , per le quali enra il Sole: Non attribut adomque loro alcune Solare qualità.

ra il sole i vola tarmorii solungue nora aicuna solure qualitat ;
(4) 36/me., ) Meglio codi , che 56/me. perche è accorda col Greco, e col Latino, collegio del composito del composito del collegio del

questi Soli sinti. Adunque tutta la macchina alzata dall' Ingegno per sivegliar la maraviglia negli Uditori va tutta per terra, e sa solamente riderci per avere scoperta o l'ignoranza, o la malizia di chi voleva con si manisssifi Sossimi condurci a stupire.

## CAPITOLO V.

Offeruzioni interno al ben farma le Immagini. Inganno di chi forma Concetti Falfi. Erroti del Marino, del Melerbe, e d'altri . Luogo del Taffo difaminato. Penfero delverenra diffo. Altro fenimento fue
come ancor del Coffanzo, e di Loranzo de Medios paco lodevoli. Saffimi Inggenfo abbornit dello Sitile ferio, conceduti
al piacevole. Cictone, e Pluarro accordati in un

Alle cofe fin qui dette io raccolgo alcune offervazioni neceffarie per ben fabbricare le Immagini Intellettuali, e ancor quelle della Fantalia. La prima si è che le Rissessioni dell'Intelletto, le quali altro non fono, che un tacito Sillogismo, debbono esser fondate su proposizioni, e premesse Vere, o Verisimili secondo l'intelletto, non su premesse Vere, o Verifimili folamente secondo la Fantasia. Altrimenti il Sillogismo fara Sofistico, e le Ristessioni, o Immagini Intellettuali non avranno il Vero interno, e reale, tanto necessario alla bellezza loro. Concede l' Intelletto alla Fantafia il formar quelle Immagini, che a lei fon Verifimili, e probabili : ma non vuole egli valeriene poscia per base de' suoi raziocini , e discorsi seri , perchè il diritto lor senso manifestamente si conosce per Falso. La seconda offervazione si è, che le Traslazioni stelle debbono esser modeste, non troppo amplificate, nè può fabbricarsi una Traslazione sopra Traslazione: imperciocche ciò, che prima era Verisimile, o Vero alla Fantalia, diviene a lei stesso inverisimile, e salso: Altrove abbiam rapportato la fredda Metafora del Tefauro per fignificar le gocce di fangue fudate da Cristo nell'Orto. Perchè le gocce sono somiglianti per la figura a i piccioli globi; le chiama egli Globi di sangue. Di poi amplificando la Traslazione, e scorgendo, che a i piccioli Globi è in qualche maniera somigliante il Mondo per la sua figura, sulla prima Traslazione egli ne fonda un' altra, e giugne a dire, che que' Globi di fangue erano tanti Mondi. Questa nel vero è una disordinata Metafora; ma si lavorò dal Tesauro per fondarsi sopra due piacevolissimi, e manifestamente salsi concetti. E qual maraviglia, dice egli, se Cristo sofferiva tanta agonia, mentre sosteneva il pefo di ranzi Mondi? Ne si finisce la saccenda, che questo Autore formando di Cristo un favoloso Atlante, qual gemito, soggiugne, qual Agonia non foffet quefto divino Atlante vero figliuolo del Cielo, e della Terra, cioè di Dio, e di Donna, carco di santi Globi, e tanti Mondi? Nulla parlo, ch' egli supponga Atlante sostenitor del Mondo, cioè della Terra, come egli Della Perfetta Poesia

mostra d'intendere; quando gli antichi finsero, ch'egli sostemesse il Cielo; Ma dico bene, che non può esser maggiore l'intemperanza, e l'arditezza del Tesauro in fabbricar Metasore sopra Metasore, e poi nuovi Concetti.

e strane Riflessioni sopra Metafore. (a)

La terza offervazione, che è forse la più necessaria, si è: Che quando la Fantafia averà formata qualche Immagine, o Traslazione con giusto fondamento, non potrà poscia il Poeta, se non scioccamente, attribuire all'oggette Metaforico, o Traslato, le altre operazioni, e qualità dell'oggetto Proprio, quali che per effersi trasserito il Nome di una cosa ad un' altra, soffe lecito anche il trasserire ogni suo effetto, ogni sua proprietà, e qualità naturale; o come se la Traslazione più non susse Immagine della Fantalia, ma l'oggetto vero, di cui s'è trasferito il vocabolo. E quelto è l'errore, ove per l'ordinario cadono gli Amadori de Concetti falsi, per isperanza di cagionar maraviglia in chi legge. Egli è vero, che v'ha qualche simiglianza fra l' Amore, e il Fuoco; e perciò l' Amore si chiama ragionevolmente un Fuoco della Fantafia. Ma stolta cosa è dappoi l'attribuire all' Amore, o fia a questo Fuoco Immaginario tutte le qualità naturala del Fuoco Vero, non potendosi dire, che l'Amore chiamato Fuoco possa asciugare, scottare, ed ammorzarsi con acqua, come accade al Fuoco naturale. Il perchè poteva il Tesauro lasciar di temere, che l'Amore abitante negli occhi di Maddalena abbracciasse i piedi al Salvatore, o che le Lagrime gliele affogaffero; perche questi sono effetti del Fuoco vero, e de' veri Fiumi, non del Fuoco, e de Fiumi solamente immaginati dalla Fantasia. Anche il Marino avrebbe mostrato più giudizio, se lodando una dipintura di Cornelio Fiammingo, rapprefentante la caduta di Fetonte, non avesse detto:

> Che se, come al Garzon la vita avesse Dato alla siamma: ancor di nuovo avrebbe Non che le tele, incenerito il Mondo.

Perciocché, quantunque si dica Metasoricamente, che un Dipintore di Vita alle cose, non si possono poi attribuire a quella Vita immaginaria, o metasorica teute le azioni, e gli effetti della Vita naturale, e vera. Onde siccome la vita immaginaria data dal Dipintore a Feronte non gli ballava per muoversi, e cadere, come quando egli era naturalmente vivo: così non potea baslare al Fuoco, per inceneiri di nuovo il Mondo, che il Pittore gli deffe la sola Vita immaginaria. E molto più chiaramente si sorre gli deffe la sola Vita immaginaria. E molto più chiaramente si sorre giu deffe ne per le supposito di soverchio le Trastazioni, e si fan diventare si perboli aricite. I sospiri per elempio sono in qualche parte somigilanti al vento. Ma se amplischeremo questa Metasora, e faremo, che i sospiri anchi essi abbiano la forza de veri venti, degli Aquiloni, e degli Auliri, l'Immagine sondatavi sopra farà molto biasimevole. Per

<sup>(</sup>a) lo avrei voluto aggravare giustamente sopra il Tesauro, e dire : che i Concettini e le Arguziole sono sempre streddure; ma trattandosi di cose sacre, sono irriverenze, sono empietà.

tal cagione giustamente ci dispiacciono le Iperboli del Malerbe nel Poemetto delle Lagrime di S. Pietro, ove dice: Che i gridi di quel Santo Peniente funono tuoni, e fospiri furnon venti, che feccere guerra alle querce. Soggiugne ancora, che i suoi pianti s'assomigliavano ad un torrente, che occupa tutte le campagne vicine, e vuol far diventare l'Universo un' Elemento solo.

C est alors que ses cris en sonnerre s'èclaiens; Ses selopris se sons venns, qui les cobracs combastems; Es ses pleurs, qui sanzés descendaiens mollemens, No se mellent un sorrent, qui des bauses monsagnes Reusgeans, C very de se se se se se se se se vent de l'univers ne soit qu'un Elemens.

Ma che diremo noi di que Poeti, che dopo aver chiamata la lor Donna un Sole, a questo Sole Fantafico appropriano tutti gli effetti del Sol naturale, come se quella Donna fosse o vero; e non immaginato dalla sola Fantasia? Nel vero io temo forte, che eglino alle volte eccedano i termini dovuti del Verisimile. Perciò è nato a me, e pub nascre da ltri qualche fospetto intorno ad una leggiadrissima siffessimo di Lorenzo de' Medici. Va egli considerando in un Sonetto l'abito, di cui era adorna la situ Donna, e il luogo, e il tempo, ch' egli la prima volta la rimirò. Dopo aver savellato dell'abito, chiude con questo sentimento il Sonetto.

Il sempa, e'l luogo non convien cli io consi: Che dovi è si bel Sole, è sempre giorno, E Paradiso, ovi è si bella Donna.

Nulla ragiono dell'ultimo verso, che è gentile, ben sapendo i prudenti Lettori, che la parola Paradifo ha qui da intendersi per un luogo terrena di somma selicità; e il Petrarca appunto, per significar l'anima sua, che usciva per andarsene a Laura, disse:

Dal cor l'anima stanca si Jempagna

Per gir nel Paradil su estreto.

Parlo dell'altra Immagine, in cui il Potra dice: Che per necessità era giorno, quando ci vide la sua Donna, perch'ella è un Sole, e dov'è il Sole, non sa mai notre. Prima però di portarne sentenza, sia buon contiglio il premeterre alcumi più chiari documenti, la notizia de quali servirà di sotra, e di lume in avvenire per dar giudizio d'altri Veri, o Fals Concetti.

Quando la Fantafia Poetica ha trovata qualche fimiglianza fra due oggetti, ella fondatamente ne forma una Metafora col trafoptara il nome d'un' oggetto nell'altro, come quando chiama la Gioventh Primacera dell' Usmo, o pur la Primavera Gioventh dell' Anno. Può propagarfi una tal Tatasione, e attribuirfi alla Gioventh, o Primavera Metaforica qualche effetto, e qualtià della Vera gioventh, e Primavera; ma con una condizione

ne, cioè che questi essetti, e qualità si prendano anch' essi in senso Metaforico, e non già per Vere cose, e che la Metafora sia continuata sopra quelle qualità, o quegli effetti fomiglianti, che hanno dato fondamento alla prima Metafora, e non passi sopra altre qualità dissomiglianti di quegli oggetti. Possiam per esempio dire : Che la Primavera dell' Uomo sa spuntar ful volto i fiori della bellezza, fa verdeggiar mille penfieri di gloria nell'animo, e sperar messe, e frutti di Virtà; che si veggono Rose, e Gigli nel viso d'un Giovane; e simili Traslazioni. Ora questi effetti, che fon Propri della Primavera dell' Anno, folamente possono convenire in maniera Metaforica alla Primavera dell' Uomo, cioè alla Gioventa, e non la Primavera . Sarebbe perciò errore l'attribuire alla Gioventà Fiori veri , Gigli. Rose vere, quasi la Gioventù non sosse una metasorica, ma una real Primavera. Se perciò sopra questi Fiori Traslati si fondasse qualche Concetto, come farebbe il dire : E' miracolo, come le Api non vengono a coglier mele, o rugiada da i belliffimi Fiori, che si mirano nel volso di quella Giovane ; ovvero: Venite , o Api , a succiar mele da questi Fiori ; o come scrisse un valente Poeta, cioè il Signor de Lemene:

A quel labro, a quel feno, Api ingegnose; Per fabbricar dolcezze, ite, svenate Di quel sen, di quel labro e Gigli, e Rose.

Se fi frabbricasse, dioc, un fonigiante Concerto, et farebbe fondato sul Fallo, perché i Foir del labor, et de sen onn son veri, ma Entastici; et da Fiori immaginari non possono per conseguente l' Api raccopiere il mele. Vero è che il Tasso nell' Aminta Att., Sc. 2. concept) maa Immagine, che pare la medientia: Narra lo stesso della puntura fatta da un'Ape nelle guance di Filli con queste parole:

Quando un' Ape ingegnofa, che cogliendo Sen giru ai mel per que' campi fioriti, Alle guance di Fillide volando, Alle guance vermiglie, come Rofa, Le morfe, e le rimorfe evidamente; Che alla fimilitudine ingamata Forfe un' Fior le credette.

Ma quesso fentimento è molto diverso da quei, che abbiam recati per clempio I Imperciocchè non sippone Aminta, che i Fiori immaginari delle guance di Filli sosse sono in aturali, ma che s'ingannasse l'Ape in crederil tali: che può parer vero alla Fantasia d'Aminta. Laddove chi invita l'Api a succiar mele da i Fiori, che son nelle guance di Filli, suppone, che sien veri, e naturali questi s'ori Fantassici, e su que alla Fighi soda egii il Concetto suo. Senza che, quando anche l'Immagine del Tasso possessillare, que s'eropi los sientes del Tasso possessillare, que s'eropi soliciene, e abbassilanza la scuola. Comunque però possa giudicarsi de' versi riferiti, a me rimane qualche difficultà sopra la pun-

puntura fatta dall' Ape nelle guance di Filli. Poichè se l' Ape ingannata dalla fimiglianza era volata quivi, credendole un Fiore, per qual cagione dovea poi pungerle con tanta avidità, e fierezza? Non fogliono, per quanto io mi dò a credere, questi innocenti Insetti offender si barbaramente i Fiori, ma fol con dilicatezza fucciarne la ruggiada. Oltre a ciò non è proprio delle pecchie il mordere colla bocca, ma bensì il pungere con l'ago: onde non potea succedere all' Ape, descritta da Aminta in atto di succiar colla bocca i Fiori, ciò, che avvenne al cinghiale, il qual portato da un pazzo furore, volendo baciar' Adone, il ferì co' denti, come leggiadramente finse Teocrito . Nè forse gioverà per iscusa il dirsi da Virgilio nel quarto della Georgica, in parlando delle Api: Illis ira modum supra est, s'attribuice il mordere all' Apirant L. Qui figuratamente, non propriamente, fanno col pungiglione della coda, e non colla bocca, sicustrita, ch' elle ancor dalle feguenti parole: O spicula caca relinquunt . Ma questo mio scrupolo si toglierà facilmente da chi ha più senno di me, siccome tante altre obbiezioni fatte contra la bellezza di quella Pastorale si sono eruditamente sciolte dall' Ab. Giusto Fontanini dottissimo Scrittore nel suo Aminta difeso. Non voglio però tacere, che questa Immagine piacque non poco al Tasso, avendola altrove adoperata senza il Forse, cioè in un Sonetto, l'argomento di cui è tale: Chiama felice un' Ape, la quale avea morfo un labbro della fua Donna. Può leggerfi fra le fue Rime stampate.

Ritorrando adunque al propoliro, dico effire ortima Trajazione il chimare Sergite un' Uomo forre nell' avvertià, e una Donna, che è co-fiante nell'onellà, o che non vuol' amar chi l'ama. Ottimamente ancora fi dirà, che l'Uomo forre è immobile fra le tempele della Fortuna, ce he refile all'empto de flutti, con cui vorrebbono autrarlo i mali Simili cofe proporzionatamente ci è permefio di dire d' un' onelta Donna. E in cola la Trajazione è fempre con verifimiglianza confervata. Ma fi ufcirà ben fiori del diritto fentero, fe attribuiremo a quello Immaginanio Songilo le qualità medefime dello Scoglio naturale, e fopra vi fonderemo qual-che concetto, come fe, quell'Uomo forte, e quella Donna coltante foffero un vero, e naturale feoglio. Non fia perciò lectos ad un Poera il dire della mon vero, e naturale feoglio. Non fia perciò lectos ad un Poera il dire della

la fua Donna, come diffe un Poeta Drammatico:

Ma se soggio ci logga, sanche giude, se vedessimo suggir da noi un naturale Scoglio ci sugga, sanche piusto, se vedessimo suggi da noi un naturale Scoglio, proprio di cui è l'estre immobile; ma non già vedendo uno Scoglio immaginario, quale una Donna sembra alla Fantasa d'un Amagre. Nella quu'i Immagine manifestamente feorgiamo, che il Poeta fabbrica sul Faiso, prendendo per Vero Scoglio quello, ch' è soia mente Fantasico. Prese pure per una Vera, e non simmaginaria faetra di strait, e settee, gli occhi della sua Donna quel Poeta Spagnuolo, che li chiefe in prestito a lei per uccidere un suo nemine. Ma sofre costiu schere zava. E per quelta cagione il Maggi dalla sua Griselda, Tragedia compo-

sta da lui molto giovane, cancellò alcuni versi, che la stessa Griselda diceva al fervidore venuto per comandamento del marito ad ucciderla alla campagna. Diceva ella così:

Non voler, che le belve

Di Griselda portando il morto core, Vi guaftin colle zanne

Il sembiante gentil del tuo Signore.

Oltre all'effer questa Immagine alquanto ricercata in quella congiuntura essa è ancor lavorata sul Falso. E' bella Traslazione il dire, che Griselda innamorata del marito ne porti impresso nel cuore il sembiante . Ma se si temerà, che i lupi guaftino colle zanne questo sembiante, questo ingegnofo timore ci riufcira, per non dir ridicolo, almen poro faminale, ma

fono ben le fiere et dalla fola noftra Fantafia .

Per propagare adunque le Metafore con buon Gusto è necessario, che l'oggetto Metaforico non si prenda giammai, come se susse proprio, e reale. Laonde non potranno mai attribuirglisi, se non Metaforicamente, e fotto il velo dell' Allegoria, gli effetti, e le qualità dell' oggetto, da cui si prende la Traslazione. Si suol riputar bello il Sonetto del Petrarca, ove egli descrive lo stato dell'innamorata anima sua sotto la Metasora, ed Allegoria d' una Nave. Propaga egli questa Metafora; ma tutti gli effetti, e le azioni da lui attribuite a quella immaginaria Nave fono Metaforiche anch' effe .

Passa la Nave mia colma d'obblio Per aspro mare a mezza nosse il verno, Infra Scilla, e Cariddi : O al governo

Siede il Signore, anni il nemico mio O's. Quivi per venti prende i fospiri, per pioggia le lagrime, per Castore, e Polluce gli occhi di Laura, e fimili altre cose, che continuano sempre la Metafora, non intendendo giammai per vera Nave quella, ch' era folo immaginata dalla fua Fantafia. Colla stessa Allegoria ancor Tullio dipinse lo stato de' disensori della Romana libertà nel bollor delle guerre civili : e ne fece pure buon' uso Orazio nell' Ode 14. del lib. 10. Potrebbe qualche bello Ingegno fondar un Concetto fopra questa Nave Immaginaria, e farci maravigliare, dicendo: Che prima in mezzo alla Terra, cioè ne campi di Farfalia fece naufração la Nave della Repubblica Romana, e che finalmente fini di sommergersi in mare per la Vittoria Aziaca riportata da Augusto contra M. Antonio: ma che non è da slupirsi di questa ultima disgrazia, perchè surse le Navi surscise ordinariamente son preda dell'onde. E chi non vede, che sciocca sarebbe una somigliante Immagine? Perchè s'attribuirebbe ad una Fantastica, e finta Nave, quella disavventura, ch' è propria solamente delle Vere Navi, come s'anch' ella fosse una Vera Nave. La Traslazione adunque, ed Allegoria continuata, e non altrimenti, fara che fieno ben fondati, e belli fimili Concetti . E noi per questo ci asterremo dal

chia-

chiamar Falfa una Immagine del mentovato Petrarca nel Son. 119. par. 1. ov' egli manda i fiuoi caldi fofpiri a rompere il ghiaccio, di cui era cinto il cuor di Laura, e che le vietava l'aver compafione di lui.

Ite caldi sospiri al freddo cuore,

Rompete il ghiaccio, che pieta contende . Se il Petrarca prendesse l'aggiunto di caldo in sentimento proprio, cioè di cofa che ha calore, e poi sperasse, che questo calor vero, e naturale potesse rompere il eniaccio Immaginario del cuor di Laura; certamente condannerei di Falfità il Concetto. Posciachè poco avvedutamente attribuirebbe al ghiaccio Fantastico una qualità propria solamente de veri ghiacci, ch' è quella dell'effere disfatti dal calore, e suoco naturale. Ma egli appella caldi i fospiri Metaforicamente, cioè offersuosi, nel qual senso il Boccaccio nella Nov.77. diffe: Lo Scolare liero procedette a più caldi priegbi (a). Ciò posto, la Metafora, ed Allegoria acconciamente vuol dire: O miei affeesuosi sospiri, fatevi udire a Madonna, acciocche ella, udendovi, scacci dal suo duro cuore l'ostinazione, e impari ad aver pietà di me, fignificando colla Metafora del gbiaccio la costanza di Laura in non volerlo amare. Con questa offervazione credo io, che possa rispondersi all'acutissimo nostro Tasfoni, il quale mi par che condanni questa Immagine, poiche scherzando scrive nelle sue Annotazioni così: Viemmi da ridere, che mentre stò qui scrivendo nell'Osteria della Forsuna, s'è gelata tutta questa marina, e tutto quefto flagno di Martega di forse, chi egli ci vorra altro che fofpiri a rompere il gbiaccio per uscirne. Vero è, che il calor de' sospiri non è multo abile a romper' il ghiaccio naturale; ma i sospiri affettuosi possono aver sorza di sompere il ghiaccio Metaforico, cioè l'oftinazion d'una Donna. Non avrei già voluto, che Angelo di Costanzo, sì valoroso Poeta, dopo aver detto, ch' egli un giorno per giuoco fu bagnato da una Donna, e che allora s' innamorò forte di lei, avesse poi chiuso così un Sonesto (b):

Quinci si wede ben, s'esser può luoco Dall'insidie d'Amor giammai sicuro,

S' ancor nell' acque ir suole ascoso il fuoco.

Prende egli quivi per Fuoco l'Amore. Ma certamente non è cosa maravigliosa, che uno fia preso da questo Fuoco Fantaliro nell'Acque. Bensì il sarebbe, se il Fuoco vero stesse veramente ascoso nell'Acque. Bramerei perciò maggior Verità, e Bellezza interna in questo Concetto, come anco-

<sup>[4]</sup> Secome il Pettra diffe tudii fufuri conne culsi risgini il Bocaccio , ciu diffetudii c. appellonati : cod diffe. Eugenti gliantini, orb e dan mainera di fire, e uno idiotimo como di tentara il giudo, o como fire anche diremmo a, somprer il giutocio, di ce i Cres vadarum tente. Non prochè il Pettarca più che tunto violete alludera il caldi , diffe il Romper il giudocio. Quallo Chiaccio il lorge, e non compartico più retto to il Sonero i ma per voler dire : Ammollite la duretta, il rigore, diffe, prendendo dal Popolo il Cipellono. E Romper di glianchio.

popolo l'eiprefisone : Rempare il ghiacchio.
[6] Il Sonetto d'Anglo di Coltanzo dell' effer bagnato da una Donna , poò illuftrarfi da quello Epigramma galantifismo di Petronio Afranio della Neve gettatagli da Giulia , rapportaggi (i opra .

ra in quel del Petrarca, colà dove egli pregando Apollo, che confervi un Lauro piantato, ed equivocando con quelto Nome, e quel di Laura, così germina il Son. 26.

(a) Sì vedrem poi per meraviglia insteme Seder la Donna nostra sopra l'erba, E sar delle sue braccia a se stess' ombra.

A chi mira, non la corteccia di questo sentimento, ma le sue viscere, non partà punto oggetto di stupore, che Laura saccia delle sue braccia a se stella ombra, poichè altro non significano tai parole, se non che Laura sederebbe all' ombra di quell' Alloro; e questo non può cagionar maraviglia.

Dopo sì lunga fcorfa, accostiamoci finalmente all'Immagine da noi pro-

posta di Lorenzo de' Medici , il quale ragiona in tal modo .

Il tempo, e'l luogo non convien ch' io conti; Che dov' è sì bel Sole, è sempre giorno,

E Penadifo, ovi è i bella Domna.

Ch'egli in quello Sonetto jardi del Giorno vero, e naturale, mi par manifeflo. E altresì evidente, ch'egli attribuife al Sole Immaginario, cioè alla fug Donna, la viritu di fa Giorno narrule, evonque ella loggiorni. Ma chi non vede, effer Fallo, che un Sole immaginato dalla Fantaia faccia Giorno naturale, come fa il vero, e navural Principe de Pianeti? A dunque il Concetto è fondato ful Fallo, effendo ragionamento poco buono il dre: Non secure di o esectri, che tempo fuffe quelle, in cui la prima volta si mirai quella Donna, fe giorno, o nate. Già fo ch'era di genro, patrèb devos e coffe; j è fempe giorno naturale. Per la flefta ragione c'a fillo il Concetto d'un'Autor Franzele, il quale dice, che le Stelle non ofavano comparir in Cielo, vedendo un di quell' Soli immaginari.

Les Estoilles n'osoiens parostre En voyant ce Soleil

Sarebbe il fentimento ben conceputo, se per istelle s'intendessero altre Donne di minor bellezza; ma l'Autore parla delle vere Stelle, e sa che il Sole Fantassico abbia la virrù del Sole reale. Che se Marziale nell'Epigr. 21. lib. 28. così parla a Domiziano:

Jam , Cafar, vel nocle veni : stent aftra liecbit :

Non derii populo, re vaniente, diet.

egli fi vuol'intendere Metaforicamente questo Giorno. Cioè dice il Poeta;
Benché fia di notte, pure venendo tu, o Cefare, tanti faranno i lumi, e
i succhi di gioja fatti dal popolo, che parrà giorno. Ma se volle con linguaggio adulatorio dire, che Domiziano era un Sole, e che perciò ovunque egli fusse stato pare che sono con giugnerei questo Con-

<sup>[</sup>a] 51 vedenn pai per mereuiglia infieme et. ) Si può confiderare come un' Enigma : e aume tate ha la ius intrinicea belletta ; che confille nell'equivoco di Laura e di Dalite ; che oltre al fignificate una Fenniani di cal none, ¡fignifica anco la pianta, nella quale fu trataformata. Quello Enigma inviloppato ; dà ammirazione ; ficiolto ; dà dil...t. Non fi dee adanque confiderare come un' l'amangante frant Petrica, , na come une l'anguna ajornico.

cetto con altri, che Marziale fondò ful Falfo, e che non debbono effer da noi imitati in argomento ferio. Anche il Petrarca molte fiate usò la Metafora del Sole ( renduta oramai troppo triviale fra Poeti ) per fignificar la fua Donna, e a questo Sole Metaforico attribul effetti mirabili, come può vedersi nel Son. 182. e 216 della par. I. (a) Ma quelle sue sono pure, e leggiadre Immagini della Fantasia innamorata, e delirante, a cui pare di vedere, che il Sol naturale sia men bello di Laura, e che il Cielo stessio fe ne innamori . Ne fu questa Metafora l'Intelletto del Petrarca fonda alcun ragionamento, come fi fa da altri Poeti. Parimente una pura, e femplice Immagine della sua Fantasia su quella, dov'egli così parlò di Laura morta:

Veggendo à colli ofcura notte intorno Onde prendesti al Ciel l'ulsimo volo, Della Perfetta Poesia.

E do-

[a] Così mi fueglio a falutar ? Aurera : diffe in uno di questi Sonetti il Petrarca : e nello concetto fu egli il primo a prenderlo dal Latino di Quinto Catulo , rapportato da Escerone .

Confliteram exorientem Auroram forte falutans, Cum fubito a laeva Roseius exoritur.

Pace mihi liesat , Caleftes , dieere vestra : Mertalis vosse pulceve esse Dee . Il primo Sonetto d'Annial Caro è una imitazione di quello Epigramma , il quale finisce : Volsimi , è necentre a lui mi parve oscuro , Santi lumi del Ciel con vostra pace , L'Oriente , che diames era si bello .

Ve n'ha pure uno del Marino nelle Rime Maritime , che comincia : Spantava l' Alba , e fi-

Quendo mi volfi, e la mia Lilla vidi,
E diffi: ber chi menar patenni feto,
Mella Raccola delle Rime bei Sol, al litero pirmo ?
Nella Raccola delle Rime Amorole Franteti del Corbinelli, ve ne ha uno di M. Malleville, che comincia: Le silence regnes sur la terre, O sur l'ende, che corrisponde al principio di quel del Caro: Eran l'art trasquille, e l'onde chiare. Auzi non solo il principio, ma il Sonetto tutto . Eccolo

Le filence regneit fur la terre , & fur l'onde ; L'air devenoit ferain , & l'Olympe vermeil , Et l'amoureux Zephire affranchy du fommeil Refuscitoit les ficurs d'une baleine seconde. Réligicisis les flours à une traisme, promae.

L'Aureu deploysis l'en de la réligié bénde;

Et famost des rabis le Cobemin du Sobeil;

Et famost des vanies qu'il gand appareil

Qu'il foit jamusir venu pour celairer le monde ?

Qu'il foit jamusir venu pour celairer le monde ?

Qu'il foit jamusir venu pour celairer le monde ?

Qu'il man de foit Philis, que vilgar fram, vilour.

Derians de foit Philis, que viloge fram, vilour.

Derians de foit Philis, que vilour fram, pui telles vilour.

Tambando de vient vilour foit foit foit foit puit delle vilour. Sacre flambeau du jour , n'en seyez point jaloux . Vous parustes alors aussi peu devant elle ,

Post persyste sent sug pu sevente ver.

Quello ultimo è imitato dal Petrara, nello liefo asponetto vest Quel far le Stelle, e quello finitato dal Petrara, nello liefo asponetto ved l'ogi far le Stelle, e quello finitato dal Petrara, nello liefo asponetto ved l'ogi. Dottore Manfredi, nello della petrara l'appara l'antique della personali del solo della Mantredi, nello della personali della petrara l'appara Certo l'economia d'esso Componimento è mirabile, e contiene una certa affettuosa, e leggia-

dra femplicità .

E dove gli occhi tuoi folean far giorno .

E per maggiormente accertars di questo, come ancora per conoscer da qui innanzi, se si è mal fabbricato sopra le Metasore, noi ci varremo di questa Regola. Tolgasi la Metasora, e in vece d'essa pongasi il significato proprio. Se il Concetto è tuttavia Vero, e fuffifte, allora farà ben lavorato ; se Falso, l' Intelletto avrà preso abbaglio . Dicasi per esempio, in vece di Sole, bella Donna in que versi di Lorenzo de' Medici, e se ne formi questo sentimento: Non voglio cercar, che tempo susse, quando io la prima volta rimirai costei; perchè dov'è si bella Donna, è sempre giorno. Eccovi un ragionamento Falfo, non essendo Vero, ch' ove è una Donna bella, quivi per necessità sia giorno, potendo ancora esser notte, e notte oscura. Così può dirsi deil'altro Concetto del Costanzo. Per lo contrario spogliandosi della Metafora i due versi del Petrarca prima disaminati , la sor bellezza, e la Verità del fentimento sussiste : Ire, o affertuosi sospiri, al non amante cuore di Laura ; scacciatene quell'ostinazione , che non le lafcia aver pietà di me . Ancor negli ultimi tre versi del medesimo Poeta apparirà il Vero , volendo egli colle Traslazioni della Notte , e del Giorno , farci intendere, che a lui pareano pieni di malinconia, e fpoglia d'ogni bellezza

que luoghi, che dianzi vivendo Laura, erano sì lieti, e vaghi.

Un'altra offervazione finalmente dobbiam raccogliere da quanto s'è fin quì detto intorno alla Natura delle Immagini fondate ful Falfo. Cioè, che questi ingegnosi Sofilmi non hanno da fosserirsi ne componimenti seri, e che appena si potran permettere agli argomenti piacevoli, e ridicoli. Imperciocchè il fine de'Concetti ben fatti nelle materie non ridicole è di svegliar la maraviglia in chi legge , e per confeguenza quel diletto nobile , che prendiamo dall'imparar qualche cofa, o ragione, che prima non fapevamo o non avevamo giammai veduta sì vagamente, e vivamente abbigliata. Ora i Sofilmi, tuttochè ingegnoli, come vedemmo, non pollono cagionar lo stupore, scoprendosi facilmente il loro inganno, e nulla imparandosi più di quello, che si sapea. Anzi si silegna l'Inselletto nostro in vedendo, che lo Scrittore ha voluto ingannarlo con Sofiftici ragionamenti, e ci ha supposti capaci d'essere da lui ingannati. O pure ci moviam' a ridere, perchè facilmente fcopriamo la malizia, per altro ingegnofa, di chi voleva ingannarci. Adunque non debbono tai concetti aver luogo ne componimenti feri, proprio de' quali non è destar' il rifo. Per lo contrario nelle materie piacevoli, e quando si vuol sar ridere, potranno aver luogo; perchè accorgendoci noi agevolmente dell'agguato, che a bello studio ci avea teso il piacevole Scrittore col suo Sofisma, ridiamo della sua malizia, e ci rallegriamo con esso noi per avere coll'acutezza del nostro intendimento scoperta la Frode, e la rete. Per questa ragione molte Acutezze di Marziale non lafciano d'effer belle , e gentili , ancorchè manchi loro l'interna Verità, effendo elleno folamente indirizzate a farci ridere. Eccovi come piacevolmente con uno di questi Concetti fondati ful Falso egli rende ragione, perchè un certo Lentino non potesse cacciaisi di dosso la sebbre. (a) Cotesta tua sebbre, dice egli, è portata agiatamente in sedia, si pasce di cibi squisiti, beve eccellenti vini, respira odori foavi, e dorme in letti di porpora : a chi vaoi tu ch'ella fen vada, effendo sì ben trattata, e provveduta di tante delizie dal corpo tuo?

Quare tam multis a te, Lentine; diebus Non abeat febris, quæris, O ufque gemis. Gestatur tecum sella, pariserque lavatur; Canas bolatos, offrea, fumen, aprum &c. Circumfusa rosis, O nigra recumbis amomo, Dormis & in pluma, purpureaque thoro. Quam sis es pulcbre, sam belle vivas apud se, Ad quemnam potius vis tua febris eat?

Facilmente potea Lentino rispondere a questo Ingegnoso Sossima, e dire : egli non è vero, che la febbre mai goda queste delizie . Il mio corpo le gode, e non essa; onde salsa è la tua conseguenza. E in effetto il dire, che la febbre flia, ed alberghi sì agiatamente con Lentino, tè una bella Immagine della Fantasia . E se l'Intelletto vuol farla servire per fondamento di qualche sua Rissessione, e come premessa ad un Sillogumo, egli forma un puro sofilma. Ma contuttociò in argomento piacevole è gentilissima questa Immagine, e in udirla m' immagino io, che lo stesso Lentino, non che altre persone, dovettero porsi a ridere.

E qui si presenta a noi la via di conciliare insieme due grandi nomini dell'antichità, cioè Cicerone, e Plutarco, i quali fopra un fentimento medesimo furono di parere differentissimo. Rapportasi dal primo, e da lui si commenda nel lib. 2, della Nat. degli Dei , una Ristessione di Timeo Storico, il qual diffe : Non effere da maravigliarfi , che fi foffe bruciato il Tempio di Diana in Efeso, poichè in quella medesima notte Diana ( Dea che anche si finge assistente a i parti delle Donne ) volle intervenire a quel d'Olimpiade, e alla pascita d'Alessandro il Grande, e perciò non era in cafa . Concinne, ut multa , Timeus ; qui quum in Historia dixisset , qua notte natus Alexander effet, eadem Diana Ephefia Templum defiagraviffe, adjunxis, minime id effe mirandum, quod Diana, quum in parsu Olympiadis adesse voluisser, abfuisses domo. Per lo contrario giudicò Plutarco sì fredda una tal Riflessione, da lui attribuita non a Timeo, ma ad Egesia, che scherzando giunse a dire , ch'essa era bastante a smorzat le fiamme del Ll 2 Tem-

<sup>(</sup>a) Il concetto di Marziale , che la Febbre non vada via da dosso a Lentino , percioc-"Il consected de Norrante, ette la réporte non veus van au sous a serante y privocantense e piacretipe. Esti pagis inflicip prefré d'actionretts, come la discore Lucraio Filoide e Poeta e feconde la verirà, la Febbre non guarda a quelle cole.

No caldas ciria derdente corpus Patrontes, come la discore Lucraio Filoide e Poeta e feconde la verirà, la Febbre non guarda a quelle cole.

Josétra: y quem fi no plethos veririant della infinitarione del Poeta, che conficitati quelle jalo e renduo verifiante dalla infinitarione del Poeta, che confi-

dera la Febbre, come una forestiera venuta ad alloggiare in quel corpo, e che noevendone buoni trattamenti , non le venga voglia di licenziarii , e ci badi a stare .

Tempio. Ecco le sue parole nella Vita d' Alessandro. Dopo aver detto. ch'egli nacque il terzo giorno di Ecatombeone aggiungne : xab' in nuiper &c. Cioè; Nel qual giorno si abbruciò il Tempio di Diana Efefina, come Egefia Magnesio esclamò. La cui esclamazione e così fredda, che avrebbe potuto estinguere quell'incendio ; Imperciocche dice , che egli non fu miracolo. le quel Tempio fu bruciato, mentre la Dea era tuesa occupata in affistere alla nascita d'Alessandro (a). Sonosi molto affaticati i Critici per conciliare queste due contrarie opinioni, parendo loro strano, che due sì giudizioli Scrittori sieno cotanto fra loro discordi nel giudicare d'una medesima cosa. Ma noi secondo l'offervazione fatta di sopra, agevolmente accorderemo la lite, e diremo, che tanto la sentenza di Cicerone, quanto quella di Plutarco fono giustissime, e ragionevoli. Certo è, che la mentovata Ristessione è fondata sul Falso; perciocchè per opinione degli stessi Gentili Diana poteva ad un tempo medefimo difendere il suo Tempio dalle fiamme, e affistere al parto d'Olimpiade. Non era perciò lecito l'adoperare in argomento ferio questo Ingegnoso Sofisma. E Plutarco appunto considerandolo-, come tale , e vedendolo ufato in componimento ferio da Egefia , con ragione lo condannò. Ma da Tullio fu considerata questa Rissessione, non come feria, ma come piacevole, e detta a posta da Timeo per uno scherzo, e col fine di far ridere. E perchè nelle Riflessioni ridicole, e piacevoli, come dicemmo, non si richiede sì scrupolosamente il Vero interno, perciò Tullio la riputò ben fatta (b). Nè voglio che si creda a me solo, che tal fosse il pensiero di Gicerore; ma che si creda a lui stesso. Vuol'

<sup>(</sup>a) Arvei portao le parole Greche di Plustros, nelle quali intrajeté de dire i teressite Nyaérare i respessare i repaissure s. lo l'eggerei voltetiri e; . cicè s i quali Alcimdron nato in tal giorno Egefai fect um tule techamatione". E l' v' e fi fa che manda al Darivo ; e pare, che quelle oversièrem richteds depoi di e, a civi v, o fa faria supulia seclamazione ; e representatione de l'estate de l'

egli nell'accennato libro dimoftrare, che le tante Deità inventate dagli antichi Poeti (on tutte favolole , fognate , e non fussifenti . Non vedere voi , dice egli , come delle cofe naturalit bene , e usilmente rittovate , fi fono ferviti gli antichi per formarne depli Dei immaginari, e finti? Quindi son poi nate cosante salse opinioni, errori grossissimi, e superstizioni ridicole, e sciocebe. Ora in tal proposito cita Cicerone consigliatamente il Concetto di Timeo, come un piacevole scherzo, per dimostrare come ancor quello Storico gentilmente motteggiando, avez posto in discredito la finta Deità di Diana. Nè questo scherzo fu empio (a) in bocca dello Storico, o di Tullio, come alcun si crede, poiche gli uomini saggi fra gli antichi si rideano di que supposti Dei, e portavano opinione ben differente da quella del volgo, e

fra costoro era Cicerone certamente un de primi.

Oltre a ciò, che lo Scrittor Latino considerasse la Rissessione di Timeo solamente come piacevole, e non seria, le stesse sue parole ne san testimonio. Dice, che Timeo conesine parlò in tal congiuntura; e questo vocabolo non vuel folo fignificar ornatamente, ma ancora giochevolmente, e con ischerzo, facezia, e galanteria. Favellando egli altrove del medesimo Timeo, dice, che ula tanto i fentimenti gravi, e leveri, quanto i piacevoli graziofi , e galanti . Genera Afiatica dictionis ( fon le parole di Tullio nel Bruto ) duo funt : Unum sententiosum, O argutum, sententiis non tam gravibns, O Jeveris, quam concinnis, & venustis, qualis in Historia Timaus. Spiego eziandio nell'Oratore il fenso della parola concinnus per faceso, e piacevole. Alis in cadem jejunitate concinniores, idest faceti, florenses etiam, O leviter ornati. Aringando polcia contra L. Pilone, per dileggiarlo diffé: Us es bomo facesus, ad persuadendum concinnus . Finalmente nel lib. 3. dell'Orat, dicendo , che lo Stil fiorito, galante, e piacevole presto sazia nelle materie sode, pronunzia queste parole. Hoc minus in orazione miramur, concinnam, distinctam, ornatam, festivam, fine intermissione, fine reprebensione, fine varietate, quamvis claris sit coloribus pilla vel Poesis , vel Oratio , non posse in delettatione esse diuturnam: atque eo civius in Oratoris, aut in Poeta cincinnis, ac fuco offenditur &c. Ancora Orazio per esprimere un uomo d'ingegno, ameno, e graziolo nel converlar con gli amici, il chiamò concinnus amicis. Ma più manifestamente di tutti Cornificio, o per dir meglio l'ancora ignoto Autor della

va un po' troppo per techinomiarsa di Quintilisso lin d. Cap. de Rife. Nom O' in firmette quantilisso mala . O' in alternationales . O' in anterrogentis refelias plana . quame quispem . the misson and plant plant and the secondario de la comparation de la comparat

della Rettwica ad Erennio nel a lib. dimodrò la fignificacione di quella voce. Dopa aver egli fopdia il Antominazione vo Paranomina, che è quello (cherzo di parole, di cui i piccioli injegni del Secolo pafato empievano, come di tante gemme, i loro componitorati, offerva, che una tal mercatanzia ferve più per dilettar la gene, che per omar la verità. Laonde condana egli is fatti (cherzi utati spello, come ormanenti contrari alla gravità dell'Orazione, e nojofi all'uditore; perchè, s'egue polcia a dire, est insi lepas. O spichora, din placere possibute que especiale. Quere que simi ampla, O puchora, din placere possibute que depolar del voce che lepistar estre efficiente amium fessibus fishila dell'estra delle delle delle contrario alla processione, e lepos si prendono nel-medessimo senso, e lepos si prendono nel-medessimo senso que senso della parte mon senso.

Bătâno quelle autorità per farci conofere , che Gierone loid come umo cherzo piecante, uno come um Rificiline siera, il cionimento di Timeo Autore affai periualo della falità adegli Dei , e folito forfe a fiarger di quelli metti arguit , e grazioli- la Storia , che egli compole. Falifina altrei è l'Immagine utita da Plunarco per riprovare il fentimento d'Egefia, mentre egli dice ç ch' effe can baltante col fuo freddo a finorzar l'incendio del Tempio. Ma perchè Plutarco volle motteggiare , e dire uno Cherzo anchi egli, perciò la Falità non toglie la vaghezza alla centura , e non ha errato un di gran Fiolofo, combanando de herror altroi. Mertrerebbono lode parimente due veri, del Girone Bocta Spagnolo, tuttochè appagiati alla Falità, vo' elli fofero latti adoprati in componimento non lacto, e non ferio, e non nella Paffione di Critto. Li riferifee, e il toda perciò con poca ragione Baldaffar Graziano nel Dife. 3 celle Acutezze con tili profe. Girone, autifino Petera, nel Peteme della Paffione, quando giugna alla negazioni di Pitto dice:

Non avia de cantar el Gallo Viendo tan grande gallino?

Cioè: non dovue camera il Gallo, vadendo al grande Gallina? Eignificando colla Merafora della Gallina la timidità di S. Pietro. Ma de'motti ridicoli, e piacevoli; e delle liconae permelle a si fatto Stile, pienamente altri han favellato, onde so mi-simango di padarne, conchindendo folamente, che in componimenti fodi basimenco coda è il lavorar ful Fallo, e che infelice imprefa è il voler cavare il Maravigliofo, finorchè dal Vero, e dal Verifimile.

Del Verifinite, e dell Isperifimite delle Immegini. Due fysege di Verifinite
Pease divisamente, o midrassemente potatori. Sua liberat, e rigundi
Peffi del Bomeell, di Petro Cennin, Virgini, Lavon, e d'altri,
poffi del Bomeell, fefi dei Virgine diffe, virgine altre, et a
altri degni di confuna i Sence deffi e riforme, anno
persione leggangio, e la momine lagganfi del fini

mento. Senimenti del Conecio, del Tiffe, di S.
degodino, e da lari Peasi, meffi in bilane.
cia del discono del Guarino liberata
del discono del dis

A principal bale, fu cui si fonda la bellezza delle Immagini Intellettuali, è il Vero, o pure il Verifimile interno. Ma ne pur questo sovente batta, affinchè le Riffessioni, e i Concetti dell'Intelletto possano chiamarsi computamente Belli . E' ancor necessario , che essi contengano un altra forta di Verisimile, a cui daremo il nome di Relativo, perchè ha Relazione a thi parla. Questo può considerarsi in due guise. Altro è il Verifimile conveniente alla qualità, alla condizione, e al grado di chi parla; altro è il Verifimile conveniente all'affetto, e alle passioni, che regnano, o fi suppongono in chi parla. Per quel, che riguarda i sentimenti Verisimili alla condizion di chi parla, e chi non fa, che le Riffessioni, ed Immagini, le quali cadranno in mente ad un Pastore, sempre allevato fra' boschi , e lungi dalle Città , hanno da essere differenti da quelle , che fi concepiranno, o fi possono concepire, da un Cittadino, da un Guerriero. da un Eroe, da un Principe? Altrimenti parlera un servo, altrimenti un Cavaliere; altrimenti un giovane, altrimenti un vecchio. Sono in questo propolito affai noti i verli d'Orazio. Ma perchè ciò riguarda i coltumi de' personaggi, de' quali ampiamente han ragionato molti valentuomini, e Maestri della Poetica, da libri logo potra facilmente ogni Lettore berne i precetti ; fenza ch' io pomposamente quì li ripeta ..

Pafecturi, senta ca no pomposamente qui il rippeta.

Paffo dunque all' altra comiderazione del Verifimile conveniente all' affetto delle perione, che parlano. Altre Immagini fi convengono a chi s' introduce a parlare, per così dite, a fangue freddo, altra en chi è, o fi rapprefenta commofio da qualche violenta paffione. Altrimenti ragiona chi parla con fentimenti ben pentati, e mediatri; a ettiminati i, altrimenti chi fi finge parlar con fentimenti converfazioni. Ma egli fi dec. confessare il vero: quanto è facile il riconofette un fentimento, che contrenga l'interno Vero; altrettano è dificile il qualciare di questo Verifimile. L'ora l'altretta vero l'attra del perfonaggio parlante, la quale da un'altro farà condannata per improbabile, ed invertimile: Il Giudizio è il folos Giudice competente di si fatto Verifimile. E contofissable le conticiliache le conticiliache lettere dei si fatto Verifimile.

leggi, e le regole del Giudizio sieno infinite, e si cangino ad ogni momento secondo le circollanze, e la varietà delle coste, perciò troppo difficie cosa è il proporre una Regola cerca, con cui si posta in ogni sentimento, e costiune de perfonaggi Poettoi, francamente portar fentenza intomo al a Verissimile, e Inversimile - Contuttociò porremo cura di ajutar in qualche guisa anche in questo il naturul Giudizio degli uomini ; e del Poeti.

E prima d'imprendere il viaggio, convien ridursi a mente quell' utile avvertimento datoci nel Dial. 3. della Repub. del divino Platone. Io si fo Sapere, dice egli, che la poesia, e il favoleggiare, o interamente si rappresenta con imisare: e ciò accade nella Tragedia, e nella Commedia: o si rappresenta col solo parlar del Poeta; il che spezialmente auviene ne' Ditirambi: o nell'una, e nell'altra maniera, come appare negli Eroici, e in altri Poemi. E vuol'egli dire ( come poscia accennò nella Poetica ancora il suo discepolo Aristotele ) che in tre maniere si suol rappresentare la Poesia. La prima è, quando il Poeta mostra di punto non parlare, ma introduce persone, che parlino sempre; il che si pratica nella Tragedia, e Commedia, e in alcune Egloghe, ove folamente gl' interlocutori favellano, fenza che il Poeta scuopra se stesso, e parli. Nella seconda maniera il Poeta solo parlà, fenza introdurre altre perione parlanti; come avviene per l'ordinario nelle Satire, ne' Ditirambi, e ne' componimenti Lirici, ne' quali solamente il Poeta ragiona. La terza maniera partecipa delle altre due, ed è quando ora parla il Poeta come Storico, ora finge, ch'altre persone parlino; e ciò si sa ordinariamente ne Poemi Eroici, e talora nelle Egloghe, e in altri Poemi Lirici. Il che effendo, noi possiam dire, che i Poeti in due maniere fogliono rapprefentar la Poelia, o con parlar eglino stessi, o coll' introdurre persone, che parlino. Ora quando essi parlano, io dico, che i lor sentimenti, benchè studiati, ed ingegnosi assai, son sacilmente Verisimili a loro, o sieno queste Immagini Fantastiche, o sieno Rissessioni, e Concetti Intellettuali. Allora, dico, e l'Ingegno, e la Fantalia possono a lor talento sbizzarrirsi, purchè le Immagini da lor formate contengano il Vero interno, non fieno troppo ofcure, o difordinate, e non altri di que' difetti, che sogliono contaminar la bellezza del Ragionamento Poetico. Quando poscia il Poeta introdurra persone, che parlino, siccome dicemmo avvenire sempre ne Drammi, spesse volte ne Poemi Eroici, e talvolta ne Lirici, allora i sentimenti posti in bocca a que personaggi potran facilmente essere Inverisimili, se il Poeta non pone freno alla Fantasia, e agli empiti dell'ingegno, e se prudentemente non considera la natura, le circostanze, le passioni di quelle persone, e se non veste i lori panni.

Difaminiamo prima la Libertà de Poeti, quando effi parlano. Diffi, challmente fon Verificiii a loro la Immagini Intellettuali, quanturque Ingegnofe, e molto penfare, come ancor le Fantafitiche, tutoche l'Itoodinarie talvolta, bizzarre ed ardite. Imperciocchè il Ragionamento loro fi fuppone nolto penfato, e meditato, onde l'Ingegno pob far naturalmente delle Rifuficioni acuttifime, meditando egli allora con agio le cofe. Suppo-

fia eziandio la lor Famalia agitata da qualche gagliardo affetto, o per atte, o per natura in effi risvegliato, può ella probabilmente ben ruminare gli oggetti, e concepire a fua voglia Immagini strane, e capricciose. Di fatto le si offerveranno le Poesse di tanti eccellenti Autori, e massimamente de Lirici , s'incontreranno mille ingegnolissime Ristessioni , e spiritose Immagini della Fantafia. Per lo contrario le Immagini, che fi pongono da' Poeti in bocca d'altre persone, affinche sieno Verisimili, è necessario che imitano la natura, l'affetto, e il costume di quelle tali persone . Ed effendo che il Ragionamento degli uomini continuato, ed improvviso non da tempo all' Ingegno, o alla Fantalia, di far tutte le Rifleffioni, di concepir tutte le Immagini, che potrebbono uscir della loro mente, se con agio meditaffero le cofe; quindi è, che sì l'una come l'altra Potenza hanno da tenera con molto maggior riguardo in briglia. Può per efempio dubitarli da taluno, se sieno Verisimili in bocca d'Aminta Pastore quelli verfi, che fi leggono nella Sc. 4. A. I. della Filli di Sciro. Dopo aver' egli detto, che andià seguendo la sua Ninsa, dovunque ella sen singge, segue a dire :

Godrò di gir lambendo,
La ve su poni il piede:
Conoscerollo a i fiori,
Ove saren più folii.
Godrò di sugger l'aria,
Che bacia il suo bel volto:
Conoscerollo all'aure,
Ove saran più dolci.

Quefte Immagini, dico, figliuole della Fantafa, poffono a taluno patre Inverifimili in Aminia, non folendo gli uomini vertimilimente in ragionamento improvvifo, e non ifludiato, parlar con Immagini crianto findiate, e con deliri tanto Ingegnofi. Che i un Poeta parlaffe egli ffelfo a dirittura in qualche Sonetto, e rapprefentaffe le medefine vaple Immagini, nium no portebbe allora dobiera della loro verifimiglianza. Così parmi, che farebbe l'odevole riu un componimento Padiorati il parlare in tal suifa.

Ond 2 che in questo Colle forrunaso
Più folis i fion, l'esha più verde io mira?
E più dolce de Zesfiri il respira?
E lieso ride il fuol più dell'usao?
Quì cerso fui la Ninsa mia pot anzi;
Il suo venin senson le cose surre &c.

Così non v'ha chi riprovi il Petrarca, allorchè dice di Laura:

Coffei, che co begli occhi le campagne

Accende, e con le piante l'erbe infiora.

Ancora il Tasso leggiadramente in un Sonetto rapportò la stessa Immagine Fantastica, dicendo:

Colei, che foura ogni altra amo, ed onoro, Della Perfetta Poesia. Mm

Fio-

Fiori coglier vid io sa questa riva; Ma non santi la man cogliea di loro, Quanti fra l'erbe il bianco piè n'apriva.

Fu parimente da Antonio Ongaro in un altro Sonetto adoperato il medefimo fentimento ( e probabilmente lo copio questi dal Tasso. )

Allor la mia bellissima Liceri
Sul Tebro al suo bel crim vil fregio ordiva;
Ma non coglica, cantando, sansi siori,
Quanti con gli occhi, e col bel piè n'apriva.

Ora altra ragione efferci non può, perchè la fteffa Immagine Fantastica possa dubitarsi Inverisimile in bocca del Pastore introdotto dal Bonarelli, e sia poi Verisimile, e bella in bocca di questi altri Poeti; se non che il Poeta, quando egli dirittamente ragiona, vien supposto che pensi, e ripensi con agio ad ogni sua Immagine, e scelga con istudio dalla Fantafia commossa que Fantasmi, che gli sembrano più vaghi, e leggiadri. Laddove il Pastore, introdotto a parlar dal Poeta, si dee supporre che parli all'improvvilo, con fentimenti naturali, e fenza tempo di meditare, e pulir con grande Artifizio le immagini fue . Non è per tanto Verifimile, che i sentimenti suoi sieno cotanto studiati, ed ornati, some è Verisimile, che possano esser quegli di chi agiatamente gli concepisce, gli rumina, e sceglie. All'esempio da noi recato d'una Immagine Fantastica aggiugniamone un' altro d'Immagine Intellettuale. Nella Rodoguna Tragedia di Pietro Cornelio, Seleuco lagnandosi con Antioco suo fratello, perchè Rodoguna da ambedue amata avesse loro chiesta la morte di Cleopatra lor madre, dice che ella dopo un sì fiero comandamento è fuggita dalla lor prefenza. Allora Antioco riflette, e dice, che colei appunto ha operato da Parta ( era forella del Re de Parti Rodoguna ) mentre fugge trafiggendo loro il cuore ."

Sel. Elle nous fuit, mon Frere, après cette rigueur

Ant. Elle fuir, mois en Perthe, en noss perçans le cours. Questo ristertere al costume de Parti, che ancor fuggendo lanciavano frecce contro a nemici ; e l'applicar questa erudizione all' immaginaria ferita; fatta al cuor di que due Principi dal comandamento di Rodoguna, non è giammai Verissmile, ne naturale in bocca d'Anticoo, escendo affettata, o troppo fludiaria, ne hotendo probabilmente fovornire a chi prada con affetto ienza tempo di ruminar molto le cose. Ma porrebbe forle questa medefina Immagine divenir Verisimile, e naturale in un Poeta, che parlasse a dirittura egli stesso, e volesse concertizzare intorno alla mentovata azione di Rodoguna.

La liberth però, che abbiamo detro conceduta s' Poeti, quando parlano immediatamente, non roglie, che le loro Immagini, quantunque per altro belle, non feno talvolta Invenifimili. E perciò ron ho detto, che fempre, ma che fseilmente possono comparir Verisimili. Perciocche le Immagini straordinarie della Fantasa, e i Rapimenti scho De Versimili ne

Poemi Lirici, ma talvolta nol faranno dentro gli Eroici. E la ragione s'è da noi prodotta altre volte, cioè perchè il Poeta Lirico è agitato da maggior furore, e da più gagliardi affetti, onde naturalmente, e verifimilmente fi lafcia trasportare dalla Fantalia capricciosa; ma l'Epico imitando gli Storici ( e in fatti l' Eroico Poema è una Storia Poetica ) e non supponendosi egualmente passionato, dee mostrare modestia, e maturità maggiore di penfieri , e per confeguente non può adoperar tutti i deliri della fua Fantafia . Ciò non oftante , fempre è vero , che nel formar le Immagini sì di Fantafia , come d' Ingegno , più ampia libertà ha il Poeta parlante immediatamente, che le perione da lui introdotte a parlare. E perchè noi abbiam presa la ragion di questa diversità dal considerare la natura di chi parla, diciamo appunto, non efferci altra regola per dar giudizio di quello Verifimile , che la confiderazione della Natura . Cioè a dire , bifogna che l'Intelletto confideri la Natura di chi parla ; e che il Poeta immagini di effer' egli la stessa persona, che è da lui introdotta a parlare. Se il diritto Giudizio dirà, che que lentimenti naturalmente si concepirebbone allora da quella persona, potrà stimarli Verisimili. Se al contrario scorgerà, che una persona parlando famigliarmente, e all'improvviso, non può probabilmente formar quelle Immagini , dovrà egli rifiutarle come Inverifimili . Chi per cagion d'elempio confidera quell'improvvita, e tenerissima Immagine, con cui Encarnel a. dell' Encide fi rivolge a parlar colle ceneri di Troja , vedrà, che naturalissima è quella conversione Fantastica a cose inanimate, e lontane . Dice egli così:

Hiaci cineres , O' flammo extrema meorum , (a) Tefter, in occasu vestro nec sela, nec ullas Visavisse vices Danalim , & fi fata fuissent; Us caderem , meruiffe manu . .

L' Affetto grande, con cui parla questo Eroe, fa che egli naturalmente corra colla Fantalia a favellar colle ceneri de' fuoi , e della fua Città ; e perciò questa Immagine è Verisimile, ed è nel medesimo tempo una delle più affettuole, e tenere espreffioni, che si sieno mai udite.

Quando però noi diciamo, che la Natura da noi confiderata in ogni occasione è il Giudice sicuro del Verisimile, non intendiamo già di dire, che al Poeta basti l'imitar la Natura impersetta, e parlar' appunto, come ordinariamente gli uomini parlano. Noi vogliamo ch'egli persezioni la Natura, e parli, come meglio dovrebbono, o potrebbono le genti. E ciò si fa in due maniere . Prema singe egli le persone, introdotte a ragionare in versi, le più persette, che naturalmente nel genere loro possano darsi . E M<sub>m</sub> allo-

<sup>.</sup> S. pab aggiugnere all' Apollorde il livini cinerer, quella famola della Miloniana: Fer cain piane ces, dilaminante di appare della Tamesta della Miloniana: Fer cain piane ces, dilaminante della magneta della Tamesta della della Camesta Chinera, fopfice, e della mania Marina. E ne Traggici longo pianetto rapporata della della mania Marina. E ne Traggici longo pia fempi frequenti, e cib dilivine nelle grandi pattoni. Si parla dagli Amanni co'moni, e colè televe. Vergiio nell' Ecloga 2.

allora concepifce, e fceglie tutti i più belli, i più nobili penfieri, che veritimilmente possano cadere in mente di quelle persone supposte perfette. Secondariamente veste con colori Poetici, e adorna con belle frasi tutti que' sentimenti, ch' egli ha immaginato convenevoli a quei personaggi. Se s' introduce un Paftore, un Soldate, un Principe, un innamorato, une idegnato . un timorofo , un vile ; ciascun di costoro dovrà dal Poeta supporsi eccellente, e perfetto nel suo genero, e di ottimo Ingegno per ben'elprimere ocouno la ina passione proporzionatamente secondo il suo grado . Poscia quelle Immagini più belle, più nuove, che uscirebbone dalla bocca di que personaggi con frase non molio ornata, come rutto giorno accade ne ragionamenti famigliari , potranno dal Poeta abbigliarfi , e adornafi con frasi leggiadre, e col convenevole ornamento Poetico. Ciò prelipposto fempre, dovrà poi badarsi alla Natura di chi parla, e alle sue passioni, ben confiderando, se in quella persona, supposta perserta nel suo genere, fieno Verifimili quelle Ingegnole Immagini , e fe ail affetto d'effa ben fi convengano que deliri della Fantafia; o pur fe il ragionamento d'essa appaia troppo fludiato, e troppo pentato.

Non fon già fondati ful Fallo, anzi hanno un color nobilidimo quei, che Lucano pole in bocca di Cefare nel lib. 5, della Farfalia. Col pentiero di pasfare il Mare una notte era quel gran Capitamo entrato in una barchetta; e perchè temeva il povero mocchiero della tempella, che già cominciava a firmere, così finge Lucano, che Cefare gli parafafe:

Ma quefii Concetti, che a me parcano maravigliofi una volta, e fono in effetto ingegnossismi, ota non mi pajono troppo Verismilli in bocca di Cefare. Vi ha dentro, per quanto a me ne sembra, un non so che di Capanoo, di Rodomonte, e di Capitano Spavento. Mi immagino io, che Celare uomo, consipevole beni della sia gran fortuna, ma utturai prindente, e non millantaore, dovesse versimilmente favellar con sentimenti meno iperbolici, e uneno anort fludiati. Non mi par, dico, probabile; ch' egli dicesse i sentendo processo de proposito di cestimenti meno iperbolici, e uneno anort fludiati. Non mi par, dico, probabile, ch' egli dicesse se proposito di cestimenti di continenti in singgia. Me non abbandonano mai gli Dei; e mi chiamo effeso dalla Ferta-

na, allorebe ella aspessa, per favorirmi, chi io abbia prima desiderato i suoi favori . Questa è apitazione dell'aria, e del Mare, non della nostra navicella. Contra di loro, e non contra di questa, combatte il vento. L'incarco de Cefare la difenderà dalle onde : anzi questa medesima barca libererà le onde dalla tirannia de venzi. Vuoi su sapere, perchè si sia svegliata sì gran tempefla? Con sanso sumulso dell'aria, e del Mare, vuol la Forsuna maggiormense accreditarfi meco col farmi de benefizi, quando pile posrebbe nuocermi, Certamente li più di questi Concetti son poco Verisimili in Cesare, il quale dagli Storici fappiamo, che in quella congiuntura naturalmente, e ingegnosamente ancora , diffe : Sh pure , buon uomo , fegui arditamente il viaggio, e non semer di nulla. Tu conduci seco Cefare, e la forsuna di Cefare. Se Lucano in componendo questi versi avesse di quando in quando interrogato se stesso con dire; è egli Verisimile, che questo saggio Eroe potesse, o dovesse allora parlar con tanto studio, e sì gran temerità? Forse avrebbe quel Poeta conceputo sentimenti men declamatori, e più naturali, come tempre fuol far Virgilio, il quale nell'offervazion della natura, e nel formar Verifimili i pensieri de suoi personaggi, può chiamarsi maravigliofo, e impeccabile,

E in questo proposito ben volentieri avrei appresto dal P. Bouhours la ragione, per cui egli molto non approvalie, quel luogo, deve da Virgilio è introdotto Mezenzio a parlar col iuo Cavallo, prima di morire. Omero, dice questo Censore, P be desi fasse; ma il Posta Lutino pota simanetti di espisato in quella parte. Lo per lo contrario time al Verilinile, un tal ragionamento in quella congiuntura, che nulla più. Era questo un Cavallo carillimo a Mezenzio, anzi la così più amara, che gli refalfe dopo la morre del figlinolo. Se lo sa egli condur davanti, e penuli rabbia, di dolore, di disprazione, gli parla, come se quella sera poccesi intendento.

Totto giorno parlano le genti d'or cani, a i cavalli, e ad altri animali, quali che aveldreo intendimento: quanto più naturalmente porè farlo Mezzazo a i gagliardi affetti fi parla infino alle cofe prive d' anima fentitiva; e chi avelfe distovedutamente con ma fapala ucción un sio amicò, naturalmente gitterebbe quel ferro, e gli parlerebbe dicendo: Varsens barban spada. Tu lei flaza miniffra de lipà corido miglatto; che mia frommentife.

(a) Potrebbe sfogar con lei il suo ssegno, il suo dolore, come e quel

<sup>(</sup>a) Orlando in puneo di morte parla con tenerifismo affetto alla fua fuada Durindana che geli chiama Durendo perfici Turpino, e, le fa on belliffimo pregio in quella novas lingua Livi na , che comincia: O enfir paleberrino, ; fal funper lucadiffime, longitudinis detentifime. Della comincia: O enfir paleberrino.

ferro inanimato fuffe colpevole, e intendeffe chi parla. Con una delle più belle Immagini del medefimo Virgilio è fempre stata riputata quella, dove Didone fa la tenera Apostrose :

Dulces emvie, dum fata, Deufque finchant .

Laddove dunque si consideri la sola Natura, scopriremo affatto Verisimile la parlata di Mezenzio al Gavallo, e tale ancor chiameremo quella, che nel Can. 45. del Furioso sa Ruggiero disperato al suo destriero Frontino. Solamente potrebbe desiderarsi, che l'Artotto avesse in quel luogo fatto il fuo Eroe meno erudito. E ben diversi da Omero in tal parte iono questi due Poeti, poiche egli non contento d' introdurre Achille a parlar coi fuoi Cavalli, fa ancora che questi parano anch'essi, e gli rispondano nel lib. 19. dell'Iliade: cofa, che non molto è Verisimile (a), benchè si dica dal Poeta, che Giunone diede lor la voce. Oggidi ciò non si soffrirebbe, come ne pur l'introdurre Cavalli a piangere a caldi occhi per la morte d' alcuno, il che fi fece dallo steffe Omero nel lib. 17. e poicia da Virgilio. Molto più manifestamente scorgeremo l'Inversamile in un ragionamen-

to, che da non so qual Poeta Franzese è posto in bocca ad un Pastore in certo componimento affai stimato. Dice questo ingegnoso Pastorello alla fue Ninfa : Che le carene fon l'aggeste della fua ambigione ; e che la prega di volergliele concedere o per grazia, o per caffago, o come pierofa Amanie. o come Giudiceffa spiesara. La supplica , di arrestar con queste catene un' Amante o legar un colpevole, e di dargli quella fortuna, ch'egli ha meritato con un

eccesso d'amore , o di tomerità.

Qui des fers sons l'abjes de mon ambisson. Accorder m' em par grace , ou par punition ; Fovorable Malerelle, on Juge impiroyable, Aurresez un Amant , on liez un conpable ; Es une domiez le fort , qu'enfin j' ay merité Par un encez d'amour , ou de temerité .

Non possono verisimismente, e naturalmente cader in pensiero ad un Pastore sì fatti fentimenti. La fue femplicità naturale, il ragionamento forse improvvifo, non gli permettono di trovar tanti Concetti fottili ne' quali chiaramente fi vede lo fiudio , e il troppo riflettere , e meditar del Poeta . Quando feriamente fi parla, e s' espone un qualche affetto, se ben vi si porrà mente, non potrà mai la Natura dar luogo a tante continuate fottigliezze d'Ingegno; e perciò queste si niconoscono tosto per Inverisimili ancor nelle persone introdotte dal Poeta a parlare, benche si fingano più perfette dell' ordinario.

Ma

prello: Quotiens per se aut Judeum perfidum, aut Saracenum peremi, totiens Chriffi sangui-mom, ut arbitrer, vindicebi. O spatos stitrissima, acustificarum acustifima. Ove 6 vecte, che per versto di quel tempo usa la rima. Quello vede sia un Tomo della Raccolta Vétrum Scriptorum rerum Germanicarum.

[a] Cosa che non è molto verifimile , bonchè es. ] Gli Dei erano creduti poter tutto ; e

però fi fa vernimile , e credibile , l'incredibile , conque maitime dalla grazia Poetica .

Ma nor mai apparirà al bene l'inversimigianas delle Immagini quanto allorché faran fondate sul Falso. Se n'avvednamo allora anche i mano. Intendenti i 50 per me non faprei; come soufare il loprammentovato Ariorito, che nel 33, del suo Evinión introduce Orlando in mezzo ad un'altismo delore, non effende egli ancor diventto pazzo, a favellar così:

Quefti , che indizio fan del mio tormento ,

Sufpir son fano, nè i fospiri fin rali.

Suelli has regue talora, io mei non fento,
Chel petro mio men la sua pana estato,
Amer, che ni carle si cor, sa queste vento,
Mentre dishate interno ni spoet ali.

Amor, con che miracolo lo fai, Che in foco il tenghi, e nol confumi mai?

Ecconvi un misouglio d'Immagini Enatafliche, ed Intellettuali; ed eccovi l'Intelletto, che sonda sopra i deliri dell'altra potenza, e sopra i l'Edlo delle Immagini Fantafliche, le sue Rifestioni. Eccovi in somma un giuco d'Inggno, per sormare il quale se ficorge che il Poeta ha molto studiaco. Ma un tai ragioniamento non è mai Verismile in persona addolorata. Immagini ciatcuno d'este tale, e poi interroghi ben' attentamente se fesso somma ciatcuno d'este tale, e poi interroghi ben' attentamente se fesso somma ciatcuno d'este tale guia' è Quando non sossi pazzo, potrebbemi cadere in mente allora, che Amore battendo l'ali intorno al suoco dei mio cuore cagionasse quel vento, e che non sossiono sossioni si metali. Nè pur molto naturali sono i Concetti di quell'altra Ottava, in cui dice il medessimo Orlando:

Queste non son più lagrime, che suore Stillo dagli ecchi con il larga vena. Non suppliron le lagrime ad dolore: Finir che a mezvo era il dolore. appena. Dal soco spinto era il vitale umore.

Fugge per quella via, che agli occhi mena; Es è quel, che si versa, e trarrà insteme Il dolore, e la vita all ore ustreme.

Il dalore, e la visia all ore infreme.

Su queste due Ottave non dee probabilmente ester sondata l'opinione d'Udeno Nisseli, il quale nel Torn. 4. Proginn. 17. scrive così: Il lamento d'
Orlando nel Can. 23. è tale, coo chi fenind intenerissi, non avod coor;
chi

<sup>[</sup>a] Dal feco spinto era il visule amore Fugge per quella via, the agli occhi mena.)
Oh con quanta maggior tenerezza, naturalezza, e amorosa semplicità disse Orazzio Ode 13.
Lub. 1.

button to in genus

Quam lentity entitle mactere ignibus.

E' unive , cle di furto
Nelle mis guante (corrè ,
Fa fete alirui , quant' ,
Dentro ande , e mi confami a lento foco .

chi mo piangral, faral frazi cechi. E tale, che in un medelfime tramer fi uce il parline e pure i figurare, e canctirole, e effettunfiffimo, e nell'afferto la regione amplificativa. Peroccidò prima dire, che il fao non è pianto, ma sumore fillaro per gli cechi dal facco amorejo bec. Egli è ben certo, che alcuni bellifatimi fontimenti ha in quel laogo l'Ariollo, ma tali non fono i da noi rapportati, come ab pur quell'umore fillaro per gli cechi dal facco amorejo; il che mi fa dobitare, che dagli occhi d'Orlando non ulcifiero laprime, ma acqua di role, e viole, per non dir altro, e più totto mi move a rifo, benche i ofi a provveduto d'occhi al pari d'Udeno Nifeli. Ma l'Arioflo rapprefentando quell'Eroe, che comincia ad impazzire, fiimò forfe lecito l'artribuirii quelle fanciulleche l'immagni .

Nè pure saprei lodare Pietro Cornelio nella Sc. 1. A. 1. dell'Eraclio, ove sa dire a Foca Tiranno, ch'egli avea, satto uccidere Eraclio ancora hambino, e che trapessandosi il petto all'inselice Principe, se ne se uscir più latte, che sangue.

Il n'avoit que fix mois, & luy perçant le flanc On en fit degoutter plus de lait, que de sang.

Nulla dico della Storia fieramente faifificata dal Poeta in queffa fippofia diccinosa di Eraciio, ma folamente considero la Riffellione fuddetta, la quale non paò crederis Verifionile. in Foca parlante con ferierà, come appare dal conteflo degli altri verifi. Potrebbe folo permetterifi in un perfonaggio, che l'herzaffe, e motteggiaffe. Molto meno però di tutti quefti penfieri dovrà piacerci quello di un moderno Autore, il quale in un Dramma Pattorale introduce Licifico a parlare in tal guifa:

Prima d'uscire alla terribil caccia; Vorrei Clizia veder; eb io vorrei meglio Imparare a ferir da suoi begli occhi.

Non è però mai tanto difficile il dar giudizio del Verifimile ne sentimenti delle persone introdotte dal Poeta a parlare, quanto allorchè queste si rappresentano agitate da qualche gagliardo affetto. Certo è, che le pasfioni dell'uomo al commover forte le Immagini della Fantafia, muovono ancor tutti li fpiriti dell' Intelletto, svegliando gl' Ingegni e anche per l'ordinario addormentati. Udiamo talvolta da persone rozze, e villane, quando elleno fon prese da un gran dolore, da un violento sdegno, o da un'amore intenfo, ingegnolissimi sentimenti, Ristessioni acute, e nobilissime Figure Orasorie, che tenza la commozion degli affetti non avremmo giammai da loro udite. L'Anima nostra allora è tutta in armi, adopera tutte le suc forze, cerca tutte le ragioni, per le quali nello sdegno possa vendicarsi, nell'amore ottener la cosa amata, nella paura disendersi da qualche male, e proporzionatamente negli altri affetti o farfi felice, o guardarfi da qualche infelicità. Quindi regnando quella paffione dentro noi , naturalmente possiam concepire Concetti Ingegnosi, e siccome Ovidio disse, che l'amore era ingegnoso, così noi diremo lo stesso di tutte quante le passioni, e massimamente delle più gagliarde. Quid enim aliud oft causse, dice Quintilliano nel cap. 3. lib. 6. us lugenses usique in recensi dolore diferriffime anadam enclamare videansur, O' ira nonnumquam indettis quoque eloquentiam faciat, quam quod illis inest vis mentis, O' veritas ipsa morum ? Contuttociò nulla è più facile, quanto il porre in bocca alle persone appassionare sentimenti Inverifimili appunto, perchè troppo fottili, troppo ingegnosi: e in questo errore cadono ancora oggidì non pochi Poeti. Noi pertanto, affin di porgere a i giovani qualche filo, con cui si conducano in sì intrigato Laberinto, gli condutreme a rimirar più dappreffo la Natura, Maestra vera, ed unica del Verifimile . .

C'infegna dunque la sperienza, che chi parla all'improviso nel bollor di qualche passione, o poco, o nulla bada a dir le cose ingegnosamente, ma solo a dir cose, e ragioni sì naturali, come utili alla sua causa. Voglio dire, che quella stessa passione, la quale risveglia nella mente nostra Concetti belliffimi, pellegrini, ed acuti, non ci da tempo, e non ci permette d'esporre que medesimi sentimenti con maniera molto ingegnosa contentandosi ella di proferirli, quali nacquero improvisamente nel cuore, o sia nella mente. Laonde non si dovran comportare ne ragionamenti di chi è agitato dall'affetto le Antitesi (a), o i Contrapposti , gli Equivochi , e molto meno tutti quegli altri acuti penfieri , che fono ordinariamente Falli, ed affertati , quando anche il Poeta parla egli stesso, e non fa parlare altrui . Simili giuochi ingegnosi sono per lo più Inverisimili , e freddi ( per dir così ) nel fervor delle passioni . Il Pradon nella sua Troade At, 3. Sc. 1. ci rappresenta Andromaca, la quale nascondendo Astianatto suo figliuolo nel fepolero del Padre, così parla:

Dans un sepulchre affreux je l'enferme wivant ; Et par une aventure incroyable, inouise, Dans le fein de la mors je conferve fa vie. Della Perfesta Poefia. Νn

In

[a] Antirefi , o i Contrapposti . ] Contra questo abuso adopta mirabilmente la Saturica sferza Persio nella Satira ra Fur es, ait Perdio. Pedius quid? crimina rafie Librat in Antithesis. Doctas posuisse figuras Laudatur: bellum hoc. Hoc bellum?

E appreffo:

Men moveat quippe, O', cantet fi naufragus, affem Protulerim? cantas, cum fracta te in trabe piclum Ex humero portes? Verum, nee nocle paratum Plorabit, qui me volet incurvaffe querela. Cioè se undo che mi sono ingegnato di tradurre. Se'un Ladre, a Pedio uom dice: e Pedio, che? Con Contrapposti ei wien lisei a difenders, Che di qua ne di la pendano un pelo. Ledafi , ch' ei manegera le figure . Oh questo è bello ! Bel? Deo vel perdoni . Me moveraune adunque, e fe fcappare Un dal naufragio canti, io trarrè fuore Mifera crazia; Porti il voto, e cantil

Piagnerà vere, e non fludiate lacrime, Chi mi vorrà piegar con suo lamento.

In uno frauentevole fipolera e dice ella; in il rimebindo ancon vita y e chauma conventra incredible; e ma più edira, io confreva nel fire della merte la fine vita. Non può dubitati e che quelto Poeta non abbia quì intelo di far ben capire il fuo grande Ingegno, e di ivegliar lo flupore segli Afcoltanti rifiettendo come un prodigio e, che la vita fi confervi in fen della morte. Ma per fina dilavventura 80n può egli primieramente cagionar maraviglia, concicendo fi de chi che fia e che il celarife d'una perfona viva in un fepolero, non è avvenimento miracolofo, ma naturialismo e fe cisilifimo. Se condariamente non ferve all'affetto d'Andromaca, ma lo tradicio facendo che ella con tanta inversimiglianza fi perda a fare un concetto, e a fludiare il Contrappolo fina la Morte, e la Vita.

Non è serò, che ralveita ancora non pessane affet naturali i Contrapposti rell'assetto gegliardo. E faranno tati, qualor nascano dalla stessa teria, e si corota ano scoperti dall'assetto medesimo, non ricercati dall'Ingegno. Prima del Bradon sece Seneca dare dalla sua Andromacci il seguente ingegnose persiero ad Alfianatte:

Habes salstem. Fata so vitam negant, Habes sepulchrum......

In ciò nei non ifcorgiamo pompa d'Ingegno, ma la nuturale eloquenza della paffione, e una Verifimile, e Vera Limagine della Natura. Parimente fe Ecuba dopo l'incegdio di Troja fi lagnaffe, che rimaneffe tuttavia infegolto il fuo mariro-Priamo, e non ci foffe chi bruciaffe il fuo cadaveno fecondo i nit di que tempi, egli mi par Verifimile, chi ella potefe parlar nella guifa, in cui la fa appunto parlare il mentovato Seneca nella Sc. 1. della Troade.

Caret sepulchro Priamus, O flamma indiges,

(a) Ille tot Regum pareir Caris foyalero Primmer, & flamma indiger, Ardente Troja.) Il concetto di Seneca, quantunque non in concettino, pure ne ha apparenza; e quello anche fi dee fuggire. Fori on è , 4-yoir, ma è 4-yospapais. Freddo fimilmente è quel di Petronio, e fente del Declamatore nel fino Formetto.

Crossum Parthus habet . Lybico jacet aquore Magnus. Julius inquatam perfudit sangume Romam, Et quasi non posses un Tellus serre sepulcia,

Divisit cineras.

Marziale fimilmente de Figlipoli di Pompeo.

Pempejes junumes Afia , atque Europa ; fed upfumo Terra tegit Libyae , fi tamen ulla tegit . Quid mirum , teto fi spangitur orbod jacero

Fib femplici , në meno praterat terna saimu devo.

Fib femplici , në meno prandi (sona i leminemoti de Creci nel Didico di Antipatro , finto fopra il fepoltro di Friamo , nel Lib. 3. dell'Anthol. Cap. in Herrost :

Hybi l'hapira flatir velue, 'may be arine , 'may be arine

A con an extrer xum examinate

Congrijere manus to, iles : inde fepularum

Exi

11 PM

Se flaimo però al giudzio dell'Autore della Maniera di ben penfare, que fin amanema di fuoco, menetre arde Trois, è troppo ricercara, e, non è Verifimile. Ma convien por menne, che il fentimento di Ecuba è Verifimi por regni parre, nè vi entra alcuna immagine della Fantafia, o Trailazione, come nell'accemato fentimento del Pradon, in cui è. Trailato quel fen della merre, e si cui dal Poeta fi fabrica il Concetto. Rimafe in vero Prismo per qualche tempo fenza fepolero, e fenza effere bruciato, onde il Praidop del Poeta il Latini:

Hac finis Priami fatorum &c. Jaces ingens litore oruncus, Avulsumque humcris capus, & sine nomino corpus.

Naturaliffimo era altresi, che Ecuba tecondo il coftume de Gentili contalfe per una forma dilavventura il veder, che non vi folfe perfona, la qual
fespecilific Priamo, o abbruciafic il cadavero fuo, potendoli altene quelfo
ultimo ufinio fornire con transa facilità, e commodità, a redendo tuttavia al
Città di Troja. S' ella dunquo dice per maggiormente far intendere le fue
gravi fiziagre: Ecco il Primo, padre di timo iR R, che nao è a none fipolio,
e ha bifogno d'un peco di fuoco per effere bruciato, quando arde una intera
Citria; o pure per ditio colle parole del Maggio.

Per dare anco a Giunon sì cruda gioja, Manca a Priamo si rogo, ardendo Troja.

noi non offervizmo, che l'Ingegno abbia molto fludiato per trovar quefla fipezie di Contrappofio; ma conofciamo anai, che la paliione ha natural-mente ritrovato il Concetto vero, e naturalmente ancora l'ha fpotto . Sarebbe flato il fentimento Inverifimile, e farebbefi foorto lo fludio dell'Ingegno, s'ella aveffe curato di far comparire il contrappofio, dicendo con un Porta moderno:

Ille parens regum ( quis crederet? ) ultima paffus, Igne curet, quo non llios igne cares

Ma l'Ecuba di Seneca non afferta questa ricercata acutezza, come l'An-N n 2 dro-

Ve n' ha un alten d'inserio logra il fepolero d'Etore - Mé, με τόρρ δες, the è stato così tradotto da un' Accademico Fiorentino, cioè dal Sig. Conte Giovann-Batuita Fantonis.

Heldra me regiuse ta po marier fepolero.

Unus eço sum , ob quem Gracia contremuit. Argivi prosugi , magna Ilias , ipse & Homerus , Quin suit ipsa esiam Gracia mi tumulus.

E sopra Alessandro il Macedone : Enrop per revis 800, tradotto parimente dal sopradetto Accademico .

Heliere sum mapes megen llies estabat : alla
Nec popilas Genie sighiti illa mace:
Pella C'Alexandra commerca ; mon deca megeletti for Alexandra commerca ; mon deca megeletti for lomoni, verma home for patric.
Patric for lomoni, verma home for patric.
To mes, in mercina freight commede fraiteredies to
To mes, in mercina freight commede fraitered
Texan mon text of molyfur faptric domms.

Omnia tecum una perierum gaudia noftra , Que taus in vita dulcie alchat amor . dromaca del Pradon. E' per altro affai da stimarsi l'erudizione del Censor Franzese, il quale in questo proposito cita i versi d'un'altro Poeta, cioè: ...... Priamumque in litore truncum,

Cui non Troja rogus . ..... E foggiugne , che quel Poeta gli par ben pile Saggio , e men giovane di Seneca. Egli però giocò alquanto ad indovinare, profferendo cotal sentenza fenza saper di chi fossero questi versi, citati dal Farnabio nelle Annotazioni a Seneca. E fu nostra disavventura, ch'egli non sapesse, che Manilio ne fu l' Autore nel lib. 4. ove dice :

Quid numerem eversas urbes , Regumque ruinas ? Inque rogo Crefum , Priamumque in litore trimcum .

Cui nec Troja rogus? .......

Imperocche avrebbe egli offervato, che quel Nec muta non poco il fenfo, e gli sarebbe forse paruto men saggio di Seneca lo stesso Manilio, il qual segue a parlare di questo tuono :

.. Quid Xersem, majus & ipso Naufragium pelago? .....

Certamente questo naufragio di Serie più grande del Mare stesso meritava qualche fua Riflessione ...

(a). Ma dopo questa scoria torniamo a i nostri alloggiamenti, e studiamoci di fpiegar meglio la differenza, che è tra un penfiero Ingegnofo, e la maniera Ingegnosa d'esprimere un pensiere Ingegnose, potciache dicemme trovarsi naturalmente de i pensieri ingegnosissimi ne grandi atietti, ma non essere Verisimile la maniera troppo Ingegnosa dell'esporli . Quando la paffione fignoreggia dell'uomo, come per elempio il dolor gagliardo, allora agitandoli tutta l' Anima, facilmente per nostro avvilo si concepiscono ragioni acutiffime fi penetra nel fondo delle cole . fi uniscono mille differenti lontani oggetti; in una parola, possono verisimilmente le passioni produr

Ta) Ma days sjulfa furfa transmu a' nifti allegtjamati. ) Non 6 fe polis parter maries di dire aliquato necessa y ser voler mutate la comusus, ε l' coloniaria. Come il Salvata negli Avvenimento per voler non tampe dire Specie » Genere « datà Schirer. » Space » Non crasso coli fobrio i Gerci di regliorare « nogale « qualmoque volta egilorita dorrita» non laticarano de repetere la pepera e sinate. Il Carimaia Paleviricio nella Storica del Caricolio, » seredo letto no Mastra, Villani quedo patió, » e vecholo citto nell' storico del Caricolio coli Carimaia Paleviricio nella Storica del Caricolio coli Carimaia Paleviricio nella Storica del Caricolio coli Carimaia Paleviricio nella Storica del Carimaia Paleviricio nella Storica del Carimaia Paleviricio nella Storica del Carimaio Carima del Carimaio del Ca [a] Ma dopo quefta feorfa torniamo a nostri alloggiamenti . ] Non so se possa parere mal'ingropparvi gli Aloggiamenti, come non fuffe maniera proverbiale, trita dall'ufo, forfe ap-parità alquanto cruda. Avrei adunque detto con più femplicità e proprietà: Ma dopo quella fcorfa terniame in via , e fludiameci ec.

belliffime, e Ingegnofe Immagini. Prodotte queste, l' Anima nostra suole subitamente, e con empito esprimerle per mezzo delle parole, essendo ella anfiolissima di far capire a chi l'interroga, e parla seco, tutte le ragioni della fua caufa, e violenza dell'affetto regnante. Perciò vediamo, che l'arte più naturale del Dolore per ispiegar se stesso è il non aver arte, o almeno il non dimostrarla. In maximo dolore nulla est observatio artis, dicea Quintilliano. Quali nascono le Immagini, tali ei le partorite, cioè semplici, e naturali, non volendo, o per dir meglio non potendo la forza dell'affanno ornarle, e fermarfi a prender configlio dall'Ingegno per dire Ingegnosamente le cose pensate. L'Anima allora solamente pensa a dimostrar l'afferto, non a palesar l' Ingegno. E' per mio credere Ingegnosissima, e tenerissima l'Immagine, che in un gran dolore si concepì da Giulia, madre di Geta, e madre ancora, non matrigna, come alcuni scrivono, d' Antonino Caracalla . Era venuto pensiero a questi due Cesari di partir fra loro l'Imperio Romano per quetar le discordie nate, e per impedir quello, che poscia avvenne, essendo stato dal medesimo fratello ucciso l'ancor fanciullo Geta. Già s' era quali deliberata la divilione. L' Europa ad Antonino . l'Afia si destinava a Geta , quando Giulia afflittissima in mirar l'odio fraterno così loro parlò: Terram quidem, O mare, o filii, jam invenistis quo palto dividaris, O' continentem utramque, ut dicitis, Pontici discriminant fluttus. Matrem vero quonam modo dividetis? Quonam modo infelix ego diftribuar inser usrumque vestrum? Queste son parole d' Erodiano nel lib. 4. delle Storie, traslatate leggiadramente da Angelo Poliziano. Ora non può negarsi, che non sia Ingegnosissima questa Immagine. E pure tutti la conoscono per naturale, e Vertfimile ia una Madre amantiffima, non avendo punto studiato l'Ingegno per ornarla molto, e per ditla acutamente. Laonde chi l'ode non bada all'Ingegno, che è veramente nascoso nel pensiero, ma bada alla fola tenerezza dell'affetto, che qui mirabilmente fi scuopre, e vnot farfi intendere.

Per lo contrario un Pensiero Ingegnoso si può esprimere con maniera Ingegnosa, e ciò avviene, quando l'Ingegno adorna quel penfiero, lo veste col contrapposto, cotte Traslazioni, lo sottilizza, e lo fa divenire un' Acutezza, in guifa che l' Immagine conceputa dall' afferto esce suori, non più, come era avanti, semplice e naturale, ma abbigliara capricciofamente, e con una veste molto arrifiziosa. Questa manieve dunque tanto Ingegnofe d'esprimere , e vestire i pensieri figliuoli della passion violenta, diciamo ragionevolmente, non esser bene spesso convenevole, ne Verifimile in chi è supposto dal Poeta parlare all'improvviso. Imperciocche mentre l'affetto regna nell'uomo , e l'Anima sta tutta intenta a sporre la sua causa, l'Ingegno non ha sempo, nè luogo di abbellir pomposamente i pensieri. Egli allora é servo della passione; e la passione vuol' in quel sumulto manifestar se stessa, non le ricchezze dell'Ingegno. Naturali perciò , e Verifimili nell'affetto gagliardo non faranno i foverchi ornamenti, le Traslazioni ricercate, i giuochi delle parole, gli Equivochi, le AcuAcutezze; i Concetti Acuti, e studiati, e in fomma il voler dire con troppa finezza i Pensieri. Prima di noi consigliò Aristotele nella Poetica l'ular nelle parti oziofe de Poemi , ce rois appois usperi, ogni possibile ornamento ; ma negli affetti ci avvifa , che sì fatti ricami disconvengono forte : ατοκρυπτει γαρ λαμπρά λίξις τα ήθη, κιτάς διανοίας: poiche un purlar si luminoso adombra i costumi, e i sensimensi. Ciò altresì su da Ermogene osservato . E in effetto si contempli una qualche Immagine sposta con maniera Ingegnosa; noi ci accorgiamo immantenente, che il Poeta ha voluto mostrar l'Ingegno suo, ed ha affettata quella acutezza, e ricercate quelle Traslazioni , o que troppi ornamenti , affinche fi lodi la felicità del fuo Ingegno . Nel che tenza dubbio costui dimentica il fine proposto, che è quello di ben' esprimere l'affetto della persona introdotta a parlare, e non ha davanti agla occhi la Natura, la quale è semplice nel palesar le Immagini partorite dalla paffione. Si perdono allora gli uditori a contemplar le bellezze non della Natura, ma dell' Arte; non dell'affetto, che fi rapprefenta, ma dell'Ingegno, che concettizza.

on tali mifure le noi paffiamo a dar giudizio delle Immagini , noi ne troveremo forfe non poche, le quali fiaran da noi riprovare, come Inverifimili, improbabili, e non naturali, ne' perfonaggi introdotti a favella-re in verifi con paffioni giglilarde . E' famofo un longo di Pietro Comelio nella Sea; At., 23-del Cid, e come tina rariffima cofa e fiato in mote Lingue tradotto. Chimene, o vogliam dire Ciimene, lagrandoli per la morte del padre uccilo da Rodrigo fioo amatifimo Amante, e per l'obbligazione.

che le correa di vendicarla, così ragiona:

Pleurez, pleurez, mes yeun, & fondez vous en eau; La moisié de ma vic a mis l'autre au tombéau, Es m'oblige à vanger après ce coup funeste

Colle, que je n'ay plus, sur colle, qui me reste. Piangere, dice ella, piangere, miei occhi, e disfatevi in acqua; la metà della mia visa ha posta l'alera nel sepolero; e dopo un sì funosto colpo mi obbliga a vendicar quella, chi io più non bo, cella morse di quella, che ancor mi refta . Egli bifogna confessare il vero ; questo fentimento scuopre una gran felicità d'Ingegno nel Poeta, e con ragione gli uditori si sentono toccati dal diletto in afeoltario. Ma appunto l'evidente Ingegno, che fi scorge dentro l'Immagine stessa, sa ch'ella non ha molto Verisimile nel dolor di Cimene. In primo luogo potrebbe confiderarli qualche confusion di Gramatica nel fenío, perche non par detto con molta leggiadria; la metà della mia vita ba uccifo l'altra; e mi obbliga a vendicar quella metà, ch' io non bo più, colla moree di quella, che mi resta, che è lo stesso che dire. Rodrigo m'obbliga a vendicar colla morte di Rodrigo la morte di mio padre, in vece di dir colla morte di se steffo . Era forse ancor più acconcio il dire , che la parte, che più non v'era, cioè il padre, l'obbligava a cercar vendetta contro a quella, che le restava. Ma lasciando queste minuzie, non ci accorgiamo noi, quanto studio ha fatto l'Ingegno per far divenire maraviglioso questo

dencetto, per dirlo con acutezza, e per vestire con ornamento frizzante un pensier naturale, conceputo dal dolore? Il sentimento di Cimene detto con semplicità è presso a poco tale: Piangere pure miei ocebi : ben sel merita la mia scingura: Redrigo, persona da me tanto amata, mi ba ucciso il padre persona equalmente a me cara . Ed ora per maggior mia disavventura i Onore mi sforza a cercar la vendesta, e la morte altrest di Rodrigo. Ma questo penfiero sì femplice non farebbe paruto maravigliofo, onde il Poeta sforzoffi di lavorarlo con maniera sì ingegnofa, ed acuta, che potesse ferir gli uditori, ed empierli di maraviglia. Offervò dunque, che una persona amatissima metaforicamente è chiamata mesà dell' anima nostra. Conceputa questa Metafora, o Immagine Fantaftica, l'Intelletto poscia vi sabbricò sopra le fue Riflessioni, e sacendo, che Rodrigo, e il Padre sossero due metà della vita di Cimene, tanto s'aggirò, che gli venne fatto di trovar un mirabile Concetto, e que contrapposti, cioè che una metà della vita ha morto l'altra, e che fi ha da vendicar quella parte di vita, che più non fi ha, colla morte di quella, che tuttavia fi ha. Ma celi è Inverifimile e improbabile, che il dolor verace di Cimene, parlando all'improvvilo, foffe cotanto Ingegnoso nello spiegarsi , e lasciasse voglia e tempo all' Ingegno di addobbar con tanta finezza il Concetto . Senza che , potrebbe ancor dubitarfi da taluno, fe la Traslazione in questo pensiero usata fosse abbastanza acconcia. S'è finora detto vagamente d'una perfona da noi amaia, ch'essa è la merd dell' Anima noftra ; onde Aristotele scriffe , che l'Amicizia era una fola Anima abitante in due corpi , ed Orazio chiamo Virgilio Anima dimidium mea. Non è già certo, se con ugual vaghezza possano chiamarsi. due merà dell' anima mia due persone ad un tempo stesso a me care . Poichè se io dico, che le due metà dell'anima mia vivono in quelle due perfone, qual parte d' Anima suppongo io rimasa a me stesso? O parea dunque meglio appellare in questo luogo parsi, e non mesà dell' Anima, que' due amati oggetti, potendo le parti effere tre, e non potendo le metà effer che due. O se solle risposto, che Cimene vivea coll' Anima di Rodrago, e del Padre, e che più tofto ella vivea con due vite, e s'aggiugnes. fero altre fottigliezze della Filosofia Platonica, e Poetica, convertà ben dire, che il dolor di Cimene fosse più erudito, ed ingegnoso, che non si conveniva del Verifimile.

Che se mi dirà taluno: oude è, che tanta gente, e ancor tanti dotti fan plauso ai mentovati versi di Pietro Cornelio s' Kispondo, efferti da noi detto, che i pensieri possone effer belli senza essere utravia Versismili ; er questo concerto pob ancor chiamari s'ingenossismino, e bello, tutroche non sa Versismile. Fermansi danque gli Uditori a contemplarvi demtro il felice lungegno del Poeta, nulla possia badando, se tal' Immagine sia Versismile, o Investismile in tal congiuntura i Provovano cossono ditto, e di che con muovere dall' acutezza, con cui è sossi oli sentimento. Quindi è, chi esti colano l'ingegnolo Poeta ; senza ossisveno, po sapore ciò de che l'arce vera della Poesia, e la Natura richiederebbero allora dal Poeta. Ma chi si le leggi

Constitution Google

leggi della Poetica, e della Natura, facilmente fcorge per Inverifimile quel penfiero, e grida, che in una fabbrica si maestosa, e grande, non dee permettersi un'ornamento si minuto, e studiato; e che le Passioni tanto non istudiano per parlar con Ingegno. Trattali qui di far conoscere non l'acutezza del Poeta, ma l'affetto natural di Cimene; e chi ben rappresenta l' affetto proposto, ottiene il fin dell' Arte, e sa più selicemente comparir'il fuo Ingegno appresso le persone intendenti . E questo si è il diserto ancor d'nomini grandi in lettere, e d'Ingegni singolari. Purchè mostrino la loro acutezza, purchè incantino l'uditore coll'acuto lor dire, ed ottengano quel gran premio, che fuol darfi loro da chi non cerca il fondo delle cofe, dicendo : ob che bel concetto ! o che ingegnoso pensiero ! si credono d'aver pienamente soddisfatto all' Arte. Ciò non basta al persetto Poeta. Egli ha da studiar la Natura, ha da perfezionarla, non da imbellettarla; onde non saran compiutamente belli i fuoi concetti, fe non faranno Verifimili, e conformi all'affetto, e alla Natura di chi è da lui introdotto a parlare. Se a ciò non si pon mente, può ben' allora il Poeta promettersi sa lode d' uomo Ingegnolo, ma non isperar quella di Giudizioso. Non segue però da questo, che s'abbiano da chiamar privi di Giudizio, e di buon Gusto e Pietro Gornelio , e que grandi Poeti , che per avventura inciampano una qualche volta in tal difetto. I loro peccati fon rari, e questi medesimi sono per così dire, ancor maestosi, e belli, peccando eglino solamente per foverchia bellezza, e per cercar troppo il Sublime, o la maraviglia, onde meritano scusa e perdono. Sopra di ciò non sarà inutil cosa il vedere quanto lafciò scritto Longino nel cap. 32. del Sublime, ove riconosce anch'egli, e scusa diserti somiglianti in Omero, Demostene, Platone, e in altri famofi Scrittori .

Ma conciofiaché n' fia da noi detto, che il fentimento di Pietro Cornelic ci par tropo fludiato, e invertinille nel dolor di Cimene; fenza ador perar molte parole, ditemo pure, non parerci molte naturale in bocca d' Armida , a gatzase da aggiardifilmi affetti ; una poco diverfa finmagine. Fuggivat da lei l'amazo Rinaldo. Ella raggiuntolo presso al lido, Ferfannas gridova: O vu, che port.

Parte teco di me , parte ne laffi ,

O prendi l'una, o rendi l'altra, o morte Dà insieme ad ambe, arresta, arresta i passi.

Molti altri penseri detti da Armida, e risposti da Rinaldo in tal congiumtra, sono senza fallo naturullismi, e nello seleso tempo impegnossimi. Ma
questo principio a chi bene il considera, e veste la persona d'Armida, parteroppo ingegnossimente detto, e non molto dicevole alla passimo violenta, la quale non può verissimilmente, pè solo fermarsi coranto sopra una
Metassora, e cavarne cotante acutezze. Poteva il Tasso qui ricordarsi di
quanto egli serisse nel Disc. 3, dell'Arre Poet. e spezialmente del Poema Eroico. L'estres, dice eglà, richèsen punis e semplica di conetti, e propriera d'elevazioni, persè in sal guisa è Verissimile, che ragioni uno, che è e
persone del conezioni, persè in sal guisa è Verismile, che ragioni uno, che è e

pieno d'affanno, o di timore, e d'alera simile persurbazione : ed olere che i foverchi lumi, ed ornamenti di Stile non folo adombrano, ma impedificono, e smorzano P affesto. Se questo gran Poeta avesse un poco più messo in opera questo suo fondatissimo consiglio, egli sarebbe stato più vigoroso, che per l'ordinario non è, in muovere gli affetti. Ma alcune fiate si lasciò condurre dal fuo fecondo Ingegno a voler effere in mezzo alle passioni oltre al convenevole Ingegnoso; laonde non sempre soddissece bastevolmente agli argomenti . Quello, che parmi più degno d'osservazione, si è che il miracolofo Ingegno di S. Agostino sottilizzo, e rassinò troppo in un simile suggerto un suo pensiero. E pure egli stesso immediatamente parla, e non introduce altre persone, come sanno i due mentovati Poeti. Narra egli, è piange la morte d'un amico fuo nel cap. 6. lib. 4. delle Conf. e dice così: Bene quidam dixit de amico fao, dimidium Anima mea. Nam ego fenfo animam meam, O animam illius unam fuisse animam in duobus corporibus : O ideo mibi borrori erat vita, quia nolebam dimidius vivere; O ideo forte mori mesuebam, ne sosus ille moreresur, quem mulsum amaveram. Ma il Santo Dottore, come altri ancora hanno osservato, nel cap. 6. lib.2. delle Ritrattazioni , riconosce per una leggiera declamazione , e per un' inezia il medefimo Concetto, benchè lo stimi in qualche guisa moderato, e consolato da quel forse. In quarzo libro, così egli scrive, quum de amici morse animi mei miseriam confiterer, dicens quod anima nostra una quodammodo facta fuerat ex duabus, Et ideo, inquam, forte mometuebam, ne totus ille moreretur . quem multum amaveram . Que mibi quasi declamacio levis . quam gravis confessio viderur , quamvis uscumque temperata sit bac ineptia in eo . quod additum est, forte.

Avranno offervato i Lettori, che negli esempi rapportati l'Intelletto, o l'Ingegno han lavorato sopra le Metasore, cioè sopra le Immagini della Fantalia; e perciò non compariscono assai Verisimili per le persone parlanti, e passionate, simili studiati pensieri. Questo in effetto è un segno per conoscere l'Inverisimile. Vero è, che la Fantasia è forte commossa negli affetti, e ch' ella può produr delle Immagini affai spiritose, e bizzarre. Ma non saranno mai queste Verisimili, ove appajano troppo ardite, e disordinate, e quando sopra d'esse sabbrichi l'Intelletto. Noi perciò continuamo il processo addosso alla Cimene di Pietro Cornelio, la quale nella Sc. 8. At. 2. del Cid chiedendo giuftizia al Re per la morte del padre, gli dice d'aver con gli occhi propri veduto uscir dalla ferita il sangue paterno: quel sangue, che sanse volse, aggiugne ella, ha guardaso le vostre mura, e vi ha guadagnato le vittorie; quel fangue, il quale sustoche uscito fuma ancor per isdegno di vedersi sparso per altro motivo, che per servire a voi.

Ce Sang, qui tout forty fume encor de couroux

De se voir repandu pour d'autres, que pour vous.

.Io non fo, se avessi comportato una somigliante Immagine in un Declamatore, non che in una persona rappresentata piena di un verace, e naturale affetto. Sonsi accordati e la Fantasia, e l'Ingegno per concepire questo Della Perfesta Poefia, ardiardito, ed Inverifimile fentimento. Il medefino difetto potrà offervati in un penfiere attribuito ad Ecuba da Sig. Pardon nell'Art. Sc.t. della Troade: Questi Tempi, ella dice, che i lore Dei non hanno ofan disindere, al-re più soni fino, che un menchio di fumo, e di conver, e di conver, i cui stubbio i lanciandi fino al Cielo i ingegnano di vendicar il serve lar fatto dagli Dei nell'abbondantali.

Ces Temples, que leurs Dieux n' ont pas osé defendre, Ne sont plus qu' un amas de fumée, C' de cendre, De qui les sourbillons s' elançant jusqu' aux Cieux Taschens de les vanger de l'abandon des Dieux.

Potrà dispiacere ad alcuni un sentimento sì empio, e sacrilego secondo la Teologia de Pagani , perchè posto in bocca di Ecuba , il cui carattere è ben differente da quel d'un Mezenzio, e d'un Capaneo. Io però non ripruovo per questo si fatta Immagine, potendo simili pensieri essere ancor Verisimili in una persona cieca per lo sdegno, e agitata dalla disperazione. Solo non saprei sofferiria, perch' ella ha tutta l'aria dell'Inverisimile. Può parere bensì alla Fantafia, che i turbini del fumo ascendano altissimo, e si può giugnere infino a dire, ch' effi pervengano al Cielo. Ma non può già sembrarci, che questo sumo intenda di vendicare i Tempi, e di sar guerra a quegli Dei, da' quali furono abbandonati. Non ha l'Ingegno alcun buon fondamento, o se vogliam dire la Fantasia apparenza veruna d'immaginar questo desiderio di vendetta annuvoli di fumo, che si lanciano verio il Cielo . Se pure non vuol dirfi , che il fumo , e la cenere poteano affumicar le camere celesti, o accecare i poveri Dei, che per avventura s'affacciassero ai balconi del Cielo. Adunque tuttochè Ecuba mirasse il fumo alzarfi tant' alto, non è credibile, e Verifimile, che a lei cadesse in mente una sì difordinata fentenza.

Questi turbini di fumo, che san guerra a gli Dei, mi san suvvenire d'un altro quas somigliante sentimento del Guazino, ove paria d'Encelado, o sia Tisco giacente sotto il Monte Etna in Sicilia. Nel Prologo del

Pattor fido così parla Alfeo:

Là dove fosto alla gran mole Esnea, Non fo fe fulminato, o fulminante, Vibra il fiero Gigante Contra l' nemico Ciul fiammo di faegno.

Se noi crediamo all' Autore della Maniera di ben penfare, dee questa Imagine ripuraria affettara, ciole non Verifiniule, non naturale. Noi però citando al Tribunal della Natura questa opinione, dobitiamo forre (ficcome n' ha nenora dubitare prima di noi il dorrismo Sir. Marchet Giovan-Gio-festio Orfi nelle Considerazioni introno alla stelsa Maniera di ben penfare o he il Cenfore non si sia consigliato più col suo capriccio, che colla ragione, in dar sù fatta sentenza. Un grande ajuto per conosiere, se la Imagini della Fantasia son Verifimiti, ordinate, e naturali, è quello di Imangin ella Entasta son Verifimiti, ordinate, e naturali, è quello di Imangin colla Entasta son Verifimiti, ordinate, e naturali a della Consenta della Conse

ne, e se l'Intelletto ha ragionevole fondamento anch' egli d'approvarla. Vediamo dunque, se un perlonaggio Pagano, quale dal Guarino è supposto Alfeo introdotto a dir quelle parole nel Prologo , avelle verun fondamento di così immaginare. Presso a Gentili era sparsa opinione, che i terribili effetti dell'Etna fusero cagionati da un dismisurato Gigante, che colto da un fulmine giacesse sorto quel Monte, rovesciatogli addosso da Giove. Si fconcia opinione paffava per Istoria, ed era accettata almeno dal volgo per vera al pari d'altre sciocche finzioni dell'antichità. Nè solamente si credea, che quel Gigante vivesse tuttavia, ma che non cedesse, e resistesse ancora a Giove, minacciandolo e facendogli guerra con gittar fuoco, e fiamme contra del Cielo. Filostrato oltre al farci sede di questa popolar credenza. nel lib. s. cap. s. della Vita d'Apollonio Tianco, afferma eziandio nel lib. z. delle Immagini la refistenza, e le minacce di quel maraviglioso mostro, dicendo: γίγαντα μεν βεβληθοταί ποτε ενπαύθα: δυαθακοιώτε διαυτώ τίω μησον έτωνχθησαι δισμέ ένεκυ. ώκιυ δί μη τω αυτώ, αλλ' αναμάχεσθαι ύτο τη γη orra . xal to too teto out arunn extens . Cioè: Che un Gigante fu quivi per forza caeciato una volta, e che non morendo gli fu a guisa d'una prigione posta addossa quell' Isola, ma ch' egli non cede per anche, e sussavia sorterra di nuovo guerreggia, e minacciando spira, o guta quel fuoco. Aggiugne poscia Filostrato; che chi mira la cima di quel Monte, si figura di vedere una gran battaglia. Ovidio anch' egli nel lib. 5. delle Metamor. parla così:

Nitisur ille quidem, teneatque resurgere sape, Degravas Ætna caput, sub qua resupinus arenas Ejectas, slammamque sero vomis oro Tiphœus &c.

Coà pure ferifiero Valerio Flacco nel 2. degli Argonauti, Efchilo nel Promeco, cel altri Poetti. Figuriamoci donque, che un Gentule parli del Monte Etna, e che non solamente creda, che il Gigante quivi ninferrato fi,
vivo, ma chi egli tuttavia continui secondo il suo potere a guerregpiar con
Giove: che cosa più Verisimite può presentaria alla sia Fantasa, che il dubitare, se colui fia folimianto, o folimiannet, mirandoli che le fiamme da
lui gittate ascendono tetribilmente in alto verso il Cielo? E forse che la
Fantasa non ha fondamento d'immagiana, che quel suco assenda al Gielo? A Virgilio, uomo di purpatissima Fantasa, parve certamente che salifero insino alle Stelle. Così egli nel 2, dell' Bredet:

..... borrificis justa conat Asna ruinis . Interdumqua atram prorumpis ad asbera nubem Turbina fumantem picco, O candense favilla, , Astolisque globos fammarum, O Sidera lambia (16 fu destra e più) ardisamente da Claudio

Lo stesso fu detto, e più arditamente, da Glandiano nel primo del Ratto.

Oo 2

Nunc moves indigenas nimbos, piccaque gravatum Fædas nube diem, nunc mosibus Astra lacoffie Terrificis.....

E pri-

E prima di loro scriffe Lucrezio nel lib. 1. che l'Etna di nuovo portava al Cielo i fulmini .

Ad Calumque ferat flammai fulgura rurfum.

Adunque se naturalmente para alla Fantisia, che falgano infino al Gielo i fuochi dell'Etna, e se supposibilità dell'Etna, e supposibili

Contra il nemico Ciel fiamme di sdegno,

fia fulminato, o pur s'egli ancora gitti dei fulmini. Nè per verit fi defidera modeltia nell' berbole del Garaini i imperiocche gli altri Poeti di fopra mentovati dicono affoltaramente, che il Monte Etna vibra le infanmate fue folgori contro al Cielo, e più apertamente ancor lo diffe Petronio nel Poemetto della Guerra Civile:

..... Jamque Æsna voratur Ignibus insolisis, O in æsbera Fulmina missis.

Ma il Guarino, maggior modestia usando, solamente ne dubita. Non dice, che il Gigante sulmini veramente il Cielo, ma che scagliando contra di esso quelle fiamme, può parere, o dubitarsi, che anch' egli sia sulminante. Non so, se fulminato, o sulminante.

Dalle quali cofe fi comprende, come fia differente l'Immagine del Guarino dalla riferita del Pradon. La prima ha fondamenti Verifimili per natere nella Fantafia, e per effere approvata dall'Intelletto, e non è conceputa nel bollor di qualche paffione; laddove l'altra non ha verun probabile fondamento, o Verifimilie apparenza.

## CAPITOLO VII.

Verifimile delle Immagini negli argamenti amerofi. Ingegno, a Fantafia agirsi dall Amore. Luogbi del Taffo, e del Bonarelli difiminati. Riguardi necessari di Pecti. Vari pensieri del Racine, e di Puerro Cornelio poco applaudiri. Diffa d'un senti

Sole, anzi più bella del Sol medesimo, e d'ogni altra cosa. Egli la chiama sua vita, sua anima, e giura d'aver più amore egli, che tutti gli altri uomini. In fomma le sue parole sono stravaganti, ridicole, e ordinariamente Iperboliche, ispirandosi tutte le maggiori pazzie alla Fantasia ubbriaca del violento affetto, fenza lasciarsi luogo all'imperio della Ragione, Anzi per lo più, quando l'Amor è sensuale e vizioso, non ci ha eccesso, in cui egli non cada, collegandosi con lui tutte le altre passioni, dolore, sdegno, disperazione, timore, e altri simili volontari Carnesici. Per dit tutto in una parola, fra i veri pazzi, e costoro non v' ha altra differenza, se non che i primi si tengono incatenati, e i secondi liberamente pasfeggiano fciolti, avvegnachè fi credano anch' effi nella loro opinione più incatenati, che alcun'altra persona. Essendo l'anima in tale stato, certo è, che possono da lei concepirsi Immagini strane, capricciose, e ardite, le quali tuttavia faran convenevoli ad essa; onde non ci è forse affetto, in cui più difficilmente che in questo, possa darsi giudizio del Verisimile, e dell' Inverifimile, parlifi delle Immagini Fantastiche, o ancor delle Intellettuali. Oltre a ciò questa passione in un'ora cangia mille volte il viso, mentre or si dimostra ingegnosa, ora stupida; or piange, or si rallegra; or da nelle furie, ora è piacevole, e scherza con parole, e morti ingegnosi. Che se l'Amante ha veramente Ingegno, egli volentieri parlando lo scuopre, e vuol comparire eloquente, fopra tutto allorchè parla all'oggetto amato, poiché cerca tutte le vie di farsi apprezzare, e di farsi credere degno dell' amore altrui. E in ciò l'Amore è ben diverso dal Dolore. Questo prende solamente cura di sar conoscere se medesimo; e quello si studia eziandio di palesar l'Ingegno, giovando pure lo scoprimento di tal pregio ai suoi disegni. Non si stima veramente assai addolorato chi va cercando Concetti, ed Acutezze, per esprimere il suo dolore; ma si dee bensì riputar vero Amadore ancora colui, che proccura di comparir dotato di bello e acuto Ingegno davanti alla persona amata.

Cò pofto, come verità tutto giorno autenticata dalla sperienza, gran ragione ci vuole per condannar come Inversimile un fentimento d'una perfona innamorata introdorta dal Poeta a parlare, quando ella non fia presa dal Dolore nel medesimo tempo. Ben si potrà condannar per altre cagioni questo fentimento, sioù o perché stondato il Fallo, o perchè troppa ricercato, sossitico, oscuro &c. ma perché esso appaia molto Ingegnoso, o spiegato com maniera Ingegnosi, difficilmente potrem chiamario Inversimie. Abbiamo altrove commendato que versi del Petrarca sopra gli occhi di Laura:

Luci beate , e Liete ,

Se non che il veder voi stesse v'è tolto.

Questo medesimo sentimento in altra guisa vien dal Tasso adoperato, e satto dire a Rinaldo così parlante ad Armida:

Volgi, dicea, deb volgi, il Cavaliero, A me quegli occhi onde beata bei &c.

Deb

Deb poiché sdegni me, com cgli è vago Mirar su aimen posesse il proprio volto: Che'l guardo suo, chi altreve non è pago, Gioirebbe sclice in se rivolto.

Che che ne paja ad alfrui, a me non può parere affettata, ed Inverifimile questa Immagine in Rinaldo. Elfa è manifettamente sondara sul Vero; è cavata dalle interne viscere della materia; non è spiegata con maniera linegnosa, non avendovi hacutezza, ne Contrapposti, ne Traslazioni, solie quali s'i eggiri la bellezza del tentimento. Il puro fenso è questo: Deò Armista, se su postifi rimirare il proprio vosto, vostossi, puer una maravizitafo bellezza. Non pose appagara i riguardando altre; ma se si siffe prodici di consumplare ste selfa vergendori si si strantamente bella, si chamerosi pur faste. I rale sono perobe si rimira Rec. Se si veste dal Poeta con stafe Poetica questo sentinento, che è naturale, ed affatto Verifimile in un nobile, e vaga immagine Intellettuale, logegnota bensì, ma non ispiegata con maniera troppo sonogonosa, e percitò Verifimile nell'inamorato Rinaido.

Che se noi precisimente parliam delle Immagini Entrastitche, egli non vha passinone, che sì naturalmente ne sia seconda, come l'Amore. La Potenza Immaginante è tutta piena dell'oggetto amato, e sia quasi in continuo moto ruminando la beltà di esto, e le maniere di sarsi amare; onde l'actimente forna infiniti vagibilimi deitri. L'oggetto amaro diviene allora sì bello, e grande a quella Potenza, che l'Amante comincia a crederlo di gran lunga più perfetto, che prima gli sembrava; e di quò nasce quell' immaginare, che la Bellezza amata sia cagione, e sonte di tutte l'altre belle cose, di tutti gli effetti più riguardevoli della Natura, e che la si il maggior Bere, e la più nobil cola, che si veggia nel Mondo inferiore cuelli, e al atri somighanta deliri vengono dalla Fanatcia, che nell'Amore tien quasi sempre le briglie dell'Anima, e non lassia regnar la Ragione. Petrò è leggiadra, e Verifinule in bocca di Menalca presso a Teocrito nell' delliso 8. (2) quella Immagine, ove dice, che tutte secondo.

Pafture fono, e da per tutto piene Le mammelle di latte ; e i giovinetti Animali fi nutrono, e divengone Graffi, u la vaga fanciulla fi rênde. Ma s'ella parte poi, arido refla Onivi allera il Paffere avide l'esha

Ma s'elle pare poi, arido rifle

Quiri allora il Paflere, aride l'erbe.

Thissa in a viene all todare, con quel che figue. Eobano di Haffa, o Caffel, leffe verra, per amaia; ma è avera alla Dorica per meror, cioè merori, memogni: e la ragion del vetfo lo dice. La un bel lemine la Tradizione dello Eobano.

Omnia tune vernant, tune omnia paseua storent, Omnia plena bowes ubera lactis habent.

ma non ispiega giusto il sentimento di Teocrito, che dice più: volendo dire Menalca, che dove arriva la lua Fanctulla per tutto son passure, per tutto Primavera, quasi vi nascano, non che quelle, che gia sono, vi sioricano.

<sup>(</sup>a) I versi di Teocrito Idill. 8. secondo la mia Traduzione così dicono:
Primavera è per tutto, e da per tutto

si vestono di Primavera, tutto le campagne fioriscono, quando la sua bella Ninsa se ne vien colà; e che partendoli lei, si feccano l'erbe. Con una fomigliante Immagne Dafini riponde a Menalca negli altri vessi. Virgilio parimente copiando nell' Egloga 7, i sensi di Teorito si dire a Coridone, che partendoli Alessi instino i sumi si veggiono seccare.

Omnia tunc rident : at si formosus Aleuis Montibus bis abeat, videas & flumina sicca :

A cui rifponde Titiro :

Ares ager, visio moriens sisis aëris berba &c..
Phyllidis advensu nostre nemus omne virelis,

Jupiter O' lato descendet plurimus imbri .

Ad imitazion de'quai versi anche il Petrarca disse degli occhi di Laura:
Fugge al vostro apparire angoscia, e noia,
E nel vostro parire tornano mieme.

E quì non ci dispiacerà di ripetere, e chiamar di nuovo sotto l'esame alcuni verfi del Bonarelli nella Sc. 4 At. 1. della Filli di Sciro. Noi dicemmo, che possiono da taluno credersi poco naturali, e men Verisimili; e di fatto coi ne giudica l'Autor Franzele della maniera di ben pensare. Aminta dopo esfere per tre mesi a cagion-delle ferite stato in letto, esco finamente alla campagna, e cutto solo va ripensando a Celia, da lui altamente amata, e che per tanto tempo non s'era lasciara da lui vedere, anzi il fuggiva. Tra l'altre code cito; che seguità, ouvanque cella vada.

Gabri pur di figuire, anorché in vann, Del leggiotres piè l'eme fugaci. Gabri di gir lembendo La ve su poni si piede: Congécrolle a i fiori, Ove fama più fati. Gabri di jugger l'aria, Ce baica il rue bel valta: Congécrollo all aure, Ove fama più delci &c.

altro gà difeia dall' Autore delle Confiderazioni intorno alla Maniera di ben peníare. Imperiociché, fecondo le cofe dette avanti, effendo Verifinile alla Fantafia d'un Paftore innamorato, che tutti i fiori, e la bellezza delle campagne venga dalla prefenza della fua Ninfa, non, dec per confeguenza parerci troppo fludiato, ornato, ed Invertifinile al peníero d'Amina, alla cui Fantafia fi apprefenza del Rifo. Anche il Petrarca nel Son. 17a. leggiadramente prima del Bonarelli pregò il Rodano, che avanti di giugnere al Mare fi fermafie, o vegli forpetie l'erba più verde, e l' aria più ferena, perchè quivi era Laura il fio Sole e che a lei baciafie il piede, e la mano in fuo nome. Comeché fia più ardita quella Immagine, pute io fon certo, che a tutti partà gentifilima e Verifinile e onde il me-

desimo dovrebbe pur dirsi di quella del Bonarelli. Ma si può forse opporre, che il Petrarca parla a dirittura, nè introduce altri a parlare all'improvvilo; e che i Paltori di Teocrito, e di Virgilio cantano, e non favellano famigliarmente. Il cantar loro è lo stesso, come fossero Poeti immediatamente parlanti; onde lor si conviene maggior libertà d'immaginare, che a quegli, che sono introdotti a favellar dimesticamente fra loro. Giò è vero, ma fa d'uopo ancora offervare, come il Bonarelli ci rapprefenti il suo Aminta. Ce lo fa egli vedere in un delirio amoroso, e ragionante fra se stesso, non con altre persone, in un Soliloquio. Ora in tale stato la Fantalia si lascia liberamente portare ad Immaginar leggiadre, belle, spiritofe pazzie, poco badandofi dall' Intelletto, s ella s'inganni. Senza che, quando noi parliamo internamente fra noi stessi (come fa in effetto Aminta, benchè si faccia udire al popolo quel suo ragionamento interno per una licenza introdotta da' Poeti, ed approvata nel Teatro ) non avendovi. persona, che ascoltando ne dia, per così dir, suggezione, la Fantasia volentieri vaneggia, e liberamente delira. Ciò si scorge per isperienza non solo ne gli Amanti, ma ne gli Avari, ed in chi è preso da vaste speranze di crescere in fortuna ; perchè allora la Fantasia dolcemente sogna vegliando, e s' immagina mille dilettevoli, e strane cose, che parlandosi con altrui verifimilmente poi non si direbbero, per non acquistar titolo di pazzo. Così la Fantafia d'Aminta in un Soliloquio, effendo rapita da un'amoroso delirio immagina di poter conoscere, ove sarà passata Gelia, in veggendo quivi più folti i fiori, in fentendo l'aria più dolce. Segue con altre Immagini a delirare, ma poi ravvedendofi alquanto l'Intelletto de' vaneggiamenti della Fantafia, dice appreffo:

Ma flolso, invan raggiro
Gli occhi al Cielo, alla Terra.

Veggio ben gigli, e rose, e veggio il Sole:

Ma Celia non appare .

Comunque però voglia giudicarfi di quefto Pafo, a me pare almen certo, che con minore londamento il P. Bouhours riprovate facuni altri verfi del Bonarelli, trattandoli da Inverifimili, ed affettati al par de primi. Tremendo Meliffo, padre (inprofto di Clori, o fia di Filli, ich efia di unovo fia fooperta da i Turchi, le perfuade a mischiarfi coll'altre Ninfe con dire:

> Perchè fra l'altre in sorma Se si veggono i Traci, Sarai men conofciusa.

Poi foggiugne, che tuttavia teme, che la fua non ordinaria beltà la fcuopra.

Ma da quegli occhi suoi non fo qual luce, Che in altrui non fi vede, Troppo viva rifplende: a tanto lume Non potrai star nascofa. Se quella sentimento è affettato, quali sono mai i naturali ? Il senso puro de versi è cale : Ma ra bai negli occiò un certo bris, una certa vivoscità che non si mira nelle altre; sonde sensi nos offerusas, e seporta . Il perché segue a dirite, ch'ella kicogliendoli intorno alla fronce i capelli, proccuri d'adombara le ture belle sembianze.

Fa che quasi per verze Sparso interno alla fronte il crin disciolto Le sue belle sembianze Vada in parse adombrando. Tanto parsai men dessa. Suanto parsai men bella.

Io non so credere, che il Censor Franzese poteste giudicare Inverissmile il femimento, quale da me, si è posto in prosa, posiche egli pure loddo, eome ragion volea, non poco l'Immagine attribuita da Terezzio ad un giovane, il quale cercando, e non trovando certa bella Donna da lui servidamente amata, colà ragiona:

Ubi quaram? ubi investigem? quem perconter ? quam insistam viam ? Incertus fum . Ubi bac spes eft: (a) ubi ubi eft , diu celari non pareft . Aggiugne il detto Cemfore, the non v ba sentimento più natural di questo, effendo proprio d'una gran bellezza il strare a fe gli occhi di tutti, e di vilolendere. Sicche la ragione , per cui pote parergli affettato e non Verifimile il sentimento, qual' è ne' versi , procederà da quelle Traslazioni luce, luine, e risplendere; qualiche a questo Lume Immaginario s'attribuisca la virtù del Lume Vero, che è quella di non poter nalconderfi al guardo altrui. Ma s'egli condannò per questo il Bonarelli , si contenti , ch'io dica per ischerzo, ch'egli mostrò di non vederci molto in tanta luce. Sono semplici, naturali, anzi direi oggimai triviali queste Metasore; ( e le adopereremmo con tutta libertà nel ragionamento famigliare ancor noi ) ne fu loro fi fonda il Goncetto. Ciò fecondo la regola altre volte da noi proposta fi conosce , ponendosi in vece delle Traslazioni il fignificato proprio del fentimento. A cui non parrà un Concetto Verifimile, e naturale il dire: su porti negli occhi una tal vaghezza spiritosa; che non potrai celatti fra l' altre Ninfe? Vestafi ora questo fento con frase Poetica, e il brio, la vivacità, e la spiritosa vagbezza si chiamino luce, lume, e splendor degli occhi : noi diremo lo stesso, ma più ornatamente, e con frase non volgare, secondoche han da fare i Poeti , Adunque fondandosi nom sulla Metafora, ma fulla proprietà, e ful Vero interno della Materia la beltà del penfiero: ful-Della Peffetta Poefia.

<sup>(</sup>a) Terenio: Uli sis eff, ein celur inn profit. Eufre la Belleuza come il Fuoco , che imanelle dal provino lune, e come il Fuoco i autre, che vie più fijera (immajie pre fa de Pinciro ) confidera Sendonne nel Convitto , con majimano della Belleura d'Audolico, la quale etti diec naturalmente avere del Regio, malime quando recompagnia di vercomi dia e modellia. Il viero più più piera pippa con quel che fette. E la gan Belleuza god diri, come del gande Amore, che non i pon ancionate. O vivigio il gan Belleuza god diri, come del gande Amore, che non i pon ancionate. O vivigio il gan Belleuza god diri.

Lumins qui semper proditur spfe sus?

fiftendo quella, ancor fenza le Metafore, nè scherzando punto il Pastore su quella lare, ne fit quel lume: chi non vede che il fentimento è Verifimile. e Vero, poiche supponiam come cola certa, che Clori sosse una bellissima Ninfa , e più bella di tutte l'altre di quella contrada , onde farebbe stata di leggieri offervata fra l'altre? E qui convien ben dire , che non potè il Critico Franzese sceglier luogo men proprio di questo per profferire una modestissima sentenza contra i Poeti Italiani, dicendo egli, dopo aver citati i versi del Bonarelli . Eccovi delle galanterie , alle quali non pensò mai Terenzio. Ma per disavventura questi si ameni pensieri son pieni d'affettazione, ed io punto non me ne stupisco. I Poesi Italiani non son molto natuvali ; essi imbellestano ogni cosa . Voila bien des gentilesses , à quoy Terence n' a point pense; mais par malbeur ces jolies pensees sont pleines d'affectation; O je ne m' en cronne pas . Les Poetes Italiens ne font gueres naturels ; ils fardent tout . Ne pur luogo proprio era questo di citar nel margine del libro contra il Bonarelli ciò , che Quintiliano scrisse nel lib. 8. cap. 5. delle Inftit. Orat. Minuti, corruptique fensiculi , O exera rem petiti. A chi non è palese, che mal si consa l'offervazione di Quintiliano a i citati versi?

Benchè però l'Amore fia una passione, la qual più dell'altre goda privilegi ampi nel concepire le Immagini sì della Fantafia, come dell'Ingegno, non per quelto se gli dee lasciar la briglia sul collo. Gran giudizio, e riguardo han da usare i Poeti nel far trattare ancor questo affetto alle persone, ch' essi introducono a parlare; ne tutto ciò, che può cadere in mente agli Amanti forsennati, si dee porre in versi, formando costoro talvolta delle sciocche, ridicole, e disordinate Immagini . Considererà sempre il Poeta, fe quel perfonaggio in mezzo all'affetto gagliardo, e ragionante all'improvvilo con altre persone, naturalmente, e verisimilmente possa ritrovar quelle acutezze, quegli scherzi, e vestir con Artifizio sì studiato, e con maniera tanto Ingegnola i suoi pensieri. Perlochè di quando in quando chi fa versi interrogherà se stesson, e dirà : S'io sussi la tal persona, posta nel tale affetto, e in quella congiuntura, potrei parlar io in quelta guifa, studierei cotanto per dir con acutezza questo penfiero? o pure lo esprimerei con maniera più semplice ? Mi permetterebbe egli la passione tanto artifizio ? Queste, ed altre sì fatte interrogazioni farà il Poeta giudizioso a se medesimo in tutti gli affetti , di cui veste i suoi personaggi , avendo sempre davanti agli occhi la Natura, la qual si dee da lui imitare, e persezionare, non confondere, ed opprimere co'foverchi ornamenti dell'Arte. Avverrà dunque talvolta, che trattandosi ancora gli argomenti amorosi, caderanno le persone introdotte a parlare nel disetto dell'Invertimile, perchè si lasceran traspostare dall'empito, e dalla libidine dell' Ingegno loro oltre a i confini della verifimiglianza. E ciò fi scorgerà, qualora essi con troppo studio avran cercato le Metafore , i Contrapposti , gli Equivochi , le Acutezze, e le Rifleffioni pompolamente acute, e fulle Traslazioni avran fondato concetti Intellettuali, confondendo il proprio, e il Traslato, per cavarne un capricciolo, acuto, ed ornato fentimento. CerCertamente per tal cagione a me pajono difettofi, cioò Investidanii cioni verti del Racine polfi da lui in bocca a Taffillo nella Sea. I A. I dell' Alefandro. Cleofila fua forella va perfuadendolo ad accettar l'amicria d' Alefandro. Ricufa Taffillo, e dice di rion volerle acconfentire, perch' egli ama la Reina Affiana, 'Donna che non può fofferir di vedere i Macedoni impadronirit dell' India. Eccovi come ragiona: I begli ecchi a Affiana, inici dilla Pece, amane sustre le lora attrative contra i vosfra Alefandro. Elfendo ella Reina di sustri i cuori, poste ogni cofa in armi a affin di confervore qualla liberta 3, ciò è diferrata sagfi nunni della fua bellezga. Ella or reflere delle castene preparate a questi paesi, e nen seprebbe sofferirei servi Tirami, che giu occhi propi.

gti octor propri.

Les beaux yeux d'Asiane, ennemis de la Paix,
Courre votre Alexandre arment tous leurs attraits.
Reyne de tous les cœurs, elle met tous en armes.
Pour cette liberté, que détruifent fet charmes;
Elle rougis des fers, qui on apporte en ces iteux,
Et n'y lexavois fouffire de Tryans, que fet yeux.

Troppo nel vero è bella quello Concetto, ed è troppo Ingegnola la Maniera, con cui fi fisea, e perciò non è natorale, n'e Verlimile. Quelli occhi nemici della Pace o Vera de Regni, o Immaginaria de cuori, che armano tutte le lor forze per unir nemici veri, e reali a danni d'Aleffandro; Quelfa Reina, che vuol confervar coll'arni la fiefis libertà che il di dituggi colla fina bellezza; e che confonde la libertà vera coll'immaginaria, o traslata, e i Tranni veri co Fantallici; Quell' Contrappolit, doc, e quelle ricercate, ed acute Rildifioni non fon punto naturali, e Verifimili, perché fon troppo Ingegnole. Nell' Andromaca pure, Tragedia del niceffino Autore, alla Sc. 4. At. I. Pitro innamorato d'Andromaca le parla, benche pien di deloce, in tal guilis: 10 fefire or ar sursi i muli, che frei a Troja. Son vinna, carico di catene, confinnato da delari, e abbruciato da pili finnme; chi in monaccefi.

Je fouffre tous les maux; que s'ay faits devant Troyc. Vaincu, chargé de fers, de regress confumé, Brûlé de plus de feux, que je n'en ay allumé.

Il fentimento è ben peníato, ma spiegato in guisa troppo Ingegnosa; avendo il Poeta-con evidente sudio ricercate le catene vere, e il suoco vero, e e real di Troja, per unirli colle catene Fantassiche, e coll' Immaginario suoco dell' Amante, per trame possia un bel Concetto;

Di tali penfieri troppo Ingegnofi, ed Inverifimili, non legger copia portebbe raccogieri dale l'Argodie di Pierro Cornello, pumo bena notato di fingolare, e fecondifimo Ingegno, ma non abbafianza ritenuto. Egli la-feia non rade volte le redini a queffa Porenaz, come anorra alla Fanzafia, fenza molto confiderare il Verifimile, e fenza avvederfi, ch' egli in vece di far naturali ragionamenti cade in Declamazioni de fuoda, poso dicevoli alla Tragedia. Seegliaino qualche efempio di quelle; che meno fond agli

altri offervate. Nella Tragadia intiolata l'Orezio verfo il fine, il vecchio Orazio alla prefenza del Re difined il filologio verfo il fine, il vecchio Orazio alla prefenza del Re difined il filologio gloriolo bennh per la virtoria riportata contra i Curizzii ma po per avere uccifa Camilla fui forestila. Rificonde molte cofe a Valerio, Cavalier Romano, che fonza effere congiunto di fangue alla famiglia degli carazi, pure incitava il Re a punite l'uccifo di Camilla. Cols non protezio presentato di Camilla. Cols non protezio proportio della consumenza della consumenza della consumenza della consumenza della consumenza della consumenza della collectio che manurale, a parlar col lauri fitti nella fegiuente maniera: O louri fitti nella fegiuente maniera:

Soi n'est point de son seng ne peut faire d'essent dux lauviers immortels, qui lui ceignens le front. Lauriers, servez rameaux, qu'on cour reduire en pondre, Vous, qui messez, se c'el à couver de la soudre, L'abbanduerez-vous à l'insume collecte.

Qui fait choir les méchans sous main d'un bourreau?

Parè bellifimo a ceruni questo pensero. E pure se si misurerà colle regole del Verismite, e della Natura, si stoprirà, che questa Immagine ha
odore di Declamazione, e che non è propria al vecchio Orazio. Il spo ragionameno: improvvio, e serio, il suo assenta gagliardo, non comportavano chi egli concertizzassi in tal guita, parlando cori gii allori simmaginari, e
alludendo alla favolosa virrà degli allori veti. Nella Sc. 2. A. 1. del Cinan, y sulvia disuade Emilia dai colfringere Ginna a vendicar la morte del
Padre con quella d'Augusto, mostrandole evidente la rovina di questo son
Amante. Risponde Emilia, ch' ells ben vede il pericolo di Cinna, e che
questo solo le sa spavenco. Possia incontanente si volge a parlar colla sua
passione in tal guis:

Tout beau, ma passion, deviens un peu moine forte;

Va piano, o mis poffices, diviseit su por emais; mast n'importe ce.

Va piano, o mis poffices, diviseit su poco mes fere. Tu usé the che priece
li, , e questi fon grandi ; me mulle importe Sc. Io non ho dobbio alcuno,
che sia fussi fatta quella Apoltros de un Pocta dirittamente palante, o
dalla fiesta Emilia in un Soliloquio, esta non meritasse giustamente il titolo de
verissimie, e leggiadra. E mi sovviene d'averne letta una fomigliante prefic
il Maletbe, che mi piacque assissimo. Fra s'altre cose dette in un Lomento per lossamarq, y is s'innortano quelles.

Peus-ette qui à cette beure Que je languis, falapire, & pleure, De triflesse, consimant; Elle qui n' a souce de moy, ni de mes lermes, Estale ses beauez, saie montre de ses chemes, Le met en ses filies quelque pouvelle amant.

Tour

Tout beau, pense es melancoliques, Auteurs d'avantures tragiques, De quoy m'osez-vous discourir? Ne seaux-vous par bien que le hable

Ne seavez-vous pas bien, que je brûle pour elle, Et que me la blamer, c'est me faire mourir?

Il genio galante del Malerhe, il non parlar egli con altri, ma con fe ftefo, mi fanno parere vaghifima, e Verifimile affatto quelta Apoftrofe. Ma non mi par glà tale quella del Comelio; poichè parlando Emilia con Fulvia, verifimilmente e giufta la natura del ragionamento famigliare non poteva ella volgerfiò parlar colla fua patione. Interroghi opuni fe ftefo, e dica, fe posto in quella congiuntura, in quell'afferto, avrebbe potuto naturalmente ragionar così. In per me fiimo di nò. Il medefimo Cornelio nella Sc. 5. At. 5. della Medea fa giugnere Giasone, ove fi moriva Creusa avclenata dall' empia Medea. Tuttoché egli non fi supponga iltrutto delle cagioni, per cui Creusa è moribonda, e non sapria la qualità del male, pure ex abrupto comincia a dire:

Ne t en va pas, belle ame, attens encor un peu, Et le Jang de Medde étsindra tout ce feu. Preus le trifte plaisir de voir punir fon crime, De se von immoler cesté infame victime; Et que ce Scorpton for la playe creaté

Femrilfe le remede au mal, qu'il a cent.

Nan andartene, a bell anima; offette ancera un poes ; e il fangut di Medes
offinguerd autta questa famma. Prendi il risfle piacre di veder pausite il fan
misfatto, e immoliata questa visitima infame ; e afectta-che questi Scorpiosa
febiatetiano spra la piage fami quel male, ci è gli ba cagionato. A fin non
pub punto piacret quello sangue, che ha da ellinguere il fisoco immoginati di Creula; a e il a tanta reduziono di Gaisone, il quale nel tempo, ch
egli doveva effere agitatissimo dagli affetti, verisimilmente non potea pensare alla virio degli Scorpioni.

Chiudiamo il ragionamento de Verifimili con dire, che avremmo defiderio maggiori fondamento nell'Autore della Maniera di ben penfare; quando egli condamat come. Inverifimile, e poco naturale una Immagine del Taffo nell'At. 2. Sc. 2. dell'Aminta. Dafine Donna vecchia va dicendo a Tirsi d'avere un giorino mirata Silvia, che foletta in diparte i ornava di fiori. Or prendeva un ligglipo, ca sune rosse.

E l'accostrus al bel candido collo, Allie guance vermislie; e de caleri Fea paragune; e poi, siccume lieria Della vistoria, l'ampeggieses un rifo, Che para che dicestre lo pur qui vinto, Nè potto vai per erramento thie, Ma porto voi fe per vergogna vostra, Perobé fi weggia quanto mi celete.

La ragione arrecata dal Critico per riprovar questi ultimi. versi , è tale . Una Pastorella non fa sanse ristessioni sopra il suo adornarsi. I fiori sono suoi ornamenti naturali: ella fe ne adorna, quando vuol comparire più dell'ordinario acconcia; ma non penfa a far loro vergogna. Se il Poeta avelle posto in bocca della stessa Silvia, quando ella s'adornava co'fiori, una tal Risiessione, fottoscriverei anch' io a questa sentenza. Ma doveva por mente il Critico, che il Taffo non attribuice tal penfiero a Silvia, ma bensì alla fola Dafne ragionante di Silvia . Quanto poi fia Verifimile in Dafne il fuddetto fentimento agevolmente può apparire, quando s'offervi la fua intenzione. Vuol costei persuadere a Tirsi, che Silvia non è semplicerea ; come egli la crede, e ch'ella pure usa ogni arte per comparir bella, pregiandosi d'esser tale , e di guadagnar molti Amanti . In prova di ciò gli conta d'averla il giorno avanti furtivamente guatata , mentre ella s'adornava di fiori . Descrive gli atti in lei offervati, che ben davano a divedese, quanto ella si compiacesse di se medesima, riguardandosi nell'acqua canto avvenente. Quindi narra, come ella disponesse il crine, il velo, i fiori e avendo fatta offervazione, che Silvia rideva in accostando i fiori al volto. Dafne interpreta quel fuo rilo, come un'atto di compiacenza e di vanagleria, dicendo che parea, che Silvia con quel fogghigno dicesse a fiori :

Ne porto voi per ornamento mio,
Ne porto voi fol per vergogna vostra,
Perchè si vergia quanto mi cedete.

Non suppone dunque il Poeta, che Silvia così parlasse, ma solamente ciò s' immagina da Dafne, che in certa maniera scherzando sa il comento, e la glosa al riso di Silvia. Ora questo interpretar le azioni mute, e gli atti altrui , rutto giorno avviene ancor ne ragionamenti famigliari . Anzi înterpretiamo ancor lo stesso silenzio delle cose prive d'anima, parendo alla Fantafia nostra, ch' esse parlino secondo l'afferto da noi supposto in loro, e perciò da i Rettorici l'Interpretazione è collocata fra le Figure ingegnole. Così credendofi, o fingendofi da Dafne, che Silvia fosse astuta, superba, e vanerella, parvele che il rifo in lei offervato fignificatie la vanagloria, e l' ambizione, che ella provava in rimirarsi più colorita, e bella de fiori . Per la qual cosa mai si appone, chi giudica Inversimile questa bella Immagine del Taffo; e il Sig. di Fontenelle, uomo per altro di buon Gusto, potea nel fuo ragionamento fopra la Natura dell' Egloga ufar più riguardo nell'approvar la femenza del P. Bouhours; benche egli confessi, che toltone quanto è scritto dal detto Censore, questa è una delle più dilettevoli cose, e meglio dipinte, ch' egli abbia mai ritrovato. Poteva eziandio il detto Sig. di Fontenelle o cancellare , o moderar quelle parole , che egli quinci prefe motivo di dire, non fo fe con ragione; fo bene che con non molta modestia, parlando de' Poeti Italiani'. Si può , dice egli , risparmiar la briga di teggere le Opere del Guarino, del Bonarelli, e del Marino", per isperanza di Irovarvi dentro qualche cofa di Paftorale, perchè il fentimento di Silvia (do-

veva

veva egli dire di Daine ) à la cesa pile semplice del Mondo in paragon di quelle, onde son pieni questi Autori.

## CAPITOLO VIII.

Dell'Affestazione de penfieri troppo raffinasi, e ricercasi. Efempli di Petronio, Marziale, e d'altri. Sastili fentimenti de Poeti Spagnuoli. Versi del Bembo in quella fevuella. Versi dell' oferità del

Ra le Immagini, she da me si son citate come Inverssimili, ve ne sarà qualcuna, la quale non meriterà pure d'esser' adoperata da Poeti, quando ancora parlano essi a dirittura, e senza introdurre altre persone a parlare. E la ragione di sbandirle si è, perchè son troppo ricercate, e rasfinate. Questo è il terzo Difetto principale, che può offervarsi nelle Riflesfioni, o vogliam dire nelle Immagini Intellettuali , e talora eziandio nelle Fantastiche. Nominasi Afferrazione, e comeche non vada costei quali mai ditgiunta dal Sofifma, o dall' Inverifimile, contuttociò affinche più diffintamente se ne conosca la bruetezza, io ho veluto tenerne ragionamento a parte . Per troppo ricercato adunque , e raffinato noi chiamiamo quel sentimento, per trovare il quale studia troppo l'Ingegno, o la Fantasia, mostrando queste due Potenze l'ambizion di scoprire ragioni straordinarie, e lontane dall'Idea comune degli nomini . Sanno certuni , effere indizio di Mente vasta e penetrante, o di selice Ingegno lo scoprire le più belle Verità interne, e le men note ragioni delle cofe, dilettandosi con tal novità moltissimo gli animi degli uditori . E in ciò credère non errano . Ma cofloro abufano poscia il consiglio me ingannati dall'apparenza del Bello, per volersi troppo guardare dall'esfere triviali , cadono nel contrario estremo , che è quello d'effer troppo ingegnosi e sottili , e di affettare la novità in tutti i penfieri. Si fanno effi scrupolo di dire un sentimento, e una ragione , che possa venire in mente ad altri ; e quasiche non sia bello se non ciò, ch'è lontano dall'Idea, che gli nomini ban delle cose, fabbricano con fottigliezza d'Ingegno ragioni , e Immagini franishme , ed ignote alla Repubblica de veri Saggi. Ma concioffiache i penfieri di questi sfrenati Ingegni sieno troppo Metafisici , e sottili , non hanno perciò vera sodezza; e ben contemplati dagli occhi dell'Intelletto fano fi mirano effer tutti lavorati d' aria, e non aver sondamente, sù cui si possano reggere. Nel che senza dubbio la Natura in certa guisa patisse, e si chiama offesa in veggendo, che gli nomini, curando poco le belle Verità interne da lei fomministrate, si volgono a ragioni Inventimili, Sofistiche, e false; come si chiamerebbe offeso un Signor grande, il quale offerisse a gli Amici suoi qualche sontuofissimo, e comodo palagio con deliziosi giardini per lor diporto, ed eglino quivi non voleffero arreftarfi, vogliofi folo di trovar que' giardini e que' palagi favolofi ed aerei, che fi leggono negli sciocchi Romanzi. Chi adunque troppo ricerca i pensieri , abbandona le belle Verità , che gli somminiftra

stra la Natura; o pure imbellettando queste, sa loro cangiar si satramente viso, che più non pajono quelle di prima. E in questo ultimo principalmente consiste il Vizio, che noi dimandiamo d'Affersazione, essendo esso uno studio ssorzato di abbellir oltre al dovere, e oltre alla verisimiglianza i

concetti, e il parlare. Altrove si è detto, quanto displacesse al vecchio Seneca il sentimento di Ceffio Declamatore, il quale per diffuadere Aleffandro dal paffar l'Oceano, diffe: Fremit Oceanus , quafi indignesur , quod terras relinquas. Eccovi una ragione affatto inverisimile all'Intelletto, alla Fantasia, alla Natura. Poteva quel Declamatore cavar dal Mare mille naturali, e verissime ragioni per distornare Alessandro; come sarebbe : Che non dovea fidarsi la vita di si gran Principe ad un'elemento si feroce, ed infedele; che le tempeste non avrebbono rispettata la maesta di lui, e simili cose. Ma stimò costui di mostrar più Ingegno, cercando e immaginando una ragione straordinaria. Paffiamo ad altre Immagini alquanto men palesemente viziose, cioè che Portano qualche apparenza di bellezza. Tale fi è quella Immagine d'un Autore Spagnuolo, che prega la Morte a venir senza farfi sentire a torlo di vita, perchè il piacer di morire nol faccia viver di nuovo.

Ven Muerte tan escondida, Que no se fienta venir

Porque el plazer de el morir No me sorne a dar la visa.

Furono questi versi così portati in Italiano da un'amico mio: Vieni pur Morte gradita:

Ma fi celi il suo venire :

Che la gioja del morire Non ritorni a pormi in vita .-

Qui voi vedete la fottigliezza del penfiero, e che troppo ricercata, ed Inverisimile si è la ragione di pregar la Motte a venir si celatamente; sapendo ben tutti , che il piacere provato da un'infelice nel fentirfi colto dalla Morte, non può serbarlo in vita, e molto men risuscitarlo. E ciò mi fa fovvenir d'un fimile fentimento in un Ottava Siciliana, ch'io voglio qui rapportare per ricreazion di chi legge:

Morri, chi fai? chi aspetti a nu veniri?

Venimi, e duna fini a santi guai; Tu sula poi l'affanni mei finiri: . Morti, s'e n'ban bisognu , e en lu Sai . Pird ii prego affai , fammi un placiri , Si bai da veniri , imprivoisa verrai: Perche s' in Sapiro , c' bau da muriri, Dalla addigrizza nu muriro mai.

Potrò pure chiamar alquanto ricercati i sentimenti d'uno spiritoso giovane Poeta, il quale con alcune ragioni vuol mostrare, che Pompeo vinto fu o equalmente, o più gloriolo di Celare vincitore. Così dice egli:

Ma Pompeo non s' affligge; anzi lo sdegno Del nemico Destin chiama gran forte : Che le Cesore al Ciel sembro il men degno Di sentir l'ira sua, parve il men forte. Se trionfo Cefare in guerra; anch'effo In se domò con egual gloria il duolo. Quegli vinfe Pompeo , Pompeo fe steffo ; Duo furo i vincisori , o il vinto un folo:

Segue poi a descriver la morse di Pompeo, ucciso per ordine di Tolomeo, e avendo letto, che più volte convenne al Carnefice ferirlo, va cercandone le ragioni.

O che libera aver non pud l'uscita Por una fola piaga Alma sì grande. O con industre trudeltade il fiero Rallenta i colpi fuai nel forte petto. Sol perché vuole a poco a poco intero Guftar del suo misfatto anche il diletto .

Chi ben contempla le ragioni qui addotte per dimostrar, che Pompeo chiamava gran forte (a) la tua disavventura, perchè tante volte fosse serito dal Carnefice, senza gran pena scorge, ch' elle son più Ingegnose, che Vere , o Verifimili . L'Ingegno appunto le ha ricercate con foverchio ftudio per dir cofe straordinarie, e maravigliose, ma queste sì nuove ragioni giammai non nacquero nel Regno della Natura, ove ha luogo folamente il Vero, e il Vershmile: onde m'immagino, che ora non piaceranno al medesimo Autore, pieno di pensieri naturali. E posciachè abbiam parlato di Pompeo, avrebbe dovuto ancor dispiacere al tante volte menzionato Pietro Cornelio un fentimento apertamente troppo ricercato, ch' egli fa dire nella Sc. 2 At. 2. del Pompeo a chi racconta, come fu uccaso questo Della Perfesta Poefia Qq Eroc.

<sup>[</sup>a] Li ragione addotta per dimoltrare , che Pompeo moriva contento , e chiamava gran It in regione souch per timorium e, cue rompeo mortis contenuo, y e canativa guar forre la fina diavventira a, persono di manno ingrapolo, quanto Vera, e veribilita. Ve-ra, perché, como con faliditare rapioni prême l'atonica modifici è patrie rispissificia, she far-la. Ma le non roglam far Pompeo ramo Filodolo, egli eta Romano, e in configentia ser-va bevatu col lestre la Filodola della Gloria. Gli affecti dominanti de Romano, pe in qualfecero tante gran cole , eran

<sup>-</sup> Amor Patria, laudamque immenfa cupido. Patria , e Gloria . La Gloria era la mifura , il fine , delle loro azioni . Quello contento adunque di Pompeo, di morire di una morte, che non frutta gioria all' ucciore, è molto verificole in un Romano.

Quanto all'altra ragione, e perche tante volte fosse ferito dal carnefice, ella è quella medefines, che avez Calinola, di cui Sectonio: Non tenner in quenquien , nifi eribris d' minutis titibus animaduresi paffus aff, perpetus , micason jum praespos ; ita fieri , as fe mori fensias. Non è adonque inversionile nel caractecte di Compos , se in Caligola cra vera. Parmi bene, Non e adunque inversado quello:

O che libera aver non può l'afcita

Per una fela piaga Afine si grande. E credo, che fi fia lafciato fedutre da quel d'Orazio animeque magna Prodigum: il che è detto con ardire, ma felice.

Eroe . Erafi contentato di dire ; che egli

Involvis vulsus, asque indignasus apersum Foreuna prabere capus, sune lumina proffis,

Ma Pietro Cornelio cerca più nuove ragioni, perchè Pompeo involgeffe il capo ne panni, e chiudeffe gli occhi

Il dédaigne de voir le Ciel, qui le srabis, De peur que d'un coup d'ail contre une selle offense Il ne semple implorer son aide, on sa vageauce.

Salegna di viminari il Cucho, che lo tradifico, per paura di non parrer cil eggli, con mai excitara simpleti il. lino ajuto, e la fisu cinutetta cuntra una tolo efficia. Non è mai propria d'un Eroc, qual fi dec supporre Pompeo; non è naturale; na empia, ed inventimile questa ragione immaginata dal Traggio Franzese. To so bem poi y-che un bellistimo Ingegno è Italia non approvo ra un pensiero da lui posto in est giovenile. Due Rivali, uno corrisposto, e l'attro no dall'anata, salan duello infieme. L'utimme coti parla:

Appunto lo vo morire; e m' è più grado. Il mio tra l' fangue tuo verfar infieme. Perchè col tuo confuso, un giorno bo speme, Che dalla Bella tua serà baciaro.

Il defiderio dunque di fooprir pellegrine ragioni ralora ce ne fa trovar di quelle , che fon poi stidiote, perche hom contengone, il vero, o il Veniminie. In altra maniera ancor possono peccar gli Scrittori: ed e, quando edit rovano hevit le Verih naturali, e le interne ragioni della Materia, ma non parendo quelle-va loro assai maravighole, s'assaitatione o dimitivar per accreterle, ormate, e date ad esse muova faccia col soverchio Ingegio. Bel fentimento, mon v'ha dubbio, sha il dire, che la maggior felicità d'un popolo è l'avaze per son Monarca un Principe witroussilimo; e obe le altre nazioni strainere non fanno che sia felicità di revirce, perche non-prouvano il doixissimo giogo d'uesto Regname. Ma cob parve sentimento triviale a DiFrancesco de Quevedo, e perciò, volte egli amplificatio, e dire d'un certo Principe, alla sui franze la corona, quanto il Marr, e il Sale circuoda, che Dio gossiga qui popole, che non lon governati dal Principe fiddatt, appunto con questo metorismo di non fasti a lui fuggetti.

Quanto el mar cerca, quanto el Sol abriga; Pues lo que no gobierna, lo castiga Dios, con no sugerarlo a su persona.

Fostenble petà forse questa Immagine disendersi in qualche maniera come buona, e sossitrisi; ma non già motte altre, le quali rassinano tanto il pensero poro, e naturale, che lo guaffano: massimamente quando non parla immediatamente il Poeta, ma s'introducono sill'Teatro le genti a parlare, petrhè altora più che mai si vegliono attribuir loro naturali, e non riccati pensero il porto di sono di superiori di sono di superiori di sono di superiori di sono nell'assero. See dell'Indandro. Vodo questi circa al Affia-

na da lui amata, che poiché ella folamente ama la Gloria, ha determinate di andare a divenir gloriofo con una Vittoria, acciocché ella fi conduca poficia ad amazlo, e favella in tal guifa:

Es puisque mes suprir s'expliquoient vainement A ce cour, que la Gloire occupe sulement, se m'en vais par s'éclar, qui une l'étierre donne, Attachée de si prés la Gloire à ma Persanne, Que se pourrey peut-être ament voirre cour De l'Amount de la Gloire à l'Amour du Vainqueux.

E poiche, dice egli, indarno parlavano i miei sospiri al vostro cuore occupato folamente dalla Gloria, io me ne vo ad attaccar collo splendore, che nasce da una Vistoria, sì vicino la Gloria alla mia persona, ch'io sorse potrò condurre il vostro enore dall' Amor della Gloria a quello del Vincisore. Eccovi come è divenuto stentato, ricercato, ed affettato per troppo sottilizzarlo questo sentimento. Il voler attaccar la Gloria sì da vicino alla fua persona, affinchè il cuore d' Affiana fia forse di poi costretto a passar dall' Amore della gloria all'Amor del Vincitore, non potea dirfi con più studio. Ma questo sforzato studio appunto ha guasto il pensiero, ch' era naturalmente bello . Un' altro parimente affai affettato ed inverifimile, se ben si pesano le circostanze della passione, si legge nella Tragedia medesima A.4. Sc.2. Assiana credendo morto il Re Poro nella battaglia fatta con Aleffandro il Grande, mentre fi va nel suo dolore configliando per non sopravvivere al defunto amante, si mette a rimproverare un tal satto ad Alessandro, che sopraggiugne. E poiche egli fi fcufa d' aver cercata la morte di Poro, non per rivalità, ma per nobile defiderio di gloria: Affiana fupponendo, che Aleffandro abbia riportata quella vittoria per tradimento, ed ajuto di Tassilo Re parimente dell' India, così ragiona:

Triampher. Mais feacher que Tavile en son eoeur
Vans dispute de ja ce deun nom de Vairaqueur;
Que le reisspie se flatte avece quelque justifice;
Que vous ni avez, vairen que par son arisste.
El c est d ma douleun un spetieles offer danse
De le voir partager cette glorie avoc vous.

Triorfate pure. Ma vi fia mete, che Teffia in fiu cuere vi controffa questi bet name di Trictirere, lufiquado fi i ricitivere con qualche rejione, che l'artificio fiu vi obtie quadregnar la vistria. Ed è commente un fertucale oficial dete el min dolore il occlere, che gli eutri con voi a parte di questi oficiale. Doveva effere per verità molto difereto in mezzo alle fue futue il idolor d'Affana, s' esto la faceva partare in tal guida, e concensará d'una si révolta condizione, qualfe questia. Dopo averci fatto tutire poco avanti finoi coraggiófi lamenti, e le un disperazioni per la suppolta morre di Poro, on fi afpertava già da quella Donna una, Ristellione così ingegnola, e un s' lieve largomento di rallegratis. Ma io son cerco, che al Racine vecchio; somo di purgatifimo Gullo, non doverte pare Versimine quello pensero

Qq 2

caduto dalla penna del Racine giovane; e che egli in età più faggia avreb. be fatto parlare Affiana con più fodi , e meno ingegnofi Concetti in mez-20 a quella funesta congiuntura, ed agitazione d'affetti. Veggafi pure, come ancora in Profa ha un bel penfiero naturale perduta la fua bellezza a cagion del foverchio ornamento, e perchè s'è troppo voluto amplificarlo, e tottilizzarlo . Quante volce ( dice un Panegirifta d'un gran Capitano ) voi flesso nel passar che fase dalla consemplazione delle vostre grandi , O ordinase idee alla considerazion dell'esequirle, rimirando, che fra l'una, e l'altra si frappone l'impotenza della Natura debele, vi rimanete sutto malcontento nella cima più alsa de vostri pensieri , e sgridate la Natura sempre inferiore agli animi a voi simili! Nelle stelle azioni, nelle quali voi soddisfate l'espectazione del Mondo ; voi solo fra le comuni allegrezze rimanete il mal soddisfatto di voi flesso. Fin qui il sentimento è nobile , ed è spiegato con maniera convenevole, onde io non faprei se non approvarlo. E poteva qui arrestars lo fairitoso Autore; ma egli segne con queste altre parole. E chiamate colpa della vostra Virtu il diferto della umana imporenza; e castigate in voi le imperfezioni della forza con que dispiaceri, il di cui valore non ba prezzo, e co quali feli punendovi stimure in qualche parce foddisfare a quelle colpe, di cui vi fa reo la grandezza della vostra anima.

Benché noi possia abbiamo con molti s'empjaltrove simosfrato, quar vo fia pericolo il flabbistar sopra le Immagini Fantaltiche, qui pure vogliam rapportarne due, per gli quali appaja, che i Porti ancora in tal gnifa possione sefere affettati Cade in insta peccato, allorche l'Ingegno vuol render ragione delle Immagini lavorate dalle Fantalia. Ora ti ofictvi, perchè le Stelle sparticano al comparir del Sole : Il Racan l'immaginò con direc, che figgieimo pur paurie dels fiels dispitare a correggiere di Sule.

Et devant le Soleil tous les Aftres s'enjuyent

~ De peur d'Erre obligez de loy faire la Cour. Ancora un altro Poeta Franzele rende ragione, perché l'Aurora pianga, e sia rossa, con dire alla sua Donna: L'Aurora mon poù rimirar fenze piangere il tou folendore, che la supera; e per cagion di qualle offente ella mosfre al peco il so volto, e si code arrosse di corregora.

L' Aurore ne peut sans pleus von Ton éclas, qui la surmonte; C est à cause de cet affront; Qu' elle monstre si peu son front Et qu' on la vois rougir de bonne.

A me piacevano una volta quelli penferi; ma da che ho cominciato a pelasti fulle bilance del buon Gufto, li rittoro adquatto fimili alla fopraccennata Riffellione di Ceftio, o almeno alquianto affertati. Ne da altro procede per mio credere quella affertazione, fe non da quel volerfi rendere una ricercata ragione d'un firmagaire Fantaflica. Gentilmente immagina la Fantafia, che le Stelle figgem», che l' Aurora pinage, e che il Mare frame, attribuendo elfa umane azioni a quelle code inatrimate. Cido non è Ve-

ro fecondo l'Intelletto, ima Vero, o Vertifinile alla Fantafia, parendo a lei, che le Stelle disparendo fingano dal Cielo; che cadendo la rugiada, al-lorche nafee l'Aurora, l'Aurora flessa si ficiossa in pianzo, e si vergogni se che il Mare in rempesta sin silegnato, e froma. Fin qui la Fantasa rettamente ha conceputo, e le Metafore sono legiadre. Ma se l'Intelletto, ed Ingegno vuol posicia recare qualche impinitat ragione, perchè le Stelle signe, l'Aurora si vergogni, e piango, e si si Mare frema: egli divien dilavvedutamente ridicolo, perchè prende per una vera finga, univero piano, un femiro vero ciò, che d'olamente finto dall'Immagnazione-se va pur cercando, e sognando qualche straordinaria, e Verisimile cagione d'un'effetto ordinario, e d'un'ogetto palesemente falso.

Chi poi bramasse di trovar gran copia di pensieri assai ricercati, rassinati, e fottili, non ha che da gittar gli occhi sopra le Poesie di molti samosi Autori Spagnuoli. Potrebbe pascersi la curiosità nelle Opere del Gongora, del Villamediana, di Lope, e di D. Francesco de Quevedo. Nè ciò si crede da qualcun di loro biasimevole, perchè essendo gl' Ingegni Spagnuoli naturalmente nello stesso ragionamento famigliare acutissimi, penetranti, e fortili, stimano essi per conseguente molto più lecito l'esser tali ne' versi, che sono un ragionamento studiato: Cercano essi perciò ragioni sottilissime, che noi chiameremmo bene fpeffo troppo acute, inverifimili, ed ofcure, ma che tali forse non pajono ad essi . M' immagino tuitavia, che ne pur da' Poeti più valorosi di quella Nazione sieno approvati certi sentimenti manifestamente Sofistici, o troppo spiritosi; e certo dovean molto dispiacere a Garcilasso della Vega , Autore d'ottimo Gusto in quel Parnaso . È da chi potrebbero mai per nostra se digerirsi sentimenti simili ad' uno del suddetto Quevedo? Loda questi un Principe mirato a cavallo, e dopo aver detto affai bene, the quel genoroso destriero in vece d'ubbidire al vento, ch' egli vantava per padre, lo disfida al corfo.

Al viento, que por padre blasonaba; En vez de obedecerle, desafia.

Segue a dire, ch'egh in moftrava fertato di Mercurio, o fia d'Argento vivo, onde minacciava il terreno, e moftrava di ferirlo, o calcarlo col piede, ma non lo feriva in effetto; poiché fentendofi carico di al gran maestà vide, e simò eziandio la terra indegna d'esfere calcata.

Herrado de Mercurios fe mostraba, Si amenazaba el suelo, no le boria; Porque de sansa Magestad cargado Aun indigno le viò de ser pisado.

E in proposito del Gusto degli Spagnuoli, mi si reca alla memoria un' offervazione curiosa, da me farta una vosta in un Codice originale scritto a penna, ovi erano alcuni pochi versi Spagnuoli d'un famoso Poeta Italiano. Avendo io confrontati i tempi, i nomi, e la persona, a cui sono indirizzati, ma avvidi, che l'Autore di esti foi si eclebre M. Pietro Bembo, che possia ricevè maggior lume dalla Porpora. Era egli giovane assa;

quando ferifie sai verfi per piacere ad una gran Peincipella di nazione Spaguiola. Ora vefit egli così bene il genio della Poesa Spagniola, che alcuni di que veri possono pare ri roppo actamanene pensiti, o non figliuoli di chi con tanta leggiadria ferifie in Italiano. Non dovrà effer difearo a' miei Leggitori, s' io ne rapportero alcuni , benche fieno il primo abbozzo, e non perfezionati dall' Autore.

Si mi mal no gradesceis,
Digo, que nouy bien bazeis;

Pues mas que todas valeis,

Que mas que todos yo pene.

Se non gradite il min male, confesso che molto ben sare; poichè voi più di tutte meritare, ch'io peni più di rante meritare, ch'io peni più di rante. In altro lougo dice, che deve Amore ser serve il sino nome, e sipiega le sue insigea, quirni mo à la vina, che cor, n'i la moste, abu ammazza. Aggiugne, che la forza d'Amore è il géande, la sua legge è à i temura, che l'usono vive della morte, ce muore della virta. Conchibde sinalmente, che Amore allarcia, e scingite, nè vi da pomere, che fa superiore al son; che vi sovere, o per dir maglio il suo rone ben bene, è quelle, che accide, e il delure è quel, che se vivere.

Amer, que anuda, y defata
Non bai poder, que al suyo prive.
Su quever es lo que mara:
T el dolor es lo que brue.

Altrove così parla:

go da un tale.

No se, para que naset;
Pues en tal estremo estò.
Que el bivir no quiero yo,
T el morr no quiere a mi.

Non se mai, percé is fia naris, poicè, mai rauco in sale chemo, cè il vivere nd voglis io, e il marine mos vaal me. Ne tralacio alcuni altri lavorati parimente con molta acutezza, e in loogo d'effi ne rapporto altri pochi, i quali mi pajone affai leggiadri, e ingegnoli. Ea egli, credo io, corà dire ad una eltera, o aktra coda invista da lai alla fua Donna. Io ven-

> Que es san unestro servidor, Que en vuostro poder conseste Su ventura: Como en menes de el pintor El pintor alegre, a triste

Il quale vi è sanso fervidore, che sussa fla in poser vostre la sua fortuna, come in mono del dipinave il dipinger lissa, o messa una figura. Dire parimente, che non si lagna de dolori, ch'ei sostre per lei, posebè la cagion del pentre è guiderion della peri.

Que la caufa de el penar

Volgendofi in altro luogo alla Morre, le ragiona in questa maniera :

O Muerte, que fuelet fer De sodes mel recebida, Agora puedes belver Mil angusties en plazer

Nits angustias en plazer Con su penosa venida.

Y puesto que su berida

A fosil muerte condena,

No es dolor, san fin medida

El, que da fin a la vida,

Como el, que la vien en pena.

O Morte, che mal volenteri fuoli effer accelta da nutri, pra puoi cangiar nille miei affanni in un piacere colla-tua venuta; e sutseche la tua ferita mi
facelle proper una morte acuta, nue ma à dalore i fuisionata quella, che dà

te mite agranto me pacere equia-rus comuto ; e sutreche la rus greta me fecesse propor un morre acute, puer uno è dobre : l'inssuran quello, che di fine alla vita, come quel che la siene in pena. Sopra un Ritratto della medefina Principessa m'immagino io, ch'egli ponesse questi altri quattro versi Italiani.

> Da quella, obe nel cor scolpita porro, Vi ritrasse il pissore;

. Mentro per gli occhi fuore

Qual fiere dentro, agevolmente ba forto.

Leggesi pure nel suddetto Manuscritto un Madrigaletto composto, e scritto di man propria dalla stessa Principessa Spagnuola. I primi versi son tali :-

To pienso, si me muriesse, Y con mis males sinasse

Defear, Tan grande amor fenefciesse,

Que sodo el Mundo quedaffe .

Sin amar. Sin morissi, e có miei mali cessasser i miei desiders, in mi credo, che mana cherebbe un amor il prende, che susso il Mondo rimarrebbe senza amore.

E ciò bassi per memoria del gran Bembo, e per far considerat come egli avac presi l'aria Posquoda in compro versi. Printa per l'e sin en argionamento delle Immagini ricercate, ed affettate, non eglio lasciar dire, che alcuni volendo alle volge fostilizza troppo le cole ; e vestire con brevità, con acutezza, con soverchi granamenti; oscarano fenza avvederiene fonticamente i lor pensieri, e li fain divenire ridicoli. E pure i oscarità ovenga dal non fapersi ipicaggere, a vernga dal troppo fludio della brevità, è un'affettazione, o visib bruttilistio, da cui debbono con gran cura tenefri lontani tutti i leggiadi Poett, e Scrittori: esfendo per lo contrario la chia-rezza a i sentimenti coi necessarà, come la luce alle cose materiali, acciocche si conocca la loro bella. Corondo arii, scrivva Quinatiliano nel

hib. 4. cap. 2. que nimium corripientes umnia fequirur , obfeurites ; nem fupervacua cum radio dicuntur , necessaria cum periculo subtrabuntur . Mi conrenterò di recarne un folo efempio . L' Autore d' una Orazione recitata in lode del Sig. Girolamo Pesari Podestà di Bergamo, così ragiona. Questa è una felice svensura nella Repubblica , non poser effere un poco più degli altri fenza dar nell' Eroico . Non altrimenti è a voi avvenuto nel governo di quefla Patria. Trascendeste i limiti dell'ordinaria legge, e per effer più grande, dafte nell' Epico. Avese perciò spavensato il noftro Amore, che non può mifurare l' Eroico della vostra Virsh . Le dignità par che spoventino , perchè banno del Tracico : la vostra m' avanzo a dire , ch' abbia del Tragico , perchè spaventa. E a dire il vero, come potremo coll amarvi mostrare, qual voi foste verso de popoli, i eravase susso di Noi, anche allor quando non eravamo di Voi ? Operavase per noftre bene in quel sempe fleffe , in cui flanchi dall' opevare prendevano ripofo gli afferti ec. Eccovi come il voler pur dire ogni cofa con maniera acuta , e diverfamente da quello , che potrebbe cader in mente ad altrui , ci sa ipesso ricercar troppo gli ornamenti , e precipitare in una dispiacevolissima Affettazione . I pensieri tutti prima debbono esfer cavati dal Regno della Natura , non dagli ipazi immaginari , e Metafifici dell' Ingegno ambizioso; Debbonsi poi spiegar chiaramente, e vestir con ornamenti naturali, convenevoli, e modelti ; non fi vuol caricar di belletto il lor vifo, non opprimere di nustri capriccioli, di troppi siori, di troppe gemme la loro natural bellezza. Saggiamente in questo proposito scriveva il citate Quintiliano nel Proemio del lib. &. che i pensieri più belli son quelli , che son più semplici , e naturali . Sunt oprima , minime accerfica , & femplicibus, arque ab ipfa veritate profectis femilia . E il medefimo Autore appreffo va riprovando i difetti, che noi fin quì abbiamo accennati, con queste parole : Quod rette dici porest , circumimus amore verborum ; O quod fatis dicum oft, repetimus ; O quod uno verbo potest , pluribus oneramus ; O pleraque fignificare melius puramus, quam dicere. Quid, quod nibil jam proprium places , dum parum creditur difertum , quod & alius dixiffer ? ciò bafti incorno all' Affettazione.



Tre spezie d'Ingeni. Musico, Amaterio, e Fidospico. Anichi Peati Italiani bignossi di due primi . Necessità, du usezi del Fidospico. Difetto del Marmo. Fisiospia Monde, e Logica necessira di Peati. Sonimensi d'alcuni Autori Franzesi, e del Talso pesai. Oscurità di Dante, Lega dei tre sungeni.

C' E' ragionato finora della Fantasia, e dell' Ingegno, e s'è dimostrato, Quanto la virtà di queste due Potenze sia necessaria per divenir gloriofo Poeta. Ora voglio aggiugnere alcune altre offervazioni fopra l'Ingegno, le quali per avventura potranno effere di non lieve utilità. Dico adunque, che a formare un Poeta eccellente non folamente si richiede una pronta, chiara, e feconda Fantalia, un' acuto e vivace Ingegno; ma che è ancor necessario quell' Ingegno universale, il quale da me vuoi chiamarsi Filosofico . Ma per intendere, che cola sia questo Ingegno Filosofico , bisognerà configliarfi co' Platonici , e spezialmente con Plotino , il quale nel lib. 3. Enneade I. ci lasciò scritta una bella dottrina. Dice egli, che fra gli uomini si truovano tre, per così dire, spezie d'Ingegni, cioè il Musico, l'Amaterio, e il Filosofico. Tutti cercano, ed amano il Bello; ma l'Ingegno Mufico studia folamente il Bello, che è ne fuoni, ne canti, ne numeri, e in fomma tutto ciò, che porta feco armonia, e diletta l'udito, fuggendo esso la dissonanza, e tutto quel, che non è armonioso. L'Ingegno Amatorio cerca il Bello, che appaga, e diletta gli occhi, e si serma sulla superfizie avvenente de Corpi. L'Ingegno Filosofico finalmente va in traccia anch'egli del Bello, ma di quel Bello, che è incorporeo, nè fi vede , nè s' ode, ma folo si comprende coll' Intelletto, il quale dalle cose udite, o vedute intende le Bellezze interne, e universali delle cose. Come queste tre maniere di contemplare, e cercare il Bello, s'unifcano, o debbano unirsi dall' Uomo, per poi giugnere alla perfezione della Filosofia, e all' Intendimento delle cose divine , lascio che si dimostri da Plotino , e dagli altri Platonici . A me solo giova di valermi di questa nobile dottrina , appropriandola agl' Ingegni Poetici. Questi pure da me si dividono in tre ordini. Altri sono Ingegni Musici, altri Amatori, ed altri Filosofici. A' Poeti, che fon dotati d'Ingegno Musico, piace l'Armonia de versi, e a questa principalmente intendono con lo fceglier le Rime, e le parole, o più fonanti, dolci , maestose , o pur aspre , languide , terribili , siccome porta la natura dell'argomento, che trattano. Lo studio lor singolare consiste poi nel ben legarle insieme, nel trasporle, e collocarle in tal guisa, che la costruzione, e il fenfo non ne divengano ftentati, ed ofcuri, e il verfo empia d'Armonia gli orecchi, portando all' Anima le foavi bellezze della Mufica . D' Ingegno Amatorio fon provveduti coloro, che si fermano sul Bello superfizia l delle cofe, non penetrando nelle Bellezze interne . Pongono essi gran cura nelle belle, e vive deserizioni delle cose, nella scelta degli Epiteti , nell' Della Perfetta Poefia.

ornamento, e cercano il minuto degli oggetti, che han veduto, o fi sone immaginati di vedere. Chiunque ha per minitra dell' Ingegno sito una vi-gorola, e sertile Fantasa, e chi ha il dono della parola, cioè ha in sia mano, e facili tutre le Rime, e spiega senza sento, e naturalamente tuto ciò, che gli cade in animo, quantunque difficile, e strano, portà dirsi dotato d' Ingegno Amatorio. Proprio in sine degl' Ingegni Filosofici è l'internati nelle cose, cavame fuori le ragioni ascole, e le bellezze, alle quali non giugne il guardo corporeo, dissinguere il Vero dal Falso, il sodo dal ridacolo, il Bello verace dal finto, argomentande si qualifuoglia cosa, e concependo fentimenti nobali, pellegrini, delicati, secondochè ne da campo la Materia propossa. Sicchè l'Ingegno Musico provvede i versi d'Armonia, e di numero; l'Amatorio dà loro l'ornamento, e pulice la Materia; l'islosso fruttuvo ai si sodo, e scepite il fodo, e e il bello interno della

Materia trattata in versi .

Ciò posto, diciamo, che tutti e tre questi Ingegni, ma spezialmente l'ultimo, fon necessarj per formare un compiuto Poeta. E primieramente se dobbiam confessare il vero, i primi , ed antichi Rimatori d'Italia mostrarono gran povertà d'Ingegno Musico. Quando all'orecchio solo, il cui tribunale è superbissimo, toccasse di dar sentenza sopra il merito loro, certamente farebbero talvolta condannati alla pena di non effer letti. Ad ogni passo ne' lor versi inciampano i Lettori in parole, e Rime aspre, cadenti, plebee, desiderandovisi ben sovente il numero, (a) onde sembra a taluno di leggere non versi, ma prosa . Per questa cagione il Tasso in iscrivendo a Luca Scalabrino dicea per ischerzo: le bo Dante, e l' Ariosto nel numero di coloro, che si lasciano cader le brarbe. E voleva dire, che non mertevano farica, e studio veruno per tostenere il decoro, e la Maesta Poerica, trascurando eglino i versi numerosi , e le parole dicevoli al Musico genio della Poesia. Il Petrarca medesimo , consuttochè migliorasse coranto il numero Poetico, e sia ordinariamente gentile, ed armonico, nalladimeno anch' egli non rade volte ha qualche odor di profa, e non fo tien coll' armonia necessaria i suoi nobili concetti. Non otterrebbe gran plauso a'noftri giorni chi utaffe fomiglianti versi:

Nemica naturalmente di pace, Che di lagrime son fassi uscio, e varco.

Però

<sup>[</sup>a] Onde fembra a talene di leggere, non versi', non profe, J Si, a quelli che non li faitno legget colle profe a finoi longdi, e mulcialmente, comet vanno letti versi. I versi le reside Marino, e de Moderni i, fispran leggere da tutti , e fi cantano da pre loro, terra che il tuttore vi metta pomo d'anterinano. Non coli l'irrevira e gali versi con consideratione del consideratione de la companio de la collega de la c

Chi non ci fa une pieciola pola, o follentamento in quell'AI, posto nella sella sede, che si può sare con qualche ragionevolexa, esfendo quelli Avverbi finaenti in Mont fatti dal Latino Abbrivo marie, come dostramento esfervi il Managio, e in conselgenza di deu petra: estro che abbatterà il verso a sono di prosa. Ma s'egli nel mezzo si sostene un piecol che, e poi

Però al mio parer non gli fu onore. A Giudea sì: santo sovi ogni staso. Smarrir posria il suo natural corso.

Di simili versi, che o fentono della profa, o sono inselici di numero, maggior copia s' incontra ne' Trionfi . Che se a qualche estimator del Petrarca piace ancora oggidi lo fnervato fuono, che talora fi fa fentir ne fuoi verfi, vuolfegli ricordare, In magnis (così Quintiliano ferivea nel lib. 10. cap.2.) quoque Auctoribus incidunt aliqua vitiofa, O a doctis etiam inter ipfos reprebenfa . Es utinam cam bona imitantes melius dicerent , quam mala pejus dicuns . Quum borride , acque incomposite quidlibet , frigidum illud , O inane exculerunt , antiquis fe pares credunt , qui carent cultu , atque fententiis . Eguale appunto ai migliori antichi si credea per questo d'effere un Letterato, il quale invidiando la gloria, che si guadagnava da Carlo M. Maggi amico suo per mezzo della Poesia, diedesi in età già provetta a far versi alla maniera di Dante : il che fu a lui materia di poco onore, e di gran rifo agl' Intendenti di tal professione. Il secolo nostro può dirii secondistimo d' Ingegni Musici in Poesia (a), cercando tutti al presente il numero, e l'Armonia più nobile ne verfi loro, dappoiche n'è ancora infegnata, e pubblicata l'Arte da Scrittori dottiffimi , e fi leggono le Rime del Taffo , del Chiabrera, del Marino, del Testi, e d'altri Poeti eccellentissimi in questa virtů .

Credo ancora, che nel Parnafo de vecchi Poeti Italiani poteffe maggiormente adoperarsi l'Ingegno Amatorio; imperciocche noi miriamo spello le Poesse di quel tempo ascitutte, secche, e simunte, senza ornamento di belle, e vive Figure, con sentimenti poco spiegati; oscuri, e triviali, con descrizioni basse, e plebee. Da tali dietteri si guarda chi ha l'Ingegno Amatorio, e nel Petrarca ben rade volte si potranno questi osservare. Ma ne no pieni si Romanzieri, che prima del Bojardo, e dell' Ariosst composero versi in Ottava Rima, e lo stesso Bojardo benché superasse di moito gli

dà l'andare al verso, in luogo di sgraziato, ch' egli a prima vista appariste , mon partà privo del tutto di gratia. Niccolà Villani nel Fagiano vosi rimutare versi del Petrauca, dove per etenpio ia paralo Mise e dali sisti foci pericocchi verandone Care , stoto caso, son non si con la comita del periodi del periodi del comitato del periodi del comitato del periodi del comitato del comitato del periodi del comitato de

[a] Quelli Poeti moderni , per andar troppo dietro a un certo numero filátto da lono pel diritto e, pel busno, danno nell'unificon ; cei | lono verfi, per col dire, finodano le campane, o faltano a piè pari ; fierta quella ravirel di numero , c difignatiani nel discondo i luggetti, che fi nattano, che fece il minabile de gli antichi, e che è quella cofa, che fa la Poefia toccamte e affettuofa. Claudiano , e Ovidió hanno più dolectra nel numero il Vigilio ; mas nono auther inercieryol , e mangano di quella forta, e di quella match.

antichi, pure non fu pienamente fornito di fomigliante Ingegno. Per quefla cagione ancora fuole a parecchi difpiacer la lettura de vecchi Poeti . Crebbe di poi ne' Rimatori del Secolo fedicefimo la cura , e coltivazione dell'Ingegno Amatorio; cominciò ad addobbarfi meglio la Poefia, a deferiverfi ogni cola con più leggiadria, e vivezza, e al accoppiar co' feminenti Poetici la nobilha, la chiarezza, e la delicatezza; conde a quest' ora è fertilissimo di si fatti Ingegni il Parnafo d'Italia,

Ma nè l'Amatorio, nè il Musico bastano per dar l'ultima mano a i versi . E' di mestiere , che faccia lega con essi ancor l'Ingegno Filosofico , anzi fenza di questo fon quasi per dire , che nulla di buono , non cl.: di perfetto, possa alpettarsi in Poesia. Nè per altro sì studiosamente si leggono, e piacciono affaisfimo alla gente dorta molti Poeti de primi Secoli, se non perchè riluce re' lor componimenti quetto sì stimabile Ingegno . Penetravano essi co' lor pensieri nell' interno della Materia, e scoprivano da per tutto bellissime Verità, e sontuole ragioni, che poi servivano a rendere internamente bello, e pellegrino il lor laverio. Nel folo Affetto amorofo, che fornì ordinariamente d'argomento le Rime loro, mostrarono essi quanto fosse in questa parte il proprio valore. Io certamente oso affermare, che gli antichi Poeti Greci, e Laiini, o sia perchè l'Amore tanto celebraio da loro in versi avesse per fine la sola superfizie del Bello, cioè i corpi; o sia perchè non penetrassero dentro a sì fatta Materia, usarono quasi il solo Ingegno Amatorio, e Musico nel trattar questo affetto, e ne toccarono la sola superfizie. Laddove i nostri Italiani mercè dell'Ingegno Filosofico scoperfero tutte le midolle di tal passione, e ne trassero mille verità, ed Immagini vaghissime, e gentili, che indarno si cercano fra le Poesse degli antichi. E quando attribuisco a i nostri Italiani, e spezialmente al Petrarca, la gloria d'avere scoperto nell'argomento amoroso tante ricchezze per l'addietro incognite, non credo di far torto a i Siciliani, o a' Provenzali. A i primi , perchè il linguaggio da loro usato in versi non può dirsi differente dall' Italiano, e perciò comune a loro è la gloria della nostra Nazione. A i fecondi, perche forfe, ginfta quel che è detto altrove, furono posteriori a noi aliri nel compor versi Volgari, o perchè per sentenza del nostro Tasfoni, (a) intendente del loro Linguaggio, non fi follevarono molto da ter-

<sup>[4]</sup> Non fo dire, se fosfe il Tafoni molto intendente del linguaggio del Procenzali ambietà prima per bene dei tutti gli signi della lingua Spagunola I altanna, e Francée, non a arrivano da chicheffia priettamente a intendere i feccondariamente perché gali non nel fiesa, a set contradere qui patin, che i printaneate cita, ant con temoralità deve hisgni, cert prima del prima del recent del prima del

ra, e non sono di gran valore i loro componimenti. Ciò maggiormente potrebbe comprenderi da chi vosolfe por qualche fludio nella lettura d'elli, trrovandoli tuttavia in gran parte raccolti in un prezioso Manuferitto già compilato l'Ano 1254e e confervato nella Biblioteca Effente, Queflo Inggno Fisiofotco preso a Poeti nostri is stele policia ad altri argomenti, e a tutte le altre passional, che fan correggio, o guerra altre mane Virtiv.

E' superfluo però il dimostrare, in quai suggetti si abbia pure da esercitare l'Ingegno Filosofico : imperciocchè in ogni parte de componimenti Poetici, e quasi sempre, è necessario che questo s'adoperi. Altrimenti i versi , quantunque sieno armonici , e portino una vaga livrea di colori , non ispereran di piacere agl' Intelletti gravi, e a i più saggi estimatori delle Opere Poetiche . Se si offerveranno le Rime d'alcuni Poetastri, e ancor di Poeti rinomati, che nel Secolo poco fa trapassato comparvero alla luce, noi non sapremo in esse ritrovar bene spesso questo Filosofico Ingegno. Le Rime loro fomigliano agli abiti luminofi, e pomposi de Commedianti Mufici , che abbagliano la vista , e compariscono in lontananza preziosi , e pure son composti di vil tela, e d'oro falso. Avrannò ben costoro posta tutta la lor cura nel coltivare gli altri due Ingegni Musico, e Amatorio; numerofi, e gratissimi all'orecchio faranno i lor versi, vaghe le descrizioni, vive le Traslazioni, e scelti con acutezza gl' Epiteti. Ma perche i lor penfieri non hanno poi novità, e fodezza intrinfeca, e perchè i lor versi non hanno molto dell' Ingegno Filosofico, si può dire, che lor manchi, se non l'essere, almeno la vera persezion di Pocta.

Che se ho da consessar iliberamente il mio parere, stimo ene nel numero di coltoro abbia da riporti il Cavalier Marino, Potea secondo la mia opinione non infimo tra gl'Italiani, e secondo la sina, e quella de suoi seguaci il più Ingegnose, che abbia mai avuto l'Italia. Può ben darglisi lo de, perch'e gli tosse provveduto d'una seconda Fantasia, d'una s'elicità, e chiarezza maravigliosa ne'suoi vessi, e ancor d'altre doti degne d'invidia; ma ciò non ostanne dee consessar con con d'altre doti degne d'invidia; me ciò non ostanne dee consessar che successar povero del Fislosfico. E nel vero mi son meco stesso non poco rallegrato in vedendo, che il Cardinale Sforta Pallavicino, uomo veramente mirabile per lo suo Piolosso. Benesso sence del calora non assi temperante per l'ingegno Amatorio, avea col sio migliore Intelletto prevenuta la sentenza, ch'i popro, anzi s'era fervito del medesmo nome d'ingegno Fislosso. Diec eggi nel libro inticolato. Vindicariones &c. parlando di questo Pocta, le seguenti parole: Non implet il de quidem, sur ingeune faster, avec mess. In numero selescimente.

più non i intenda , a appesa (s. se ginerana stathè velligio ). Is diso per perora, a rendeci risti fielli smo colonir, cella Liberia de Poll. di S. Lomeno del Gerendi (cree Dota mio Sigenore, nella quale fa se confereano due Raccollet, e una di quelte antichificani in estra pecera ; e ho veluo, che non olintere qualta difficientà di fisianedre, e in alcuni Austro di loro imposficiità, farebbe colo utilifican, per le conjoni e propirità della Lingua ToGram, il degli kiora sia il qualta gli inco, o con larira stateron quelle collevazioni, e del posettro.

porius videtur, quam incedere; sum vero canoris nugis audisum fallere, non succo sententiarum, atque argutia animos pascere. Quas enim argutias promit, adulterinas, O tamquam supposititias promit; baud ingenuas, ac veras, O respectantis oculi acumen non formidantes . Ma per meglio fignificar la fua intenzione , aggiugne questo grave Scrittore : Uno verbo : carebas Philosophico Ingenio, quod in Poeta vehementer exigit Ariffoteles. Non fo trovare, dove ciò fi dica da Aristotele, ma so bene, che il Marino meritò cotal censura. E quando fi dice, che qualche Poeta è privo dell' Ingegno Filosofico, non s' intende già, ch' egli ne sia senza affatto, ma che per lo più i suoi versi l'accusano di tal disetto. Basterà affissare alquanto gli occhi interni dell'animo nelle Opere sue, e tosto apparirà, che egli forma bensì amene le descrizioni; sa con leggiadria chiudere, ed esprimere in versi tutto ciò. che gli piace; ha le Rime ubbidienti, e pronte, ulando con felicità ancor le più strane; ( a differenza d'altri , che solamente sanno valersi delle più facili, e non truovano agevolmente mamera di fare un Sonetto, se da lor non s'adopera la Rima Ore ) pone fotto gli occhi vivamente le cose , fa versi numerosi, e dolci, e ha molte altre vittà proprie de i due primi Ingegni. Ma i suoi concetti, e spezialmente nella Galleria, Opera scipita, si scuopriran ridicoli, e privi di quel Bello, che è fondato sul Vero. Si conoscerà, che i suoi ragionamenti non eccedono il mediocre, ed usato saper degli uomini, se non forse nello Stil fiorito, e tenero, che può ottenersi quasi col solo ajuto dell' Ingegno Amatorio. In somma egli non passa oltre alla superfizie delle cose, ed è talora un puerile Poeta, avvegnachè talvolta ei voglia comparir Teologo , Filosofo , e Maestro delle Arti tutte . Le stesso per consentimento ancora del P. Rapino si potrà dir del Teofilo Poeta Franzese, non poco simile al nostro Marino, molte volte non essendo altro i componimenti d'ambedue, che

Versus inopes verum, nugaque canora.

Per lo contrario gl'Ingegni Filosofici colla felicità dell' Intelletto loro penetrano nel fondo delle cose, scuoprono ancor le bellezze più ascose degli oggetti, ed empiono di sugo qualunque lor componimento. I lor pensieri son fondati sul Vero, e tali, che spesse volte dall'ordinario saper delle genti non fi farebbono conceputi. E non è già, ch' eglino perciò sprezzino que' fentimenti, che poffono, o fogliono cader in mente ad altre perfone, e al volgo stesso; ma questi pensieri ancora son da loro ingentiliti, e con novità , e grazia adornati , e sempre son con delicatezza scelti , non adoperati a caso, o per povertà d'Ingegno. Per la qual cosa diciamo, che gl' Ingegni Musico, ed Amatorio sono sufficienti solamente a fare i versi numeroli, e a dar loro un'ornamento superfiziale; e per conseguenza ch'egli è necessario a chi desidera di divenir persetto Poeta, il congiugnere a questi due Ingegni anche il Filosofico. Chi li possiede tutti e tre può sperar l'immortalità a i suoi versi, o almen di piacere agl' Intendenti migliori . Tali a me pare che sieno stati il Petrarca, il Bembo, Monsignor della Casa, Angelo di Costanzo, il Tasso, oltre ad altri Poeti famosi della nostra Italia . Questi furono alberi bellifimi da vedere per le lor foglie, e per gli fiori, ma parimente utilifimi per le loro firuta. Laddove i docari folamente degli altigue Ingegni fon come i Platani, i quali rendono a' padroni il folo tributo dell'ombra, effendo il pregio d'effi tutto ripofto nella fterile bellezza delle lor foglie. E di fatro in chi è privo del Floiofto. Ingegno noi troverano gafai del voto, e molte frondi, o cofe fuperflue, sulando effi gran copia di parole per ifipegare un fol conectto, e talvolta replicando lo feffo conectto più fiate con altre parole, fenza che qualche gagliarda paffione (a cui ciò fi permette per natural privilegio) foufi i tanto ridit i do feffo. Sicché firemendo i verfi loro, poco fugo poffiamo fperame. Spremiamo per alempo quelti d'un' Autore per altro degno di fomma lode, e che ficutamque non può diri fattove povero d'Ingegno Filofofco. Serive egli così:

A popolar I Aganippea pendice

Corre surba mendica,
E beon labbra plebee l' Aonie fonti.
Quella di facri Allor felva felice,
Tanto al suo crine amica,
Cerchia, ma con rossor, sustiche fronti;

E ne gemini Monti, In cui Parnaso ba bipartito il giogo,

Sol scalza Poverta degna aver luogo.

Tutto il sugo di questa numerosa Stanza altro non è, se non che oggidì si dà allo studio della Poessa la sola gente povera, e vile: il che già s' era proposto prima in tre altri versi nella Strosa superiore:

Ond è, ch' oggi non sale Fastosa Nobilià sull'erre cime,

N\( \) si\( d\) i de Cavalirie orma v\( \) imprime.

Ci\( \) con parole diver\( e \) rifonanti \( \) i va ripetendo ; e \( e \) tuttavia parelle ad alcuno ben fatto per viri\( \) dell' Amplificazione, almen conver\( \) \( \) chi egli conceda ; ellere certamente una gran fronda quella ; dove per fignificar' in \( Parm\( \) p\( \) and por a quell' di deve ver\( \) :

E ne gemini Monti, In cui Parnaso ha bibartito il giogo.

Senza che, forfe avrebbono altri avuto diffuciltà in dire, che l'Alloro con rollore corona le rutliche fronti, effendo sì noto a tutti, che Omero, Pindaro, Efiodo, Virgilio, Terrenzio, Plauto, Orazio, anzi quafi tutti i più famofi Poeti non nacquerto, piè furono Cavalieri; onde l'Alloro dovrebbe già aver depolo il rolfore, e fenza vergogna cingere anchi oggi la fronte de poveri. Dall'altra parte il fondo, che han gl'ingegni Filofori; traficare da per tutto ne lor verif, che fon pieri di cole grandi, nobili, vagalifime, e diverfe; per ifpiegar le quali adoperano ordinariamente le fole parole neceffarie gi guardandofi dal fuperfluo, ove fpeffo inciampano gli altru dei. Quelli fanno, per dif così, viaggio, jaddove il folo Amatorio fi arrelta ad ogni paffo cogliendo fioretti. Il buon' Ovvidio anch' egli talor lacivata trafportarfi in quello difetto.

Ma per meglio ancora intendere, come si conosca ne' Poeti, e da loro s' adoperi l' Ingegno Filosofico, mi giova il diltinguere due suoi Ufizi. L'uno si è quello di cavar fuori le ragioni, e le verità da qualunque cosa in guisa tale, che poi compariscono tutti i ragionamenti impastati d'un certo sugo, che pasce mirabilmente l'Intelletto di chi ascolta, o legge. L' altro è quello di ben trattare gli Affetti , e i Costumi . Consiste il primo Ufizio nella contemplazione, o speculazione, e il secondo più tosto nella pratica delle cose . Amendue queste Virtù naturalmente si possono posseder dagli uomini fenza lo studio delle Scienze; ma perchè ciò riesce di rado, o almeno con molta imperfezione, perciò convien ricorrere all'ajuto delle Scienze medelime, o pur della fola Filosofia. Questa illustre Scienza noi la dividiamo in tre diverse. Una può chiamarsi Filosofia delle cose, o Fisica, da cui fi confidera la Natura . La feconda è la Filosofia della mente , appellara Dialettica, o Logica, e Metafifica, da cui s' infegna la maniera di trovar la Verità. E la terza può dirfi Filosofia del cuore; che insegna il Bene agli uomini, e suole appellarsi Morale. Ora le ultime due son del tutto necessarie a' Poeti, e senza di queste scrisse ancor Cicerone a M. Bruto, che non poteva alcuno effere giammai vero eloquente. La Logica, e feco la Merafifica ( purgate però dalle fuperfluità , che han con loro mischiate i Secoli rozzi ) sop quelle, che ajutano alla speculazione, a ben'argomentare, a ben dividere, e a ben legar le cose, e che ci fanno trovar le interne Verità, e diftinguere il Bello vero dal falso. Golla Filosofia poi del cuore fi rendono atti i Poeti a ragionar con fondamento delle paffioni. de' costumi, e delle operazioni umane.

Oltre a quanto s'è detto altrove della necessità, che hanno i Poeti di ben saper la Fisiossia de costumi, voglio qui aggiugnere l'autorità d'Orazio. Pensa egli che l'essere uom saputo, e dotto, sia principio, e sonte del ben comporre i versi. E tutto questo sapere secondo lui, consiste nella conoscenza de costumi, e degli affetti, per appendere i quali ci consiglia lo studio della Fisiossa para conse egli dice, Socratica. I suoi versi nella Poetica surono con l'attanta in Italiano dal Canonico Giulio

Cesare Grazzini .

Del perfesto comper principie, e fonte Solo è il Saper; quesflo potram mosfrarii Di Socrate el carte illustri, e conte: Dille più erme aller desferte parti Le panole verram spontamemente Con seguito pompolo a corteggiarii. Colui, che appresse botto cibe richinde Della Patria il dovore, e qual ferbassi Debba agli amiti invoiabili fede ce. Certo colui, che in simili qui esperta La mente avuò, quade a ciassom conviete s, Remderd sul aragono con segge certa.

Che

Che se alla Filosofia Morale si porrà ben mente, imparando noi sa natura, ed economia delle Virtà, e delle Passioni, infinito sarà il giovamento, sobe ne trarremo per ben trattar tutte le impresse degli unimia. Tosto penetterà il guardo nostro nelle viscere degli affetti, e si attribuitanno se parole, e i concetti convenenoli ora agli Eroi, ora alla gente bassa, ora al super, bo, ora allo segonato, oma alla vazro, e a tutte se altre inclinazioni degli unomini. Così troveremo sodezza, e valore intrinseco in tutti que pensieri, che adoperarò il Poeta, e non ghà il sio dispersitasio ornamento.

Egli è certo, che per diferto di Filosofia Morale talora dalla gente fi lodano cose, che non meritano lode alcuna, anzi son biasimevoli; e per lo contrario non si fa gran conto di altre azioni, che pure son degne di gran commendazione. Peccano in ciò talvolta alcuni Pocti, i quali prendendo a rappresentar le imprese, e i ragionamenti degli Eroi, lodano come segni, ed elempi di vera Fortezza quei , che folamente sono d' Audacia, e di Temerità. Nel che fiami lecito di dire, che non badarono molto agl'infegnamenti della miglior Filolofia due Autori Franzefi, il primo de'quali descrivendo il fatto d'arme di S. Lodovico a Taglieburg dice: cb' egli fece delle azioni , che sarchbono accusate di temerità , se il valor Eroico non sosse infinisamense superiore a russe le regole. Il sis des actions, qui seroiens accusées de semerisé, si la vaillance beroique n'ésoit infiniment au dessus de souses les regles . L' altro , che è un Poeta , lodando il valore dell' esercito. Franzese nel passaggio del Reno, dice : che il nimico fulmina dalla riva i soldari a cavallo, che paffano. Il fiume è rapido, e le acque son gagliardamente agitase ; Cofa capace di spaventare , se cosa alcuna potesse mestere spavento ne Franzes.

Horrendum! scirent si quicquam borrescere Galli.

Son rapportati dal P. Bouhours questi due sentimenti, come Riflessioni vive, sensate, e leggiadre. Ma per disavventura tanto gli Autori, quanto il lor Panegirista presero per gran Virtù l'ombra sola della Virtù , e credendosi di commendar' il vero Valore, lodarono la sola Temerità, e l' Audacia . Io non so come si possa dire , che il Valore Eroico sia superiore infinisamente a susse le regole. La vera Fortezza, cioè il Valor degli Eroi, ha le fue leggi, le fue regole, e i fuoi limiti, oltre a' quali non è permeffo di paffare. Ove l' uomo Forse ecceda questi confini , cade in un de' due estremi viziosi, che assediano di la, e.di quà la Virtù, divenendo Temerario, e Audace dalla parte dell'eccesso, e perdendo perciò il pregio della vera Fortezza. Adunque la Riflessione dello Scrittor Franzese apparentemente può sembrar giudiziosa, e parve tale in fatti al mentovato Censore; ma realmente è falfa, nè avrebbe in questa guisa parlato un' Intendente della buona Filosofia. Altrettanto pure diremo dell' altro Concetto. Stimò quel Poeta di far comparire il gran Valore della fua Nazione, dicendo che non folamente la furia del Reno, ma niuna cosa è bastante a farle paura. E pure con tal Riflessione troppo generale disavvedutamente egli potè chiamar Temerari, Audaci, e Furiosi, i suoi Nazionali . Perciocche è certissima la Della Perfetta Poesia

sentenza d'Aristotele nel cap. 21. lib. 1. de grandi Morali , ove egli cerca qual fia la Vera Fortezza, e mostra, non effere veramente forti coloro, che di nulla paventano. Porta egli per esempio chi non ha paura de' fulmini, e di tutti gli altri mali, e pericoli superiori alla condizione umana. Εί τις μή, dice egli, φοβέτται βρωτάς, ή άςραπος ή άλλοπ των ύπέρ δυθρωτου φοβερών, un autopeios, αλλα μαινόμενος τε. Se τό ba saluno, che non abbia paura de suoni, e de fulmini, e d'altre si fatte cofe, che fono fopra la condizion degli uomini, costui non sarà forte, ma furioso. Ci son dunque de mali, e de pericoli superiori alla Natura umana, come i fulmini, i tremuoti, gl' incendi, le voragini, le tempeste. Chi non ha timor di questi, è pazzo, è surioso, è remerario, non uomo forte; perchè il Forte non può veramente meritar questo bel nome senza aver la Prudenza , e senza usar la diritta Ragione . Manca a i temerari, e Furiofi questo lume, e perciò non temono quelle cofe, che fon terribili fopra la Natura degli uomini . Adunque gli uomini Forti debbono anch' effi , quando conviene , aver paura , ma non perdere perciò la tolleranza, ne il decoro; e per confeguente non è cofa molto gloriofa , nè Riflessione affai ben fondata il dire , che i Franzesi non sanno aver paura di un fiume precipitofo, anzi di nulla.

· Horrendum! scirent si quicquam borrescere Galli .

In qualche maniera però si potrebbe difendere questo sentimento, qualor s'interpretasse con tutta benignità. Ma non potrà già sì facilmente scusarsi un'altro, che pure si rapporta, e si loda come un concetto ben' Eroico dal suddetto Padre Bouhours, Con queste parole un famoso Oratore fa, che i soldati Franzesi parlino ad un lor valente Capitano: Finchè questo grand uomo, dicevano essi, è alla nostra testa, noi non paventiamo ne gli uomini , ne gli Elementi : e rinunziando la cura della nostra securezza all'esperienza, e all'intendimento di chi ne comanda, noi non pensiamo che al nemico, e alla gloria. Tant que ce grand bomme sera à notre tête, nous ne craignons ni les bommes, ne les Elemens; O décharges du foin de noire feuresé par l'experience, O par la capacisé du chef qui nous commande, nous ne fongeons' qu' à l'ennemi , & à la gloire. Non dovrebbe rimaner molto obbligata a cotesto Oratore la Nazion Franzese, il cui vero Valore è noto a tutti, per effere introdotta a parlar col linguaggio de' Temerari, non de' veri Forti. Quel non temere nè gli uomini, nè gli Elementi, non può aver luogo, se non in bocca degli Audaci, e de Furiosi, i quali o non hanno, o si vantano di non aver timore delle cose terribili sopra la condizione umana . E non s'accorge egli di rappresentare i moderni Galli (gente fenza fallo valorosa ) come furono al tempo di Aristotele i Galli antichi, cioè non veramente Forti, perchè non temevano nè pur quelle cole, che l'uom Forte ha da temere? Eccovi le parole del Filosofo nel cap. 10. lib. 3. dell' Etica a Nicomaco: ἐν δ' ἀν τιτμανό μενος, ἢ ἀνάλγητος, είμηθει coloi τομήτι σεισμών μήτι τα κύματα, καθάπερρασί τος Κελτώς. Poerd chiamarsi furioso, e insensato chi non ha paura di cosa alcuna, ne del tremuoto, ne delle sempefte, come dicono effere i Galli . Parimente nel cap. 1. lib. 3. deldell' Etica ad Eudemio torna egli a riprovare gli antichi Barbari, e nominatamente i Galli, i quali condotti da una furiofa Fortezza affrontavano que pericoli, e mali, che la Ragione ci configlia a temere. oiovoi Kilvoi πρός τα χύματα, ύπλα απαυτιστ λαβόντις, κ όλωσή βαρβαεική αυδρεία μετά Suus isw. Siccome se i Galli coll armi alla mano si portassero ad assalire una tempesta: la qual furiosa fortezza è affarto propria de Barbari. Ne altrimenti parla de' medefimi Galli Eliano al lib. 12. cap. 23. della varia Istoria . Dopo le quali parole, se si può, corrasi a lodare il sentimento dell' Autor Franzese, e a chiamar gente Eroica quella, che si suppone non aver paura degli Elementi stessi.

Poteva almeno il P. Bouhours, prima di lodar cotanto questi concetti, ricordarsi di ciò, ch'egli avea scritto intorno alla Virtù Eroica per condannarne uno del Taffo nel 19. Canto. Descrive questi la morte d'Argan-

te, e dice:

Moriva Argante, e tal moria, qual viffe: Minacciava morendo, e non languia. Superbi , formidabili , feroci Gli ultimi moti fur , l'ultime voci .

Pare al Critico suddetto molto inverisimile, che Argante non languisse, poiche gli Eroi hanno bensì della costanza in morendo, ma il valor dell' Animo non può impedire al Corpo l' indebolirsi. Quel non languia riguardando il Corpo efenta Argante da una legge comune a tutti, e distrugge l'esser dell'uomo, volendo troppo innalzar l'essere dell'Eroe. Così egli ragiona. Ma quanto mal fondata è la lode da lui data a i concetti soprammentovati, altrettanto è poco sussistente il biasimo, che gli da al pensiero del Taffo. Noi possiamo sbrigarcene con un sol motto, facendogli sapere, che quel languia non si riferitce al Corpo, ma all'Animo d'Argante, nel qual tenfo fu in più luoghi ufato un tal vocabolo da Cicerone, da Sallustio, da Curzio, dal Petrarca, e da altri. Ponghiamo però, che debba riferirli al Corpo quel non languia. E quanti ci sono, che feriti a morte in qualche rabbiolo combattimento, pur leguono ad offendere l'inimico, nè par, che perdano le forze del corpo, rimanendo poscia, senza sembrar di morire, in un momento senza voce, senza moto, senz' anima? Naturalissima cosa è questa. Le piaghe son calde, gli spiriti son violentemente agitati dallo sdegno, o sia dal desiderio della vendetta, dal surore, dalla disperazione, e con maraviglioso sforzo muovono il corpo, uscendo fuori per opporfi al male, finchè tutti confumati, e spesi nell'azione violenta, all' improvviso abbandonano il Corpo . Chi muore pieno di questi gagliardissimi affetti, come il lume della candela, fi rinforza più, e raccoglie tutte le sue forze, quando è più presso a finire. Adunque dato ancora che il non languir d'Argante riguardasse le forze del Corpo, ragionevolmente sarebbe detto, e farebbe intendersi, che non compariva ne suoi atti sfinimento, o languidezza mortale, e ch'egli tuttavia con moti formidabili, e feroci si contorceva, minacciava, e tentava d'offender Tancredi. E così ap-Sí 2

pun-

punto non solo si può, ma dee rappresentarsi d'atto del morire d'un uomo ferocissimo, il quale non muore consumato da lunga malattia, ma serite surioso, disperato, e che cerca di vendicarsi sino all'ultimo respiro. E come potrebbe dirsi verissimimente, che

Superbi , formidabili , feroci ,

Gli ultimi moti fur, l'ultime voci.

fe il Poeta ci deferivelle Argante languido, fvenuto, e privo di forze, come chi lungamente giaciuto infermo il muore? Approvando il Cenfore que fli due versi, ragion voole, ch' ei non condanni l'altro. Antora l'Ariolfo faggiamente ci dipinie Rodomonte prostrato a terra, e pieno di ferite, a cui di forza ann gren parte

La coscia, e'l fianco aperto aveano tolto,

che tuttavia non isviene, non languisce, non vuole arrendersi, ma si torce, si dibatte, e vorrebbe pure offendere il vincitor Ruggiero.

Ma quel, che di morir manco paventa, Che di mostrar viltade a un minimi atto, Si torce, e scuote, e per por lui di sotto Mette ogni suo vigor, nè gli sa motto.

Ma ripigliando il preso ragionamento, e passando alla necessità, che hanno i Poeti d'apprender la Filosofia de Costumi, e quella della Logica, dico che quest' Arte, a cui va congiunta la Metafifica, o fia essa collo studio apprela, o infula nell'Intelletto nostro dalla benefica Natura, è altresì necessaria per iscoprire i bei lumi, le nobili Verità, e ragioni, che son, come i metalli, sepolte nelle miniere delle cose. Quando queste non si scuoprano, i pensieri, e sentimenti del Poeta faranno superfizialmente belli, o fondati ful Falfo, o troppo volgari; e per confeguenza produrran poco diletto, e minor maraviglia. E se noi leggiamo versi composti da chi è ricco d'Ingegno Filosofico, e sa ben'usar la Metafisica, e la Logica, noi vi troviamo un certo mafficcio, un certo trattar le cofe con penetrar nel loro fondo, e midollo, e un delicato, e fegreto argomentar fopra effe, che ci mette fotto gli occhi tutto il Bello interno della Materia proposta . Veggiasi per esempio, come il Poeta poco sa da noi diseso esponga nel Can. 2. della Gerufalemme l'azione di Soffronia, unendo egli maravigliofamente e la brevità, e il pensar da Filososo collo Stile Amatorio , e Musico. In leggere questi versi dirà tosto ognuno, ch'egli è un Filosofo colui, che descrive una tale azione, perche li sente pieni di sugo; mira con mirabile possesso, e delicatezza toccate le interne ragioni, e verità d'ogni atto; e in una parola conosce d'imparar molto, oltre ad un molto diletto. Ma prendiamo qualche minuto esempio per meglio comprendere il lavorio de Filotofici Ingegni, penetranti coll'ajuto della Logica nelle fibre degli oggetti . Vaghiffima nel vero , e piacevole Immagine Intellettuale è quella , con cui il Maggi risponde ad uno, il quale avea detto esser bella una Reina.

Net dir Belle alle Reine

lo per me vi penserei: Son due cose assai vicine Il dir Belle, e il dir Vorrei.

Non per altra cagione tanto piace questo pensiero, se non perchè l' Intelletto ha scoperta una bella Verità ascosa, a cui la persona punto non penfava. Ciò, che è, o fembra Bello, naturalmente da tutti s' ama, ancor fi desidera , non essendo l' Amore secondo gl' insegnamenti della Filosofia Platonica, se non un desiderio del Bello. Adunque è lo stesso, o quasi lo stesso il dire : quella cosa è Bella , e il dire : io desidero , io vorrei quella cosa . Un' altra verità scoperta da Plinio il vecchio empie di vaghezza un suo pensiero nel cap. 3. lib. 13. della St. Nat. Parla degli unguenti odorosi, e dopo aver detto, che costava quattrocento denari una libra di essi, aggiugne questa Rislessione. Tanci emisur aliena volupeas! Non si oslerva punto da chi tanto spende per ungersi d' unguenti odorosi , comprarsi da lui a sì caro prezzo non per se, ma per altrui il diletto, poichè, siccome nota lo stesso Plinio, chi porta l'odore, nol sente : esenim odorem qui gerit, non fentis. E questa verità scopertaci dall'Ingegno argomentante ci appare assai nuova, e perciò bellissima. Non minor dilettazione, e più maraviglia ancora ci porge nella Troade di Seneca l'udire Andromaca, la quale ad Uliffe, che a lei minaccia la morte, così rifponde:

Si vis , Uly ffe , cogere Andromacham meru , Vitam minare :

e ne aggiugne appresso la ragione: Nem meri votum est mibi. Noi potremmo rapportar mille altre verità, che l' Ingegno Filosofico, ben' ulando la Logica, continuamente rinviene.

Egli è ben poi vero, che questo Ingegno senza effere corteggiato, e foccorio dagli altri due, cioè dal Mufico, e dall'Amatorio, non può dar l' ultima perfezione a i parti de Poeti. Le nobili, e recondite dottrine, ch' egli scuopre, sopra tutto si debbono chiaramente spiegare, e vagamente adornare dall' Amatorio. Altrimenti le Bellezze scoperte, quantunque internamente sieno preziose, non saranno però da riguardanti abbastanza prezzate per cagion dell'esterna loro troppo rozza apparenza. Così alla perfezion d'una dipintura non basta che le figure sieno immaginate con novità, e con tratti espressivi degli affetti, che si voglion rappresentare dal dipintore, e poste sulla tela in qualche maniera: Ma richiedesi , che le dette figure sieno con somma proporzion disegnate ( il che può riferirsi all'Ingegno Musico della Pittura); e che i colori fieno anch'effi propri per far risaltare la bellezza del difegno, e per diftinguere i contorni ( il che s'aspetta all' Ingegno Amatorio della detta Arte), onde il rutto di quella dipintura sia convenevolmente ornato, e possa piacere a chiunque la mira . Se dell' Ingegno Amatorio si sosse tenuto più conto da nostri vecchi, e spezialmente dal gran Filotofo Dante, non v'ha dubbio, che le Opere loro ci farebbon più care, e questi con più ragione avrebbe ottenuto il soprannome di Diwino. Ma stimarono esti bastevole gloria il dire in versi nobilissime, e pellegrine cofe, nè credettero difetto l'ofcurita, onde son talvulta cinti i loro concetti ; anzi sorse riputarono virtù il laiciar la necessità a chi legge di consigliarito on qualche dotto Comento, qualor si vogliano intender que' versi, che per se stessi deverbono esser chiari. Certo io so, che Dante nd ciò à savvide, e che stotto i sono versi firessi volla e bello studio co-prire altissime dottrine, laonde egli protestò di scrivere solamente agl' intelletti migliori, dicendo (a).

O voi , ch' avete gl'intellesti fani , Mirate la dostrina , che s' afconde Sosso il velame delli versi strani .

Ma probabilmente maggior gloria farebbe a lui venuta, se avelle scritto quel Poema in guisa, che anor coloro potessero intenderlo, che non hano studiato il barbaro linguaggio degli Scolalsici. In sine il Poeta dee parlar col popolo, e non co losi Peripatetici, e fari, per quanto si può, intendere senza le Chiose altrini. Ora chi mai senza Comento portà comprendere la dottrina, che per altro è bella, di queste parole poste dal mentovato Poeta mel 18. del Purgatorio?

Opni liflanzial forma, che fetta
E da materia, ed è cea lei mina,
Specifica virsi ba in fe colletra.
La qual fenza operan non è fentita,
Nè fi dimolte un che per effetto,
Come per vordi fionde in piante vira.
Pedò 12, onde vogna l'Intelletro
Delle prime notizie, womo non fape,
E de primi appetibil i affetto;
Che fono in noi, fictome finde in aper
Di far len mele: e quella prime voglia
Meres di lode, o di biafono non cape.
Or prechè a quefia opni direta fi raccopie,
Innata vi è la virriu, che configlia,
E della effento der tente i loglia ce.

Mille sì fatti esempli si potrebbono trarre dalla Commedia di Dante, e dalle Rime di Guido Cavalcanti, dell'altro Dante da Majano, di Girolamo Benivieni, e di altri. E nel vero molto è da dolersi, e le prosonde Rime di questo ustrimo, ripiene de più nobili insegnamenti di Platone, sieno talevolta sì ruvide, sì poto gentili, e chiare, e sì prive de vivaci colori dell'Insegno Amatorio, che senza il Comento satto sopra esse dall' Autor medessimo, e da Giovanni Pico della Mirandola sopra la Canzone, che comincia:

Amor,

<sup>(</sup>a) L'olcurità di Dante o nasce dalle voci, che in quel tempo eran comuni; o dallo Scolassico, o nel Satirico, il cui proprio carattere è l'asspro, e lo scuro. Ma in Dante ha luego quel che diceva Platone della Fisica d'Ernessito sopramannato exarmes, o il Tenebroso: Quatite cost, e this instrado same divina ; creste ancie che talli siene quette chi in non intendo.

Amor, dalle cui man sospeso è il freno, - 10648 AD o nulla, o troppo poco si possa comprendere della lor Filosofica Bellezza

Torno però a dire, ch'io credo, che que'valentuomini configliatamente volessero comparire oscuri ne lor versi, e che, se loro ne sosse venuto il talento, avrebbero con fingolar chiarezza faputo esprimere i propri fentimenti . Ma non perciò fono essi in tal parte da imitarsi , e noi francamente possiam nominare corrotto il gusto di coloro, che tanto più stimano i versi , quanto maggiore è la nebbia , onde sono attorniati , quasichè sia segno di gran sapere, e profondità d'Ingegno il parlar da Oracolo, e il non latciarfi intendere. Ha, non può negarfi, l'effere ofcuro qualche apparenza di grandezza, perchè le cose follevate, e non triviali, son per l' ordinario alquanto difficili, ed ofcure. Manifesta cosa è però, che reca seco un non so che di sollia quell'ammirare ciò, che punto non s'intende. Fu in questo proposito ben gentile, e piacevole una beffa ordita in Ferrara a questi amatori delle tenebre . Da un bell' Ingegno si compose un Sonetto, che nulla fignificava, e fattolo uscir sotto nome d'un famoso Poeta, si diedero alcunt a comentarlo, e a fognarvi dentro le più pellegrine erudizioni, e i più bei concetti del Mondo, in guifa che quantunque di poi fi palefafse l'inganno, pochi di costoro vollero indursi a crederlo tale. Ciò è riferito da Giraldi ne' fuoi Discorsi. Coloro per verità, che tanto gustano l'oscurità , e curano sì poco la chiarezza , meritano almen quel gastigo , di cui essi vanno in traccia. Non vogliono essere intesi? può farsi loro la grazia di non affaticarfi per intenderli, e per comprendere ciò; che l'Ingegno Amatorio poteva, e doveva più chiaramente esprimere . E non s'avveggono questi Oracoli, che si oltraggia da essi la natura della Poesia, e del ragionamento? Debbono apportar diletto i lor versi : ma e come può dilettarne cosa , che non s' intenda , o pur che costi troppa fatica per volerla intendere? Ora noi , che per riverenza non accusiamo già , ma nè pur lodiamo Dante per la fua oscurità , accuseremo bensì di pessimo Gusto coloro (a), che amano più tosto, e lodano più la notte d'alcuni vecchi Scrittori, che il giorno risplendente de nuovi. Que est in bominibus, siami lecito lo sclamar con Tullio, tanta perversitas, ut inventis frugibut, glande vescantur? Certo il Petrarca (b) nomo e di Filosofia, e d'ogni altra Scienza ornato, meglio intese de fuoi antecessori il genio della Poesia, e mostrò in fatti , ch' egli conofcea , quanto fosse necessario alle materie trattate in versi quel vaghissimo manto, di cui le suole adornare l'Ingegno Amatorio. Il perchè quasi sempre con grazia, quasi sempre con soavità, e chiarezza

ticolare , o più tofto Satirico .

<sup>(</sup>a) Quelli moderni , che amano più tosto la notte d'alcuni vecchi Scrittori che il giorno Octim moterni, est emens più tojte la metta d'atoma ventra arritere cei a germ rifferda, est mit participat de la metta de l'ami traregliat di que vent flutt illa Dantecca fia de metta, con la metta de la metta de la metta de la metta del la consoliere la leane, ne quali fi accuivarso i Danteclii, Osuffi nel nofito tempo i non lo conolerer i cerdo, che per bene della lingua, e della Podfia, fosfi bene non iferciaire Dante, ma rinetterio in grazia, e infegarare, come con le debite causte fe ne possi trarer positio (d) Il Persarte di litroe, e tratto doc ammorto. Dante Epio d'amorto.

di frasi, e di parole, vesti i suoi nobilistimi concetti ; e in ciò su poscia imitato da i nostri migliori, siccome i Latini dopo il secolo d'Augusto pretero ad imitare, non l'orrido stile d'Ennio, e di Lucilio, ma il leggiadro, lumpido, nobile, e soave di Virgilio, di Catullo, di Tibullo, e d' Ovidio.

All'Ingegno Amatorio si hanno da raccomandare le gravi dottrine, le pellegrine verità, e tutto il Bello, che si scuopre dal Filosofico nelle Materie, affinche fieno da esso pulite, ornate, espresse con chiarezza, e leggiadria, onde un Lettore mezzanamente dotto possa capirne, e gustarne la bellezza . A lui appartiene il dar buona grazia , e lume alle Materie gravi, e profonde, addimesticandole, per così dire, e riducendole come si può il meglio a tal chiarezza, che ancor ne godano i men letterati. E in questa operazione confiste principalmente a mio credere l'impiego, e il pregio degl' Ingegni Amatori, i quali perciò si studiano di condur le cose dall' Intelletto al fenfo. Ciò, che il Filosofo discuopre nella miniera interna delle cofe, bene spello è concetto Intellettuale, cioè Verità astratta, e per conseguenza non cade sotto i sensi dell' como. Ora queste Verità astratte da noi fempre non s' amano, perchè non possono senza fatica intendersi ; anzi gl'Intelletti mezzani talvolta ne pur con quelta fatica pervengono all'intendimento d' effe . Per lo contrario agevolmente comprende la mente nostra ciò , ch' è solito di rappresentarsi a i sensi , come da canali , per cui sono a lei portate d'ordinario le Verità delle cole. Adunque fe le Verità astratte, e le bellezze rivelate dall' Ingegno Filosofico si possono dal Poeta rappresentar con colori sensibili , avverrà senza dubbio che con facilità dilettino la maggior parte di chi legge. Questi colori poi sensibili, e vivaci vengono dall' Ingegno Amatorio fomministrati alle ruvide, e oscure Verità ritrovate dal Filosofo, sì col chiamare in soccorso i bei sogni della Fantasia, e sì coll'adoperar le parole, e le forme di dire più fignificanti , luminofe , e chiare, che s'abbia la Lingua, in cui si parla, o scrive. Che se a i nobili trovati dell' Ingegno Filosofico, a i leggiadri ornamenti dell' Amatorio congiugnerà il Poeta ancor la foavità dell'Ingegno Musico, egli potra promettersi di facilmente conseguir tutto il Bello Poetico, La Bellezza in fatti confifte secondo la sentenza di Marfilio Ficino in tre cose, in proporzion di parti, in foavità di colori, e in grandezza. Coll' Ingegno Musico s' ottien la prima, coll'Amatorio la feconda, e la terza col Filosofico. Nella lega di questi tre Ingegni confiste l'ultima persezion de componimenti Poetici , ed ella ficuramente può condurre i Poeti all' immortalità del nome, ove loro non manchi il Giudizio, di cui ora passiamo a trattare.

## CAPITOLO X.

Del Giudizio. Viriu necessaria; ma difficultà d'inseguarla: Usizio suo. Ovidio ripreso da Senera. Avvedutezza, e Delicarezza di Giudizio. Peccasi contra questa viriu. Consini del Bello scopersi dal Giudizio. Viriu della Varietà.

U M siblime Ingegno, uma selice Fantasia son le due all , che portano si gli nomini all'eccellenza della Poesia; ma per ben'ular di queste ali fa duopo, che la Natura amorevolmente ci doni, o lo studio procuri tri più nobile, che sicede nella parte più impuda dell'Anima nostra, abitando essi in noi come, Rue, come Giudice di tutte le azioni, e de' ragionamenti nostri, o node' ha eziandio tratto con ragione il nome di Giudizzo. Ma quanto è simabile questa bella Virtò, altrettano essa è rara nel Mondo; e perciò Platone nell'A sichi. 2. ebbe a dire, che infinita è la schiera di coloro, che son privi di Giudizio; e il Petrarca lo consessò anch' egli, scrivendo:

Or questo è quel, che più ch'altro n'attrista, Che i perfetti Giudizi son si rari.

Ancor nella Vita Civile suole, o dee stimarsi questo bel pregio più che gli altri , offervandofi , che più vale un mediocre fapere congiunto con gran Giudizio, che un prodigiolo fapere, e un' Ingegno straordinario, ma fenza Giudizio. Una tal verità però maggiormente si pruova negli studi delle lettere, e spezialmenie nell' Eloquenza, e nella Poesia. Già s'è mostrato, in quali eccessi può cader la Fantasia capricciosa, e l'Ingegno ambizioso, quando continuamente non si consiglino con questa Guida, con questo Ajo, il quale ha sempre da fignoreggiare in ogni movimento dell'Anima nostra. La prima Potenza inventa mille mirabili azioni, e Immagini, o intreccia mille gruppi di strani accidenti , e di operazioni umane . Scuopre la seconda nobilissimi, e nuovi sentimenti, e adorna la Materia di pellegrini, e leggiadrissimi ricami . Ma s'aspetta poscia al Giudizio l'economia Poetica ; l' accoppiare al Maraviglioso il Verisimile; lo scioglier con naturale , e credibile condotta i gruppi; il ferbar da per tutto il Decoro, e la modeftia; l'offervare attentamente la Natura; e il contener l'Ingegno fra gli estremi viziosi, e lungi dall' Affettazione, vizio, che appunto allora accade, come Quintiliano scrivea, quando Ingenium Judicio caret, O specie boni fallitur.

Adunque sa necessario dopo aver savellato dell'Ingegno, e della Fantasia, ch' io tratti qualche poco del Giudizio, il quale con altri nomi suol pure chiamarsi Pradenza, Divista Ragione, e ancor talora buson Gusso, e d una parte, vitrà o Potenza dell' Intelletto medessimo. Dissi di trattame qualche poco; posciachè si potrebbe spendere un' intero libro intorno al Giudizio, e non perciò compiutamente soddistare alla vassità del suggetto.

Della Perfessa Poefia. Tt Sone

\_\_\_ Owner to Google

Sono tante, sì mutabili, e sì varie le sue regole, che il suddetto Quintiliano consessò non potersi questo insegnar coll' Arte, siccome non si può il gusto, e l'odore : Nee magis arte traditur, quam guslus, aut odor. E nel vero non è men raro il confeguir dalla Natura questo pregio, che malagevole il darne precetti . E n' è manifesta la ragione ; poichè il Giudizio è una Virtù, che si fonda sulla considerazione degl' Individui, e delle cose particolari; e perchè queste son per così dire innumerabili , perciò innumerabili ancor fono le leggi, e le regole del Giudizio. Permetterà per efempio il Giudizio, e vorrà, che in tal congiuntura, in tal tempo si dica un concetto, e ft usi una Immagine, la quale farà bellissima in quel luogo, e tempo. Ma, cangiandosi congiuntura, e circostanza, diverrà sconcia, e deforme quella medefima Immagine: e il Giodizio non vorra adoperarla ( effendo le Immagini , tuttoché belle , a guifa de contrapefi ; che ajutano a fegnar fedelmente le ore in un determinato orologio, e trasportati in un' altro possono gravemente sconvolgere la sua dirittura . L' Ingegno, e la Fantalia soffrono le Regole, e si governano con leggi univertali, e generali. Non così il Giudizio, che regola, e mifura le fue fentenze fecondo la disposizione degl' individui, delle circostanze, e particolarità, usando continuamente nuove leggi , riflessioni , applicabili ad una , e non alle altre occalioni.

Benchè però non possa darsi legge del Giudizio, pure studiamoci di ajutare anche in questo i giovani desiderosi di profitto. Si può descrivere il Giudizio, per quanto riguarda la Poefia, e l'Eloquenza, con dire ch'efso è quella Virtu dell' Intelletto, che c' infegna a fuggire, e tacere tutto ciò, che disconviene, o può pregiudicare all'argomento da noi impreso, e a scegliere ciò, che gli si conviene, o pud giovargli; e ch' esso è quel Lume, che ci scuopre secondo le circostanze gli estremi, fra quali sta il Bello, o sia questo della Favola, de Costumi, della Sentenza, della Favella; o sia delle parti, o pure del tutto de' componimenti . Quanto è al primo Ufizio di questa Potenza maestra, immaginiamo qualche argomento, che il Poeta, o l'Oratore prendano a trattare, quegli in versi, e questi in prosa. Tra le infinite Immagini, che potran pararsi davanti alla Fantasia, o al secondo Ingegno di costoro, dovrà il Giudizio, ben considerando il fine di chi scrive, le circostanze, il decoro, e le qualità della Materia, elegger quelle, che fon più nobili, più belle, e più convenevoli al fuggetto, e parimente riprovar tutte l'altre, che o gli fervono poco, o gli portano ancor pregiudizio, ben tenendo in freno la fecondità, e l'ambizione dell'altre due Potenze. In propofito di ciò feriveva Tullio le feguenti parole, ragionando dell' Oratore : JUDICIUM adbibebit , nec inveniet folum quid dicat , sed etiam expendes . Nibil enim feracius Ingeniis , iis praferrim , qua disciplinis exculta funt . Sed , us segetes fecunda , O aberes, non folum fruges , verum berbas etiam effundunt inimicisfimas frugibus ; sie interdum ex sisdem locis; aut levia quedam, aut caussis aliena, ant non utilia gignuntur. Quorum ab Orasoris JUDICIO delettus magnus babebisur. Aprirà dunque anche il Poeta cent

Dames in Google

cent'occhi , stenderà la vista per cento lati , mirando non men cautamente ciò, ch' egli ha da fuggire, che attentamente ciò, che deve abbracciare. Tutte le linee ch' egli tira , vanno a toccar quel punto , che ha fisso davanti agli occhi , cioè a dilettare , o persuadere . Si pesano da lui tutti i fenti , affinche non sia equivoco in esti , ne risveglino qualche poco onesta Immagine; cerca tutte le parole, e l'espressioni più nobili, e convenevoli, tutte le ragioni, e Metafore più maestole, vive, chiare, dolci, e leggiadre; e talvolta fingendo d'effere un'altro, interroga se stesso, e dice: S'io fossi il Petrarca, se Gicerone, se Virgilio , parlerei in questa maniera ? O pur va dicendo: Se udiffi in componimento altrui queste Immagini, mi diletterebbono esse ? Potrebbe egli approvarsi da me questa ragione , questo fentimento, s'altri me lo proponesse per dilettarmi, o persuadermi in questo suggetto? In somma non v'è particolarità, e circostanza, che il Giudizio acutamente non esamini , per conseguire il fine , ch' egli s'è in prima propotto. A lui perciò propriamente s'appartiene la disposizione, l'ordine, e l'economia de Poemi , e delle Orazioni , cioè quel mettere più in un luogo, che in un'altro, una ragione, una rifleffione, una figura, un' Immakine Fantastica, amena, tenera, maestosa, o per convincere, o per muovere l'affetto, o per dilettare.

Miglior lume daremo a tali infegnamenti con qualche efempio. Fu con molta ragione cenfurato da Sencae nel 2. lib. delle Quilf. Nat. Ovidio, perchè egli delcrivendo il diluvio, mitchiaffe ad alcune maeftofe Immagini, degne di quel terribile fipettacolo, alcune altre, che fancialtéche poffono appellarfi. Inagenifffimus ille Peterarum, son le parole di Seneca, gergier por

magnisudine rei dixis :

Omnia pontus erant, deerant quoque litora ponto.

Nist tantum impetum ingenii, O materia ad puariles ineptias reduxisset.

Nat lupus inter oves, fulvos vebit unda leones.

Non est res sais sobria lascivire, devorato orbe tetrarum. Dixit ingentia, & tante consulionis imaginem cepit, quum dixit:

Magnifice boc, si non curavie, quid over, O lupi faciant (a). Poteva Seneca Tt 2

<sup>(1)</sup> Da che s'en metto enno a spetta githitima e ositiona cenfora il Sonce forn il deferitiono. Ositiona et di Dilivos, o l'avent politici intere, into eligiupere le nagioni della Critica. Noteri autem in divivis, d'in lite rapines penje i aut me celum impere piece soni, que rapine met metto di Conseglii intergione quanta dividusta, shouse comoline me que propositiona est me comoline del conseguio della propositiona del conseguio del conseguio del conseguio del conseguio del conseguio exempedora: il che ficiateto de Soncea parte, q'un cerco Declarazione del losi tempi chiarazio Nomano; che perciò il chiamaviono l'Ovisio de i Receri, Pure qui Netere del conseguio prime del conseguio del consegui

riprovare eziandio altri versi d'Ovidio in quella descrizione, e spezialmente colà dove dice, che taluno allora offervava, o prendea de' pefci fulla cima degli olmi.

..... Hie summa piscem deprendit in ulmo .

Non erano queste Immagini assai maestose, e gravi per metterci sotto gli occhi quell'orribile fcena, contenendo effe di fatto un non so che di puerile, e di piacevole. Perciò il Giudizio attentamente dovea confiderare, ch' esse nocevano all'argomento gravissimo, e per conseguente astenersene, abbracciandone altre più maravigliose, e convenevoli ad un sì lagrimevole, e spaventoso ritratto. Altresì per lo contrario, se noi tratteremo un'argomento umile, e di poca levata, vorrà il Giudizio, che non vi spendiamo Immagini magnifiche, e strepitose, corrispondenti più ad Eroico, e Tragico suggetto, che alla baffezza di quella materia. Giò si disdireb.

avert propriamente, ma metsforicamente parlato, quando diffe Net lapar inter ever, col foggingener future rubit unde lemer, l'onda mena Lioni, cio fob tralporata i morti Lioni
alli onda, e le Fecure col Lapi in compagnia affiguet (en vanto.) E di fatto lo felfo Sereza
in quelto medefiant Cenfora, discuolo, fobren terraron nature, nel potendo dirio, the intercorondata falla reque et de eli medefiano l'interpretatione al serie d'Ovisio.

La faustina si Seneza del rovinare il Cielo, e roverficiati fella Terra, è grande, e cecucita al Diaviso minertale. La Serittura : Cartechellar Cessi garte fast : E Efodo e elTeospoia, trattando della guerra de Tittani, diex, che la un fracatio, come fe il Cielo ruinafte fogna la Terra.

Abres de les pein &c.

Casì come se allera e Terra , e Ciele Ampio di sepra , me cadesse : tale Rumore immenso ne sergeva; quella Ruinandofs , e quel d'alto rainante. Si fatto degli Dei venia fracasse , C' alle man per discordia eran venuti .

Quanto poi a quel d'Ovidio Hie fumma pifcem deprendit in ulmo .

non voul être. Écomos piferes shyrendir is ulors.

non voul être. Écomos il lors petre, che talesco allon prechae de petr entle cime depti onti; percicole decomos il mon petre. che talesco allon prechae de petre con consideration de la considerat fteffa Immagine .

Omne cum Proteus pecus egis altes Vifere montes , Pifere mortes ;
Piferem O fumma genus haefit ulmo ;
Nota quae fedes fuerat columbis ;
Et superjetto pavidae natarunt Acquere damae .

Quel superiello vuol dire , che il Mare l' aveva soverchiate , e in conseguenza erano assogate . Laonde quel natarunt non è propriamente netavane , ma erano traportate dall' acqua . L' epiteto di pavidar è qui come proprio di damar , e non perche vive e sbigottite notallero .

rebbe ad essa, come la pesante clava d'Ercole, o la spada d'Orlando a un tenero sanciullo.

Ma per discendere eziandio ad un'esempio alquanto più palpabile, pongali che noi prendiamo a lodare un gloriolo Principe. Allora il Giudizio non permetterà, che nel suo Panegirico si mischino quelle azioni, che fon di poco onore, e molto men quelle, che fon di biafimo a quel Principe, se pure non si trovassero tai Colori, e un' Artifizio sì fino, che facesse divenir veramente materia di lode quello, che non era tale, anzi ragionevolmente potea bialimarli. Così appunto fece un dotto Autore, che in un Orazione intitolata L' Oro più gloriofo del Merito, provo, effere stato più degno di lode Sebastiano Soranzo per avere comprato, che per aver meritato il grado di Proccurator di S. Marco. Giudiziofamente confiderò egli le circostanze di questa azione, cioè l'essere la Repubblica Veneziana allora in gravi bifogni di danaro per cagion della guerra; cercarfi da Lei Oro con offerir Dignità, per non torlo a' Sudditi col rigor delle imposte; che il Soranzo avrebbe potuto sperar lo stesso grado dopo qualche tempo dal Merito proprio, e da quello della sua Famiglia, senza spendere verun danaro. Queste, ed altre molte considerazioni secero dire all' Oratore ; Che ne' bisogni della Repubblica era più glorioso fregio l'acquistar le eccelse Dignità con l'Oro per ajutarla, che risparmiando gli averi aspettar le Porpore dagli anni, e da non molte fariche. Ma se il Giudizio non avesse ben misurate tutte queste particolarità, certamente non avrebbe egli dovuto pubblicar come lode ciò, che ordinariamente fuol'effere poco gloriofo alle genti. Quando dunque fi vuol teffere il Panegirico di taluno, è cura del Giudizio il pesar tutto quello, che può effer di gloria alla persona ledata, e ciò che può effere ancora di vergogna, e di poco onore, affine di tacer questo, e di valersi dell'altro. Che se pure si vogliono, o si debbono toccar certe azioni, che fora meglio passar sotto filenzio, assiste il Giudizio all' Ingegno, acciocchè trupvi un sì bello Artifizio, che possa coprire il disetto di quelle azioni, e porne folo in mostra la parte, ch'è bella. Notissimo è, ma sempre bello da ricordarfi, quanto avvenne a que tre Dipintori, che dovean fare il ritratto d' Antigono, privo d'un' occhio. I due primi il ritrassero in faccia, questi con farlo qual'era, cioè senza l'occhio, e quegli con rappresentarlo qual doveva effere, cioè con ambedue gli occhi fani. Più Giudizio degli altri dimostrò il terzo (era Apelle costui) col dipingere Antigono in proffilo, e rappresentar solamente quella metà della faccia, ov'era l'occhio sano; onde suggì la mostruosità del primo, e l'adulazione del secondo ritratto.

Periò oltre all'Elegenze in parlere, che tutto giorno si studia, dovrebba ancora studiariene un'altra, che può chiamassi Elegenze in tencere. Quella è figliuola dell'Ingegno, e della Fantasia; questa del Giudizio. Consilie l'ufizio della prima nel dir tutto ciò, che si può pensar di più sorte, di più bello, di più nobile, per esprimere, e vestir l'agnomento proposto. L'usizio della seconda consiste nel non dire, cioè nell'ommettere tutto.

tanto nell'invenzione, quanto ne' fentimenti tutto ciò, che è superfluo. o non convien colle Persone, col Luogo, col Tempo, con gli Afferti, colla Materia, col Dicitore. Dicebas Scaurus, così scriveva il vecchio Seneca, non minus magnam virtutem effe feire dicere , quam feire definere. Una delle grandi Virtù in fomma, che non folo negli Scrittori, ma nel civil commerzio degli uomini dee tanto più stimarsi, quanto meno suol praticarsi, e studiarsi, è quella del saper tacere, quella del non eccedere, quella del faper dire ciò, che bisogna, e non più, quella del sapere, ove si convenga ornamento alla Materia , e dove no. In questa Virtù è sopra tutti maravigliofo il Principe de' Poeti Latini, ficcome d'essa è talvolta bisognoso Ovidio, il quale, secondochè su offervato dal suddetto Seneca, per la secondità del suo Ingegno, e della sua Fantasia, mostrava alle volte di non faper l'Eloquenza del tacere, mentre andava replicando troppo un fentimento medefimo. Possono leggersi presso quell'antico Censore gli elempi di questa intemperanza. Io in vece d'essi, uno solamente ne riporterò assai somigliante di Pietro Cornelio, dotato anch' egli di una troppo seconda Fantafia. Nella Sc.2. At.4 del Pompeo, temendo il Re Tolomeo, che Cefare non maltrattaffe gli Egiziani per colpa sua, così favella:

Si Cefar les punis des crimes de leur Roy, Toute l'ignominie en réjaillis fur moy; Il me punis en eux; leur supplice est ma poine.

Se Cesare li gastiga per lo delisto commesso dal Re loro, susta l'ignominia cade sopra di me; egli mi punisce in loro; il lor supplizio è mia pena.

Ora questa bella Virtù di temperanza, questo guardarsi dal non dir troppo, ma solamente quel che conviene, e il servar da per tutto attentiffimamente il Decoro, fuole appellarsi Delicatezza di Giudizio, pregio ben raro, ma neceffario a chi vuol giugnere all'ottimo. Ne ha bisogno chiunque scrive, e Tullio nell'Oratore a Bruto sommamente la commenda come cosa, più che ad altri, necessaria agli Oratori, e i Poeti. Da lei si confidera scrupulosamente quel bello, che si conviene ad ogni determinato suggetto, e che da Greci è chiamato refror; da i Latini, e da noi altri Decoro. E certamente gli animi nobili hanno un certo naturale affetto a tutto ciò, ch'è leggiadro, e fatto con Delicatezza, e Decoro, si nelle umane operazioni, come ne ragionamenti o improvvisi, o studiati. Odiano per lo contrario tutto ciò, che altrimenti è fatto, perchè non s'accorda colla Bellezza, e leggiadria, di cui egli fono dotati. Hanno essi innato quell'Amore del Bello, e del Decoro, che Filocalia vien chiamata da i Greci, e di cui parlò S. Agostino nel cap. 3. lib. 2. contra gli Accademici, appellandola sorella della Filosofia, benchè egli poscia nelle Ritrattazioni non approvi tal favoletta. A queste due forelle però alluse il Petrarca studiosissimo di S. Agostino nella Canzone, che comincia Una Donna più bella affai che il Sole; del che non essendosi avveduti i suoi Spositori, perciò si sono trovati intrigati nello spiegarne il senso. Chi dunque possiede questa Filocalia, che veramente può dirfi figliuola del Giudizio, ha un vivo amore del Bello, e

un'ardente brama di confeguire in ogni operazione, sagionamento, e fattura, un non fo che di pellegtino, di gentile, di nobile; onde va fempre contemplando quel ch' è più bello:, più convenevole, più delicato, e per-

fetto, e fogge attentamente il contrario.

Per apportame qualche esempio, peccano per mio parere contra il Decoro, contra la Delicatezza del Giudizio coloro, che volendo lodar taluno, disavvedutamente si lasciano portare all'Adulazione, e a dir cose poco verifimili della persona lodata. E come non s' avvederebbe il Giudizio dello Scrittore, se sosse veramente Delicato, ch'egli con lodare in tal guisa, tradifce la propria causa? Chi adula, e spera di dover piacere con questa adulazione alla perfona lodata, fenza penfarvi ei la fuppone viziofa, effendo vizio il dilettarfi d'effere lodato colla bugia manifesta. Adunque il Giudizio Delicato con gran riguardo, e Artifizio ha da lavorar le lodi, per non cadere in una delle due, cioè o lodar poco bene, o lodar di soverchio . Quanto a me, avrei defiderata quella Delicatezza di Giudizio prima in un'Oratore Franzese, poscia nel P. Bouhours, allorchè quegli disse, e questi approvò un concetto, con cui fi ledava il glorioso Regnante Monarca Luigi XIV. Chi non fa , dice quell' Oratore , chi egli avrebbe steso l'Imperio Franzese molto fuori delle nostre frontiere, s'egli avesse posuro in istendendo i confini della Francia stendere, ed accrescere nel medesimo sempo la sua gloria, la quale non può effere ne più foda, ne pou pura ne più luminofa? Qui ne scait qu'il auroit pousse l'Empire François bien au-dela de tuotes not frontieres, s'il avoit pu, en e tondant les limites de la France, donner en même tems de l'erendué à sa gloire, qui ne peut Etre ni plus folide, ni plus pure, ni plus éclatante? E-chi v'ha, direi anch' io, che pon conoica, quanto fia falfa, e inverisimile la ragione recata da questo Autore, per cui Luigi il Grande non abbia conquiftato altri Paeli? Non ha, dice l'Oratore, voluto accrescere l' Imperio Franzése, perchè non poteva accrescere la propria gloria. Tutti confessano gloriosissimo quel Monarca; ma intendono ancora, che farebbe cresciuta a dismisura la sua gloria, s'egli a guisa d'Alessandro, di Celare, e d'altri Eroi avesse aggiunti alla Corona di Francia movi Reami , o foggiogato l'Oriente , ed altri paesi occupati da Turchi , e dagli Eretici. E' dunque un manifesto adulare il ragionare in tal guisa, e dovea supporre il Giudizioso Oratore, che un tal sentimento non potea piacere ad un Re sì Virtuoso e intendente, a cui troppo chiaramente è palefe, che questa frivola ragione non gli ha impedito lo stendere i confini del fuo Regno. Somma Delicatezza di Giudizio ritruovo io bensì in un'altro Autor Franzese, che trattava il medesimo argomento. La Giustizia, dice egli, del nostro Monarca è il solo riparo, che possa opporsi alla velocità delle sue conquiste. Essa è quella, che gli ba solte l'armi di mano in mez-20 alla fieffa vittoria. Sa juflice eft le feul rempart, qu' on puiffe oppofer à la rapidité de ses conqueses. C'est elle, qui l'a desarmé dans les bras mêmes de la victoire. Eccovi una lode giudiziofa, una ragion verifimile, per cui Luigi il Grande non istende i confini dell'Imperio Franzese. Nol sa egli,

per-

perchè è Giusto, e perchè non vuole occupar l'altrui senza ragione. Certo , che la Giustizia è uno de' pregi principali del vivente Re Cristianissimo. Ma dato ancora , ( fiami lecito il far quefto falso supposto ) ch' egli per avventura non fosse Giusto, pur dovrebbe l'Oratore supporlo tale senza pericolo di adularlo, effendo sempre vero, o almen verifimile, che un Re sì pieno di Virtù abbia ancor questa. Ora, che ragione più gloriosa, e più verifimile di questa poteva recarsi , per cui quel gran Monarca non faccia nuove conquiste? Laddove il dire, ch' egli non vuol' accrescere l' Imperio, perchè non può crescere la sua Gloria, è una ragione evidentemente falsa, che può far ridere gl'invidiosi della vera gloria di questo Eroe, scoprendosi per adulazion manifesta. Parimente mi par giudiziosa la ragione in tal proposito addotta da un' altro Panegirista del Re medesimo . Tali sono le sue parole: Nore invincible Monarque se seroit rendu malere de l'Europe, s'il n' eust mieux aime joindre à la gloire de pouvoir tout ce qu'il veut, celle de ne pas vouloir tout ce qu'il peut. Sarebbesi l'invincibile nostro Monarca impadromiso dell' Europa, s' egli non avesse stimato meglio il conginguere alla gloria di poter tutto ciò, ch' es vuole, quella di non voler tutto ciò, ch'egli può.

La Delicatezza adunque del Giudizio dee molto, in lodando altrui, guardarsi dal potere offendere coll'adulazione il Vero. Solamente da chi ha questo bel pregio, si fornisce la difficile impresa del saper lodare con delicatezza, cioè del faper con tale artifizio colorir la lode, ch' ella punto non abbia i lineamenti della sfacciataggine, e non offenda in guifa veruna la modestia di chi è lodato, ma anzi gli piaccia a dispetto del suo rossore, mettendosi in opera quella gran finezza di lodare senza parer di lodare. A tutti gli altri argomenti si stende poi la Delicatezza del Giudizio, dovendo questa sovrana Potenza considerar da per tutto non solamente quel , che si dee tacere, e quel che si può dire, ma ancor tutte le vie più segrete, e penetranti , e tutti gli Artifizi più ascosi per ottenere il fine proposto . Questa Virtà , come s' è detto , spezialmente riluce in Virgilio , uomo di mirabil Giudizio, e nel Principe della Romana Eloquenza. O voglia questo persuadere al Senato l'eleggere Pompeo per Capitano, o lodar Cesare per la libertà restituita a Marcello , o disender Milone , o trattar qualunque altro fuggetto : ogni fua linea , ogni fuo colore tende giudiziofamente al fine proposto, ne v' ha parola, non che sentimento, che pregiudichi alla fua intenzione; anzi che mirabilmente non le conferifca .

Offerviamo ora l'altra operazion del Giudizio, cioè lo fcoprici quali, fecnodo le circolanee, fieno gli eftremi, fra i quali fita il Bello. Ne abbiamo gai favellato alquanto ne Capitoli fuperiori; ma qui fi vogliono aggiugnere alcune altro offervazioni; perché propriamente s'apparitien al Giudizio l' affiftere all' Ingegno, c alla Fantaita, affinchè le Immagini da lor concepute non fieno difordinate; inventifimiti, falle, e troppo ricertate. Ha dunque il Giudizio da ligororeggiar nell' Anima de Poetri; potchè gui a co-floro, fe o l' Ingegno ambizziolo, o la troppo bizzarra, e pazza Fantafia vogliono tener le redini. Non potendo allora il Giudizio ( che è una Po-

tenza

tenza per dir coà sipofata , e grave!) efencitate il fuo prudente igoverno, agevolmente ila carriera Poetrica dall' empiro delle due altre Poetrane à trae foronta fun appropriate fuor del confini del Bello. Cho fe si porrà mente a quegli , che folamente si fludiano di far comparire l'eccellente loro Ingegno , bilognetà ben confessare, che dis hanno qualche penuria di Giudzio ; e voglia Dio , che ne conoscano almeno il nome. Vuole cotal fatta d' somini , ch' ogni fentimento sia un Concetto acuto , ch' ogni parola sia mas spiritios Maria fora; un' ardita l'perbole , che tutto spiri lottugliezza , e che si veggia non cano di distinguere , se ciò sia Versismile in quella conguntura , e se la fore osti losso dell' linggeno. Dorme intanto il cliudizio , ondo non sanno essi di fisci posi costi lo sorro dell' linggeno. Dorme intanto il cliudizio , ondo non sanno essi di fisci si con continuo di prota si porte di losso di continuo di grazia, con che ardita Metasora cominci in Poetra in un Sonetto a far parlare Belliario cicco.

Due cadaveri bo in fronte; e chi gii efiinfe, Colmà d'ombre di morte il mio faggiora.

Ma perchò fol mezzo a mair m'aftinfe, lo fon fun degli Elif, e fuor del ginno.

Son prò meco, e gado. In me ff firinfe
Quanto mi dilatar già gli occhi interno;

E fin di là di quaque il braccio cinffe
Mi famno mel penfier I Ombre riverno.

Quì fenza fallo voi foorgete un poderolo Ingegno, ma cotanto in balla die ftelfo, che non laícia campo alcuno al Guudzio di comparire in fena. Chi non s'avvede, che gli Occhi accecati poco acconciamente fi chiamano due calaveri? E chi non conofee rolo, come poco gudiziofamente è detto cis gli effinie, fenza aver nominato gli Occhi; effendo improprierà il dire, che i effiniqueno i cadeveri? Tralafcio altre offervazioni, che potrebbono farfi, e pallo a i Terzetti.

Crebbe la mente al mancar gli occhi; e'l core, Ch'or più vede con l'Alma, ammira, quanto Già il guardo impicciolia, farfe maggiore. Perder la luce fu un purgarmi. Io vanto Il braccio istesso, il fen, l'arte, il valore. Celare non mi salle altro, che il pianto.

Par'h con qualche ragione e spirito tutto il Sopetto, e maravigliofo il.
io fine. Ma fe il Giudicio vora meglio difaminar le cofe, vi scoprirà
degli eccessi, e nell'ultimo concetto più apparenza di bellezza, che sondo.
Egli non è realmente vere, che a Belifario col privato della vissa (fe
pur ne su privato) solamente-sosse tosto l'uso del pianto. Oltre a molti
altri beni, che perdono gli uomini in perdere gli occhi, Belifario perdeva
l'uso del suo braccio, e del suo valore, e un si que mezzi, che son necesfari per esse l'Capirano d'esferciti. Un Poeta dunque dotaro di miglior Giudizio non avrebbe approvato tante Ingegnose Immagini, e si farebbe conLulla Persera Perses.

tentato nella chiusa del Sonetto di svegliare minor maraviglia, ma con

fondamento maggiore.

S'è dette altrove, che il raro, e lo straordinario con gran ragione ci diletta, e piace . Vero è questo , ma verissimo è altres) , che il raro , e che lo firaordinario ha i fuoi confini : e tocca al Giudizio il ben conoscerli . Sieno , quanto effer si vogliano , leggiadre , nobili , e ben fatte le Immagini della Fantasia, e dell'Ingegno: pure alle volte saranno anch'esse di pregiudizio al ragionamento, quando sieno troppo ammassate, e scuoprano troppo lo studio dell' Autore, o non lascino luogo alle pure, semplici , naturalissime espressioni, di cui naturalmente si forma il ragionar degli uomini . Il Bello stesso allora diviene spiacevole, come in un convito dispiacerebbe il foverchio ufo de' dolci. Accaderà parimente, che gl' ignoranti talvolta pajano avere maggior fecondità di Fantafia, e più felicità d'Ingegno, perchè essi dicono tutto . Ma i veri dotti scelgono con Giudizio solamente ciò, che dee dirfi, e vanno misurati. Interdum, così dice Quintiliano cap. 13. lib. 2. videntur indocti copiam babere majorem, quod dicunt omnia: docti est electio, O modus. Sanno i Giudiziosi, che la secondità dello Siile, la grandezza, e novità delle Immagini s'accordano con quella innata inclinazione, che noi abbiamo al Grande. Ma non perciò sprezzano i sentimenti puri, i concetti femplici, le figure naturali, e le maniere comuni di parlare; anzi più volentieri si valgono di queste, che dell'altre in certe occasioni. Laddove gli altri men provveduti di Giudizio, volendo da per tutto comparir grandi, abbracciano disavvedutamente la sola apparenza del grande con ulare ornamenti falfi, o troppa abbondanza di veri. Opprimono costoro la Materia con troppi pensieri, e i pensieri con troppe parole, fermandofi a leccare, e ripetere fenza necessità ogni cosa, che lor piace, ignorando quel bel configlio di Cicerone, In omnibus rebus videndum est, quasenus . Etfi enim suus cuique modus est , tamen magis offendit nimium , quam parum. In quo Apelles pictores quoque cos peccare dicebat, qui non sentirent, quid effet fatis.

Ha dunque il Giudizio da diffinguere quel, che balla, e quel, che fa conviene in ogni componimento, e lempre tener davanti agli occhi dello Scrittore i confini , ed effremi viziofi del Bello , acciocchè la brevità non cada nell' ofcuto , I' omato nell' affetziazione, la fecondità nel fuperfino , lo piritolo, e magnifico nel gonfio , la parfimonia nell' afciutto ; e acciocchè ogni Invenzione , ed Immagine fia ingegnola fenta effere troppo rafinata; fia maravigliofa fenza effere rioppo volgare , fia motora fenza effere teneraria; fia maravigliofa fenza effere invertifimile, fia fublime fenza effere focura. E perchè uno de mezzi più effenza i per dietura trano i findi corporci, quanto la Potenza conoficitiva dell'Anima, è la Varietà, perciò il Giudizio c infenza la maravigliofa fenza effere invertifimi corode, evoci, formandotto ciò una Mufica vertamente dilettevole all' Intelletto noftro. Il fempre concettizare , promunaiare Accutezze, e fopra ogni cofa fermarii a far Rifiefioni Ingegnole, o Traslazioni, è un' affogare a furia di latte, e mele l'

altrui appetito . Quindi fu fempre costume de giudiziosi Poeti il trattare i fuggetti da lor preli con varietà perpetua, milchiando ora le Immagini Fantastiche colle Intellertuali , ora i concetti semplici co' Metaforici , ora le frafi, e parole naturali, e pure, colle artifiziali, interrompendo i ragionamenti loro con mille diverse Figure, il concerto delle quali adoperato a luogo e tempo, non istanca punto, e rapisce per forza l'animo degli ascoltanti, e lettori. Oltre a ciò le azioni, e cose da essi rappresentate in lunghi Poemi debbono effer varie, esponendo ora battaglie, morti, sagrifizi, ginochi, e affalti di Città: ora tempelte, careftie, incendi, e navigazioni ; ora incanti, palagi, Virtù Eroiche, gelofie, paure, ambasciate, e intrecciando favolette amene , comparazioni vaghe , fentenze morali , esposizioni delle Arti, de' popoli, de' costumi, e mille altre diversissime cose con evidenza, con novità, e vaghezza. Farà in fine il prudente Scrittore, che la Materia, gli ornamenti, e addobbi de' Poemi fieno disposti alla guisa de Giardini Reali , ne' quali tutto non è fiori , tutto non è prato ; ma bensì una vaga unione di prati, di mille differenti fiori, d'erbe, di frutti, alberi , fiepi, statue, bolchi, fontane, viali , uccelletti , ruscelli , e altre fimili cole con accorta maestria, e varietà mischiate : il che suol poscia mirabilmente dilettarci.

## CAPITOLO XL

Ajusi per formare il Giudizio. Come si giudichi de famosi Autori. Merito degli amichi, e moderni Pecti. Opinioni del Perraule, e del Boileau disaminate. Tesso dissoli dissoli di un internazioni di Bellezze dello Siile di Vrigilio.

Queste offervazioni generali sopra il Giudizio, che è il supremo tri-A bunale, e Giudice del Bello, e del Decoro, aggiugniamone ora un' altra, che potrà per avventura effere di qualche giovamento alla gioventù studiosa. Per quanto a me pare, una delle vie, anzi l'unica via per ben regolare, e formar' il Giudizio, si è quella di leggere assai . Senza questo ajuto io reputo impossibile il confeguir quella rara Virth, che abbiam chiamata Delicatezza di Giudizio . Ora due Spezie di Autori debbono concorrere alla nostra lettura: altri di Teorica, e altri di Pratica. Quegli altrove da noi furono appellati Scrittori di Sterile buon Gufto, e questi Scrittori di buon Gusto Fecondo. Fra i primi io pongo tutti i Maestri sì dell'Arte Oratoria, come della Poetica, sì antichi, come moderni, cioè Aristotele , Cicerone , Quintiliano , i due Dionigi , cioè quel di Alicarnasso , e Longino, Ermogene, ed altri co i loro Comentatori. Si vogliono parimente congingnere a questo numero ancora i Critici, che sono moltissimi, come lo Scaligero, il Castelvetro, il Mazzoni, il Tasso, Udeno Nisieli, il Taffoni, il P. Rapino, e tutti gli altri, che hanno scritto per impugnare, o per difender Dante, il Petrarca, il Taffo, il Guarino, il Marino, e al-Vu 2

tri Autori tanto del nostro, quanto degli stranieri linguaggi. Servono mirabilmente gl'infegnamenti universilali degli uni, e le offervazioni particolari degli altri a farci conoscere, quali sieno le virtà, quali sistetti à della Poosta, come di tutti gli altri composimenti. Dall'unione di tante regole, e di tanti estempi facilmente si forma nella mente nostra un prudente Tribunale, che può poscia discernere non solamente gli errori altrui, ma ancora i nostri.

Nel numero de' fecondi Autori , che dobbiam leggere per purgare il Giudizio nostro, e sono quei di Pratica, entrano tutti i più riguardevoli Scrittori o di profa, o di versi, Omero, Pindaro, Sosocle, Euripide, Anacreonte, Molco, Teocrito, Bione, Demostene &c. Cicerone, Virgilio, Ovidio, Terenzio, Orazio, Catullo, Tibullo, Properzio, con altri parecchi antichi, e moderni Latini; e Dante, il Petrarca, l' Ariosto, il Casa, il Taffo, il Guarino, il Bonarelli, il Chiabrera, ed altri molti o antichi, o moderni, fra' quali annoveriamo ancora alcuni Poeti Franzefi, e Spagnuoli; e spezialmente il Malherbe, il Racine, Pietro Cornelio, il Boileau, il Sign. de Fontenelle, e Garcilasso della Vega . Vero è però, che per ben profittar nella lettura di questi Autori, sa di mestieri l'aver prima un qualche poco addottrinato, e dirozzato il Giudizio dalla viva, o morta voce di qualche Maestro valente in Teorica. Altrimenti alcune volte ci accaderà di non por mente all'ottimo, e alcune altre ci potrà piacere ancora il non buono. Senza un tal foccorfo noi non sapremo nè pur discernere fra gli stessi Autori quai sieno d'oro, e quali d'argento, quai purgatissimi, e quali meno purgati. Per altro è una regola fondatiffima, per ben giudicare ancor de grandi uomini, il non credere perfetto tutto ciò, che essi han detto. Non è mio l'insegnamento, ma di Quintiliano nel cap. t. lib. t. così ragionante : Neque id statim legenti persuasum sit , omnia , qua magni Auetores dixerine, utique effe perfecta. E ne porta egli la ragione. Nam O labunsur aliquando, O oneri cedunt, O indulgent ingeniorum suorum voluptati. Colle quali ultime parole fignifica egli quel difetto, che più volte abbiam detto scoprirsi negli uomini grandi , i quali si lasciano trasportare talvolta dall' empito dell' Ingegno loro, fenza ascoltare allora i configli del Giudizio. Segue a dir Quintiliano : Summi enim funt bomines tamen ; acciditque iis , qui quicquid apud illos repererunt , dicendi legem putant , ne deteriora imitentur (id enim est facilius), ac se abunde similes putent, se vitia magnorum consequantur. Con questa cautela dunque si debbono leggere tutti gli Autori , quantunque venerabili per l'antichità , e famoli per lo costante plauso di molti secoli : cioè credere, che in tutti si può trovar qualche difetto, o cofa, che poteva effer meglio penfata. Sempre però convien ricordarsi di quell'altro faggio configlio, che foggiugne Quintiliano, cioè a dire, doversi usar modestia, e andar molto guardingo in riprendere gli Autori grandi, acciocche non condanniamo ciò, che da noi non s'iniende; ed effer meglio errar più tolto nel lafciarfi piacer tutte le cofe loro, che nel riprovarne molte . Modeste tamen . O circumspecto judicio de tantis viris pronunciandum est, ne (quod plerisque accidit) damuent que non intelligunt. Ac si necesse est in alverem errare partem, omnia corum legentibus placere, quam multa diplicere maluerim.

Regolarmente ancora è ben fondato il dire, che gli Autori altamente lodati da altri grandi uomini, e che per un continuato confenso di tempi, e di fecoli, furono fempre celebrati da i migliori Ingegni, veramente s'han da credere Scrittori di merito raro, da venerare, da leggere, e da imitare. Ha però questa regola qualche eccezione. Il grande ossequio, mostrato da' popoli a i primi eccellenti Poeti , ha forse troppo alle volte impegnata la potterità nella venerazione delle Opere loro. Se fi aveffe ora da premiare il merito d'Omero primo fra Greci , e di Dante primo fra gl' Italiani , con qualche glorioto titolo, non mancherebbono genti di gran fenno, e letteratura, che mal volentieri concederebbono loro il foprannome di Poeti Divini, come per lo contrario non vi farebbe alcuno sì temerario, che lo negaffe a Virgilio. Confesso anch' io d' aver, non ha molto, riletta l'Iliade, e d'avervi offervate delle bellezze, che alcuni anni prima io non avea scoperte; ma mi è paruto eziandio di ravvisarvi molti altri difetti , a' quali non aveva mai posto mente, e alcuni de quali da me si toccheran più innanzi. Egli ha delle virtù mirabili, e supera in qualche cosa il medesimo Virgilio; ma le ha mischiate con molte debolezze, che debbono spiacere al buon Gusto dell' Età presente, e al giudizio purgato de' saggi, e spiacquero ancora a quello delle Età paffate, benche s'incenfasse cotanto. Che gran piacere avrei io di poter chiedere a Quintiliano , perchè egli sì assolutamente scrivesse nel lib. 10. cap. 1. le seguenti cose d'Omero! Humani ingenii excedit modum, ut magni sit viri virtutes eius non amulatione, quod sieri non potest, sed intellectu sequi. Quando egli non restringefse tutta questa fmiturata lode al folo Stile d'Omero, che veramente ha dell'Eroico, e del maestolo in alto grado, ho ben paura, che Quintiliano mal potesse soltenere in giudizio cotal fentenza.

Che se parliamo degli Autori moderni in paragon degli antichi Greci, e Latini, dovrà ben guardarfi il Giudizio de' giovani studiosi da quel disordinato affetto, che lor mostra il Sig. Perrault Autor Franzese, il quale non avendo avuto scrupolo di anteporgli a tutti i più venerabili Poeti, e Scrittori dell'antichità, diede per mio credere a divedere, che molto egli non abbondava di quel pregio, di cui ora andiamo trattando. Questi è, se non erro, quell' Autor medesimo, che trovava più sale, più delicatezza di motteggiare, più forza, ed arte nelle Lettere Provinziali, che in tutti i Dialoghi di Platone, in tutti i ragionamenti di Tullio, e che protestava di sentir più diletto in leggendo certi Dialoghi di Mondor, e di Tabarin, che in quei del mentovato Platone. Ma mentre taluno cerca di star lungi dall' estremo, ove lasciò portarsi il Sig. Perrault, ponga cura di non cadere nell'opposto eccesso, in cui andò molto a rischio d'urtare il Sig. Boileau, Scrittore per altro di Gusto, e Giudizio purgatissimo. Venera egli all' incontro sì fattamente gli antichi Poeti, che confumando dietro a quel-

a quelli tutta la fua fiima (a), pare che poca a lui ne rimanga per gli moderni. Potevasi di fatto desiderare, ch' egli nel riprovar le maliondate opinioni del fuddetto Perrault non avesse imposta a suoi divoti l'obbligazione di adorare a chius' occhi gli antichi, e vietato il paragonare, non che l'antipor loro alcun de moderni . E' ancora un diferto affai nocivo al buon' uso del Giudizio una tal passione, e in esso pure caddero altri valorosi Scrittori, immaginantisi, come io sospetto, che sia contrassegno d'uomo erudito, e d'intendimento non volgare, il tenere in maggior pregio Omero, che Virgilio, e dar la palma a tutti i vecchi fopra i moderni Autori . Se il Tribunale del buon Gusto vuol dirittamente giudicare , dee sbandire si fatti Pregindizj, e configliarfi colla fola Verità. Si vogliono venerare, e imitare gli antichi; ed è poco faggio, anzi temerario, chi vuol condannare in tutto una sì gran fila di fecoli, che hanno ammirato il merito di que' valenti Poeti. Ma ciò non toglie la giurisdizione a' moderni di riconoscer que' disetti, da i quali non vanno esenti ancor gli antichi, purche liberamente nel medefimo tempo gustino, e sodino le lor virtà, e bellezze; e purche sappiano adoperar le Regole della vera Critica. Poteva giustamente il Sig. Boileau sospendere questa giurisdizione ad alcuni temerarj Critici, e particolarmente al Sig. Perrault, nomo non ben fornito delle qualità d'ottimo Giudice, ma non dovea sì françamente stendere il suo divieto a tutti gli altri Scrittori. E per verità ch' egli, scrivendo in tal maniera, non si ricordò allora d'aver tante volte letto Orazio. Dice questo giudizioso Poeta nell' Epist. 1. lib. 2. ad Augusto, che non poco erra chi tanto ammira, e loda i vecchi Poeti, che non gli darebbe l'animo d'antiporre, o paragonar loro alcun de' moderni. Aggiugne, che giudica prudentiffimamente, ed è folamente faggio chi crede con lui, che ne' vecchi Autori s'incontrano di molti difetti.

(a) La troppa e cieca stima degli antichi Poeti Latini vien biasimata da Orazio : che perciò Plauto e Lucilio son da lui criticati. Omero però, che è fatto da lui alle volte sotto al gran peso inchinare, bonus dormitat Homerus, e la cui fama si fanno gioria alcuni de moder-

sommer and the state of the sta to al Quantiano, che pob levire di regolo nelle Critica de lostim setticis, i.b. lo. C. Upi. 1.

am O'clibrat dilquendi, O'conti codest of nelle Grand consecutive de la consecutiva del la consecutiva de la consecutiva de la consecutiva de la consecutiva de la consecutiva del la consecutiva dela gunt : ac , fe necesse eft in alteram errare partem , omnia corum legentibus placere , quam multa difplicere maluerim .

Si

Si veteres ita miratur, laudatque Poetas, Us nibil autoferas, nibil illis compares, erras. Si quadam nimis antique, si pleraque dure, Dicere credas eos, signave multa: fasesur,

Es fapis, O mecam facis, O Jose judicas aquo.

Pub effere, che allora vodello Orazio colprie i foli vecchi Latini; ma la fia regola dee fervire per tutti. Si vuol rispettare l'antichità, e commendame il valore, ma non diffiumlame i dietti; e quando in paragone degli Antennati abbiano più merito i Nipoti, perchè a questi s' ha da negar la vittoria? E bellissima in fomigliante proposito 1s fentenza del Crititano Ciccrone, cioè di Lattanzio, nel lib.2, cap.8, delle Institt. Div. Sapionision, dice egli, fibi admunur, qui fine ullo Judicisi inventa manicum probant, O' ab alin pecudum invez ducunture; fed hoe ces fallir, quod Mairum nomina popitus, non patum feri possit, o una violi più fapiame, quai Minnere vocame.

eur, aus ille desipuerine, quia Majores nominaneur.

Ma, rifponde il Sig. Boileau, che non hanno i moderni ancor confeguito il figillo dell'antichità, cioè l'approvazione di molti fecoli, come polsono mostrarla i vecchi Poeti; laonde il Racine, e Pietro Cornelio non si debbono paragonar con Sofocle; ed Euripide. Un' Autor vivente può avere abbagliati gli occhi del Mondo letterato, e rapita una lode, che la Poflerità più giudiziosa, ed accorta gli negherà. E ciò pruova egli colla sortuna del Balzac, e d'alcum Poeti Franzesi, e spezialmente del mentovato Pietro Cornelio, non trovandosi più chi legga i primi, e scoprendosi ora fempre più nuove debolezze nell'ultimo, benche a' tempi loro fossero ammirati da tutti. Ben giudiziosa, e saggia si è l'osservazione del Sig. Boileau, e ferve maravigliofamente per tener' in freno certi cervelli deboli, e temerari, come suppone egli, e non ingiustamente, che sosse quello del menzionato Sig. Perrault; ma non già per togliere l'autorità di giudicare a gli uomini di purgato Giudizio , e pratici delle regole della Critica buona. Può il popolo, possono i poco accorti lasciarsi abbagliare o da qualche salso lume, o da qualche novità di stile, o dall'affetto della Nazione, e lodar perciò fopra il dovere un' Autore, il quale da' Posteri più giudiziosi, e meno appaffionati non farà poi tenuto in gran pregio. Ma in questo errore non caderà chi è provveduto de veri lumi per ben giudicare, potendo questi misurar colle leggi sempre costanti del vero Bello i componimenti sì de' moderni, come degli antichi, e profferir sopra ciascuno la sua sentenza con modesta franchezza. E sto a vedere, che il Sig. Boileau fara un processo contra Properzio, Ovidio, Giovenale, Lucano, e altri, che non aspettarono il Sigillo dell'antichità, cioè il confenso di parecchi secoli per alzare alle stelle Virgilio, e per paragonarlo, è antiporlo eziandio all'antichissimo Principe degli Epici Greci. Certamente non ebbe Giovenale difficultà di dire nella Sat. 11.

Conditor Iliados cantabisur', atque Maronis

Altisoni dubiam (a) facientia carmina palmano.

E molto più disse Properzio nell'Eleg.34. lib.2. benchè non fusse ancor pubblicata l'Encide.

Qui nunc Æneæ Trojani suscistat ærma , Fastaque Lavinis mænia literibus &c., Cedite Romani Scriptores , cedite Graii : Nescio quid majus nascistar lliede .

Non afpettarono fanti altri valenti Giudici queflo figillo dell'antichità per lodare gli Scrittori meritevoli; e fe non fi folfe cominciato per tempo a riconofere, e a confessar liberamente il merito de grandi uomini, o avrebbono elli perduto il coraggio, o non fi larebbe continuato dal Posteri a lavorari il figlillo, che disdictra il Sig. Bolicau. Anzi quotto figillo, o fia quelta antica, e costante ammirazione delle Opere di qualche Scrittore antico, non ha impedito a nottri giorni, e ne due fecoli passar, il proposito del Antichi moste macchie, fore non offervate per tanti fecoli; e che giultamente non fi biassimi alcono di que' tanto incensati dalla venerazione de' secoli transfati.

Non ci ftupiremo dunque, se il soverchio ossequio, portato dal Sig. Bolicau a gli antichi Poeti, lo ha qualche volta, spimo ad oltraggiar più del convenevule alcun del Moderni. Solamente ci potrà parere adquanto Itraso, chi egli abbia nella Sat. p. sì sonciamente parlato del Tallo, che di peggio non potrea dirsi. Ecco i suoi versi:

Tous les jours à la Cour un Sot de qualité Peut juger de travers avec impunité;

A Malberbe, à Racan preferer Theaphile, Et le clinquant du Taffe à sout l'or de Virgile.

Ogni gierno alla Corte el ba qualche nubile Parza, che può con impunisal porture uno foiecco gualizio degli Auturi, preferire il Tropbilo al Mannele, e al Racan; è ansipere l'oppilo del Tuffo a tutte l'ora di Prigilio. Il motto in vero-parve aflai bello, e meritò perziò d'effere copiazo dal P. Bouhours, e incaftrato come una geuma nel fine della Maniera di ben penfare. La buona opinione-però chi io porto del Sig. Boileau, vuol bene chi io prenda

<sup>(</sup>a) Il dir: : dabiem facensis palemen è giuditien affai più, modello del Cesta e desgli atti moderai. Il dire: nefto qui di maria nefferai l'idate, è anche modelo per un erafoproto Perico. Chell Um me fa de, valet 10 non ve lo laprei freguere. Ma ci levot un non fo chi più, the nest vet al. gilin che cher Sailgree più me la compara de productiva de la compara de productiva de la compara de la compara de productiva de la compara de productiva de la compara de la compara de la compara de productiva de la compara de la compara de productiva de la compara de la compara de productiva de la compara de

ad indovinar quello, ch' egli intese di dire con questi versi . Non oferei credere, che questo Censore per sola invidia avesse voluto sì maltrattare la riputazione del Tasso, quasiche a lui dispiacesse il mirar priva finora e la fua Lingua, e la fua Nazione di quel pregio, che toccò alla Grecia in un' Omero, a i Latini in un Virgilio, e agl' Italiani nel Taffo. D' un sì vile affetto io nol' reputo capace. Non fo ne pure indurmi a credere ch' egli non conoscelle, che nella Gerusalemme si contengono moltissime maravigliose Virrà Poetiche, le quali di lunga mano avanzano qualunque diferto poffa o fcoprirfi , o fognarfi in tutto quel Poema . Deve egli pur fapere, quante debolezze, ed errori appajano dentro l'Iliade, e che tuttavia queste macchie son coperte, e compensate dal lume d'altre Virtà, onde non lascia perciò Omero d'esser Divino. Lo stesso Signor Boileau confessa, che tutto ciò, che Omero toccò, si convertì in oro. Se dunque non è in questo valentuomo ne ignoranza, ne invidia, resta ch' egli altro ne' meniovati versi non abbia voluto condannare, se non coloro, che scioccamente ofano antiporre, le elinquane du Taffe, cioè qualche pezzo del Taffo apparentemente bello, ma realmente, e internamente brutto, a sous l' or de Virgile, cioè a tutto il bellissimo Pocina di Virgilio. Nella qual fencenza celi ha seco prontamente concordi tutti gl'Italiani, i quali come in ogni Poeta, così nel Taffo, riconofcono, e contessano alcuni difetti. Li conosceva il Tasso medesimo, e quegli stessi, che più ora dispiacciono a i Critici Franzesi, furono a lui vivente, opposti dagl' Italiani : e fra gli altri Cammillo Pellegrini gli fece questa opposizione : Dicono alcuni , che non convenga ad Armida, ne a Tancredi innamorasi dire ne ler lamenti parole così colte, e artifiziose. Ora certo è, che non potrebbe schivare il titolo di mentecatto chi preferisse le parti difettose del Tasso alle migliori di Virgilio ed ha perciò gran ragione il Critico di proverbiar coloro che giudicavano in tal guila. Ma quanto è giusta, una tal censura, altrettanto farebbe ingiusta, e sconcia quell'altra, ove egli intendesse con que saoi versi di dire: che il Poema del Tasso in paragon dell' Eneide è come l'Orpello in comparazione dell' Oro, cioè che la Gerusalemme sia un vilissimo, infelice, e sciocco Poema, non d'altro ripieno, che dell'apparente Bellezza dell' Orpello ; e che per lo contrario l' Eneide fia tutta Oro . Non appruovo io già volentieri l'opinione di quegli, che antipongono il Taffo a Virgilio; perchè quantunque il nostro Poeta abbia delle Virtà , che il rendono commendabile al pari di Virgilio, e possa dirsi, che in qualche cosa ei superi il medesimo Virgilio ( come lo hanno dimostrato nomini di gran fenno, e letteratura ); contuttociò egli è inferiore per altre parti , ne fi dee, ne si può preserire a quel fortunato Poeta. Ma ciò non ostante sono in sì gran copia le Virtù del Taffo; il merito fuo è sì conosciuto , e predicato da tutti i saggi; la sua gloria è sì consessata per legittima dagli steffi Franzest, che men prudente di chi antipone all' Eneide la Gerusalemme, sarebbe chi o credesse, o volesse sar credere la Gerusalemme tutta Orpello, tutta Bellezze false-, e tutta lumi apparenti , non veri . Non abbiamo già Della Perfessa Poefia. fonfondamento di fospettare un sì diferdinato Giudisio nel Sig. Boileau perfana duttifima; e percolo mi fo a credere, niuro altra intenzione aver geli aucha, che la foprammentovata. Altro per appunto non fuonano le fue parole, che non che flotis (in coloro, che antipongono a tutte il Peema realmente bello di Virgitio alcune parti, che iolamento in apparenza fon belle nel Taffo.

La disputa sin qui da noi egiatata intorne a Virgilio, e al Taffo, e ala fentenza del Signor Bolistano, cia naccellariamente pafare a dire: che la fovrana perfecion del Giudinio è quella del saper conoscere in copit Autore tutto ciò, ch' è bello, e degno di lode, e testo ciò ancora, che è biamenvole. Della qual virtò perchè alcuni son privi, quindi è che s' innamorano d'un slola Autore, e spregiano tutti gli altri, non avendo esti ancendo che per quell'unico Idolo da lor venenzio. Consiamano alcuni tutta la loro fitmo dietto. L'itivo, ni voglinon fosferir Velleio Pastreculo, Tacito i, ed altri Storicti. Ad altri piace il solo Virgilio, ne fan ritrovare alcuna virtà in Omero, in Lucano, in Ovidio e, familis. Pare contro eccellente ad altri il Petrarca, che appena degnato d'un guardo ciò, che nella Lirica non ha odore di Petrarchecco. Ma proprio del Giudzio vado, e finifismo, fi è il diftinguere i pregi d'o ognuno, e nella diverstità de Bello, a cui per mille differenti vie può pervenirsi.

Noi, per esempio, se attentamente consideriamo l'inarrivabile Stile del menzionato Virgilio, ritroveremo, ch'egli ula una femplice, e pura brevità d'Immagini, nelle quali non fa pompa l'Ingegno, ma bensì un maravigliolo Giudizio, che tien forte in briglia la Fantalia, e l' Ingegno. Suole quel divino Poeta quali fempre dipinger le cole con artifiziola brevità, toccandole con pennellate da Maestro, senza molto fermarsi a segnar il minuto d'esse con minuti colori . Egli non dice per l'ordinario se non quello, ch'è necessario a dirsi . Non sa mostra ambiziola d'ornamenti , non fi serma a lambir le cole; ma contento d'avere con maestà accennate le bellezze del cammino, fa fempre viaggio, lafciando a chi con gli occhi interni dell'anima il fegue, la dilettazion d'immaginare ancor più di quello , ch' egli dipinge. Ed è ben differente la brevità dello Stil Virgiliano dalla brevità dello Stil Fiorito. Questa consiste per lo più non nel dire pochi sentimenti , ma nel dirli con poche parole , e in maniera più compendiofa di quella, che si tiene in adoperando il semplice, e naturale uso del ragionamento civile. Nel che son famosi presso i Latini Sallustio, e molto più di lui Tacito, Lucano, Seneca, Simmaco, gli Africani, ed altri, che affettarono d'essere brevi , assin di comparire acuti , e talvolta caddero in una poco lodevole oscurità. Laonde può taluno essere un gran parlatore, benchè ufi questa sì fatta brevità, non dicendo egli per avventura meno d'un'altro, ma riftringendo in men parole tutto quel molto, che fi farebbe detto con più da un altro parlatore. Così le abbreviature delle parole, o le note antiche di Tirone, e di Seneca non fignificano, e non contengono meno di quel , che conterrebbe , e fignificherebbe una ben diffica Scrittura . Ma la brevità Virgiliana confife nel dire con maniera naturale; è colle asceffarie parole citò, che fi conviene, ed è necessario alla Materia, e nulla più; si gusta che non-porte da ragionamenti di Virgilio levard cosa alcuns fenta pregiodicare all'opera. In una paroda, confisse quella impureggiable beretti in ciò, che dieva Quintiliano nel lib. 4, cap. 2, ciò non at minus, fed ne plar diestar, quam operaca. E pochi fon coloro ; che giungano a ben conosfere, non che ad minitare, quello ratifiumo-pergio di Virgilio.

Nulladimeno fi vuol confessare il vero; con troppa indiscrezione pretendono alcuni, che chi non lavora i fuoi versi con tomigliante modestia d'ornamenti, e brevità di Stile, meriti poca lode, anzi sia come reo d'intemperanza. Nel che animolamente da taluno viene acculato il Taffo, quasi egli di troppi ornamenti, e concetti abbia non ornato, ma caricato la fua Gerufalemme, Acciocche fondamento avelle una tale accufa, converrebbe prima provare, the all' Eroico Poema- fi disconvenisse lo Stil Fiorito: il che finora non s'è avvisato alcuno di poter fare, massimamente sapendosi per testimonio di Plutarco, che ne Poemi d' Omero, oltre agli esempi di tutti gli Stili grande, mezzano, e tenue, vi si trova frequentissimo lo Stile Fiorito, di cui terremo ragionamento a parte. Ora ha il Taffo imitata non poco la brevità Virgiliana, effendo manifesto, ch' egli più s'accosta in ciò a Virgilio, che ad Omero. Ma non ha egli poi voluto imitare ancor la parlimonia, e modeftia Virgiliana negli ornamenti, avendo milchiato colla sublimità del suo Stile talor la secondità d'Omero, e talor le grazie d' Ovidio. Il che , se non è più stimabile, è qualche siata più plausibile, che la maniera Virgiliana, la quale per la fua modelta purità, e femplicità non può giugnere a piacere si universalmente , come quest' altra . Anzi era persuaso il Tasso, per quanto si raccoglie da una sua lettera scritta a Scipion Gonzaga l' anno 1575, che nella Lingua Italiana fia necessaria maggior copia d'ornamenii, che nella Greca, e Latina. E in questa sua opinione concorreva pure il Cava Lionardo Salviati, con altre dotte persone. Io non fo , qual buona ragione aveffero coftoro di così credere ; do bene , che ingiustissima, e mal fondata si è una sentenza astribuita al Cardinal di Perrona, il qual diceva, parergli la Gerusalemme del Tasso più tosto una tela, o filza d' Epigrammi, che un' Epico Poema, volendo fignificare, ch' essa è piena d' Acutezze, e di que lumi, co quali per l'ordinario si sogliono chiudere gli Epigrammi . Basta leggere la Gerusalemme, per avvedersi della varietà di cotale opinione; chiaro effendo, che lo Stile ornato, che quivi s'adopera, è diversissimo dalle Acutezze degli Epigrammi ; e che il Taffo non semino sì satti ornamenti a due mani , ma gli ando spargendo nelle parti oziole del Poema, che lo comportano, anzi lo richiedono, e dove l' Ingegno può aver libertà di scoprir le sue miniere , e di mettere in mostra le proprie ricchezze . Vi avrà certo qualche luogo in quel Poema , dove sarebbe stato miglior configlio l'astenersi dagli ornamenti ingegnosi, come ne' lamenti di Tancredi, e in qualche altra parte piena d'affetto. Ma e pochissimi son questi luoghi, e si vuol perdonare questo sì rade eccesso a chi è sì abbondante dell'altre virtà, ricordandosi del noto venfor: quandoque bonus dominar Hameras. Non ha dunque il perfetto Giudizio da riptovare un Poeta, penche egli abbia tenuto cammini differente da quello, che s' è calcato da un'altro Poeta valentissimo, potendo ancor questo cammini differente aver le sine bellezze equivalenti a quelle dell'altro.

## CAPITOLO XIL

Pratica del Giudizio. Sonetto del Marino posto al cimento. Si da giudizio d alcuni luogoi d Omero. Pamegirico simedentos fatto a questo Poeta da un moderno Scrittoreo.

Thante per conofecre i nostri, quanto per discoprire gli altrui difetti i è necessirai i bioni in del Giudicire, e questo consiste nel faper applicare a i disferenti casi, e ogestri le Regole del Bello. Chi sa ben mettere in opera queste Regole ienza lasciarsi abbagliare dalla supertiza, o sia dalla apparenza del Bello , e sa penerara nel sondo delle cose, volto s'accorges se ne componimenti vè ordine, e da armonia d'azioni, di sostiumi, di pensieri se mancando questa proporzione, e disposticone, e gli rosto ne sente noja, e dispetto. Ora unile impresi o reputo il mostrare in pratica e mainere d'esteritara queste Giudicio, affinche i meno esperiti s'adeltrino anchi esti a ravviare in altrui le proprie macchie. Prendiamo donque a disminare un di que Sonetti, che con ammirzzione si seggevano una volta, e ruttavia si leggono con gusto da chi si lascia ciecamente condur dalla famia, e non passa demtro col guardo nelle viciere della Materia. Ha godoto, e gode questa fortuna presso da alconi quello del Marino, intuiolato hiperom ammorph, e i cui primi versi son calculati con la disconi quello del Marino, intuiolato hiperom ammorph, e i cui primi versi son calculati con la disconi quello del Marino, intuiolato hiperom ammorph, e i cui primi versi son calculati con la disconi quello del Marino, intuiolato hiperom ammorph, e i cui primi versi son calculati con la disconi quello del Marino, intuiolato hiperom ammorph, e i cui primi versi son calculati con con calculati co

Donna, fiam rei di merte. Exrafti, errai:
Di perdon men fan depni i nofri errort.
Tu, che avventafti in me st feri ardori;
Io, che la fiamma a st het Sel furai.

Sono affai commendabili î re primi verfi, e fi fipiega felicemente in effi il quarto, penerà molto a foddifafriene. I mperciocchè, e che vuol mai egli fignificar quefilo Poeta col difi reco, perché fine à le fromere e ai èled Sole? Appare ben toflo, che quì c'allude alla Favola di Prometeo, il quale rubò alquanto di facco al Sole per animare alcune flature di loro. Sullo fooprimento di quefta erudizione fermandoi il poco avveduto lettrore, fenza altro cercare, filma baflevolmente beflo il concetto. Ma fe altri più curiolo vori pur fare il applicazione di quefta Favola alla mente del Poeta, e chiedere, che fignifichi egli con tale allufone, e qual'errore fi fia da lui commelio : non fi fapià, fe non con gran dificolità » intendere, o biognetà adoperarvi un lungo comento. Che fe dirà taluno, facilidifmamente intenderit per famme le amonefe, e gli fi cominente con qua facilità ra conderi per famme le amonefe, e gli fi cominente con qua facilità ra condicti per famme le amonefe, e gli fi cominente con qua facilità ra condicti per famme le amonefe, e gli fi cominente con qual facilità ra condicti per famme le amonefe, e gli fi cominente con qual facilità ra condicti per famme le amonefe, e gli fi cominente con qual facilità ra condicti per famme le amonefe, e gli fi cominente con qual facilità ra condicti per famme le amonefe e gli film qual moneta con qual facilità a racondicti per famme le monefere e gli cominente con qual facilità ra condicti per de contro del co

di-

difertofo il penfero. Non pod dirft, che un Amante robi alla fun Bonnale-fiamme, ma che ella più tofto le avventi . E quando anche poteffe dirfiç che l'Amante le rubi , non dovea almen dirft in ral leogo, dappoiché aveva il Marino incolpata la Donna per aver contra di lui avventati à fieri ardori ; latrimenti vi farebbe contradizion manifetta, accutandofi la Donna per avere scagliati, e il Poeta per aver furati di nascolto i medesimi ardori.

Seguitiamo avanti.

Io, che una feva rigida adorai; Tu, che sosti ford'aspe a' mies deleri. Tu nell'ire ossinata, io negli amori: Tu pur troppo degnasti; io troppo amai.

Molto meglio quì fi fpiegano gli scambievoli errori di quelle due persone; e sarebbe censor troppo severo, chi biasimasse l'ultimo verso, come inuti-le, ripetendosi qui poco diversamente quanto è detto nel verso avanti. Il primo Terzetto è questo.

Or la pena laggiù nel cieco Averno Pari al fallo n'aspetta. Arderà poi

Chi wilft in face, in wise face accesses.

Secondo il Gius Criminale del Poetri Annanti, a' quali iembra, che le Donne ingrate metritino d'effer caltigate nell' Inferno, molto fondatamente immagina il Marino, che ancor la fue fari condannata colh. E ciò avvica in latti, fe fi vuol credere all' Artofto, il quale ( poco religiofamente in tarti, fe fi vuol credere all' Artofto, il quale ( poco religiofamente in tarti, pe fi vuol credere all' Artofto, il quale ( poco religiofamente in tarti, pe fi vuol credere all' Artofto, il quale ( poco religiofamente in tarti, pe fi vuol credere all' Artofto, il quale ( poco religiofamente in tarti, pe fi vuol credere all' Artofto, il quale ( poco religiofamente in tarti, pe fi vuol credere all' Artofto, il quale ( poco religiofamente in tarti, pe fi vuol credere all' Artofto, il quale ( poco religiofamente in tarti, pe fi vuol credere all' Artofto, il quale ( poco religiofamente in tarti, pe fi vuol credere all' Artofto, il quale ( poco religiofamente in tarti, pe fi vuol credere all' Artofto, il quale ( poco religiofamente in tarti, pe fi vuol credere all' Artofto, il quale ( poco religiofamente in tarti, pe fi vuol credere all' Artofto, il quale ( poco religiofamente in tarti, pe fi vuol credere all' Artofto, il quale ( poco religiofamente in tarti, pe fi vuol credere all' Artofto, il quale ( poco religiofamente in tarti, pe fi vuol credere all' Artofto, il quale ( poco religiofamente in tarti, pe fi vuol credere all' Artofto, il quale ( poco religiofamente in tarti, pe fi vuol credere all' Artofto, il quale ( poco religiofamente in tarti, pe fi vuol credere all' Artofto, il quale ( poco religiofamente in tarti, pe fi vuol credere all' Artofto, il quale ( poco religiofamente in tarti, pe fi vuol credere all' Artofto, il quale ( poco religiofamente in tarti, pe fi vuol credere all' Artofto, il quale ( poco religiofamente in tarti, pe fi vuol credere all' Artofto, il quale ( poco religiofamente in tarti, pe fi vuol credere all' Artofto, il quale ( poco religiofamente in tarti,

Al fumo exernamente condannata Per effer stata al fido amante suo;

Mentri ella visse, spiacevole, e ingrata. Ma un Concetto non molto giudizioso del Marino è quel ristettere, che

Chi visse in foco, in vivo foco eterno:

Poiché non s' avvide, che con fal fennimento attribuiva alla fua Donna l' effere flata inflammata d'Amore y quando egli l' avea prima deferitta non curante d'affetto, forda, ingrata e rigida. Laonde il concerto fondato ful Fuoco Metaforico, e fuol Fuoco vero, diventa in quefto luogo affai freddo. L'ultimo Terretto finalmente è quefto.

Quivi ( s' Amor fia grufto ) ambodue noi All incendio danneti , avrem l'Inferno, Tu nel mio core, O io negli occhi tuoi.

Ancor qui noi brameremmo il Giudizio, e l'Ingegno Eilofofico, di cui altrove abbiam detto, che il Marino è fpeffe volte privo. Bene fla, che ambedue quelle perione fieno condamitae alle pene; ma come mai può dirfi, che quella Donna ingrata abbia d'aver il fuo Inferno nel cuor del Poeta, e il Poeta da effer tormentaro negli occhi della fua Donna? Ciò in altra guifa non porià avvenire, se non fupponendo, che il ciure, e gli occhi debbiano dangiarii in tre camerette infocatet entro alle quali fi poteffero arroffire quefti due fegnati colpevolr. Che fe vegliam vodere con qual' altro Gindizio fu l'argomento medefimo trattato da un Poeta Siciliano bafts leggere un Sonotto del Sig. Francesco de Lemene , che il trasporto in Lingua migliore, e bafta leggere un altro Sonetto d' Angelo di Coftanzo i il quale avanti del Marino pose in versi quelta Immagine stessa. Quivi noi ritroviamo il Verifimile, e non i deliri, e il parlare a cafo del Cavalier Marino, Ma non è molto difficile al Giudizio ancor de giovani lo fcoprir delle debolezze in questo Pocta.

E' ben cosa malagevole a chi non è provveduto di maggiori lumi il diftinguere quelle de più rinomati, e valenti Poeti, e particolarmente degli Antichi . Tuttavia se si adopererà quel compasso, che ci propone il buon Gufto', per mifurare il Bello , e il difettofo , potre pervenira ancora a dat giudizio di quegli ; e la Natura , maestra del diritto giudicare , ci scoprirà fedelmente i vizi Inche degli somini grandi . Prendiamo dunque l' Idolo de Greci, e de primi fecoli, cioè il Divino Omero, e supponghiamo, che l' occhio nostro s' avvenga nel lib. 14. dell' Iliade , ove i Greci feriti , e condotti a mal partito da Ertore, non famo a qual deliberazione appigliarfi . Nestore persuade di non combattere più per allora; Agamennone Re loro configlia la fuga ( non cerco, fe con melta prudenza ); quella è riprovata da Uliffe. Finalmente s'introduce Diomede a parlare; ed egli coraggiofamente perfuade il profeguir la pugna, non oftante le loro ferite . Ma fe ben fi difamina il ragionamento di questo Eroe sposto dal Poeta in ventitre versi, non apparira molto verisimile, e naturale, che Diomede ne fpenda almen (a) diciaffette în contar la fua Genealogia. Eccovi femplicemente posto in profa Italiana ciò , ch' egli dice : (b) Affincbe , o Greci ,

<sup>(</sup>a) Ditisssette.) Cool per l'appanto i Toicani, ficcome divisate distantove. Perciocchè l'accento, che è sul distango Italiano de nella paroia Toicana Dise; a nel-formarsi la voce di Ditiri e stati una fola Divissifiera, si tree più la, e vi a postra fulla prima di stati; si licia il Ditrongo, chattendosene la subiuntira. Colì Tinone sa poi Tomere. Gincos sacresa appresto gi antich giamers, topedio no diseare. Le cool desi en compositione in Dei, pet non far fora m due loophi, e del dittongo, e full accento, e cool agerelarne chiciar la promazia. (6) Omero nel Life. XIV. dell'lides, fectore la manufactura di contra di c

Penfier miglior di questo ; o vecshio , o giovino ;

Che molto volentieri a me ciò fia .
A questo disse il prode Diomede : mujo anje u pross treaste stoppo A noi fia d sopo, fe ubbidir voleste, Ne per sdegno ciascun di voi biasmaste, Perchè tra voi io sia i muor di nascita. revies tra ous pas motore in megera. Di bium Padri, ma contra sisch in per suffeita. Di sfere, ili Tideo, visi coppi in Toke, La fiprifa terra 3 policia che a Portes. Nacquero da tre figli spercefis. En Pleatem abstrare, e malla secrifa Calidone, Afria, e Miliar, ed il terro Pai Geodescre Euley, del padre me

non of adiriate, ne biafimine de mie parole, perche io sia minore a eta fra eurei voi altri, anch'io mi glorio quanto alla mia schiatta d'effer nato da un padre nobile , cioè da Tideo , che fu sepoleo in Tebe . Perciocche da Porceo nacquero ere figliuoli malerofi, che abitarene in Pleurona, e nell alsa Calido. na, cioè Agrio, e Melane, a il serzo fu il nobile Endo padre di mio padre, e superiore a fratelli in valore. Questi si fermò in que paesi; ma il padre mio abito in Argo , divenute camingo , perche cost volle Giove , e gli altri Dei . Prese egli per moglie una delle figliuole d'Adrasto, e soggiornava in una casa abbondante di viveri , ove gadea malte ferrili campagne , e all'intorno molis orti vicchi di piante. Avena egli parimente malte pecese , e paffeggiava ornato d' un' afta fra gli alses Greci. La verità di queste cose già deve effere giunea alle voftre orecchie ; onde non istate a riputami ignobile , e cedardo , ne a disprezzare il buon parere, ch'io son ora per darui . Poscia con cinque foli altri verli configlia i Greci a combattere, e a far coraggio alla gente ferita.

Facilmente s'accorgeranno i dotti in leggendo cotal diceria, che Omero, almeno in questo luogo, non è quel grande Oratore, che ci vien supposto : e che un' Esordio sì lungo per un'Orazione sì corra non è molto ben pensato. Ma vengasi alle prese . Qual ragione , e verifimiglianza ci è mai, the Diomede potesse in tal congiuntura così favellare, o dovesse allora descriver la gloria de suoi Antenati (a)? Questi erano ben noti a chi l'atcoltava, ed egli medefamo lo confessa : perchè dunque inutilmente vantarfi

> Che fu padre, e in valor pafiò quegli altri. Ma quelli ivi rimafo, e il padre mio Fermoffi n'Argo, appresso aver girato, Obe cod piecque a Gieve, e agli altri Iddii. D'Atrafio delle figlie egli uma prese, Ed abirò una cesa in viver grassa, E in gran dovizia a lui eran campagne Che rendean grano ; o molti ancor di frutti Cor rement giano ; o moist auco a: fragi Farno a lui di pecco ; o per lentia Sevra tasti gli debi ponetau il cauto . Queffe cofe ban vosi udir postes Come vere : però di triffa nafetta Me non penfambo , nè un imbelle : quella Me non penfambo , nè un imbelle : quella Parela non fpregiate detta ; ell in Ben parlerb -

Diomede, come giovante, per accrediture il configlio, ch' egli tra per dare, e conciliarii quella smontha, che l' eth non gli donava, l'accasta de ford Antennat; i quali dute effere faita mont stechi, avelandi, sin condegnezza milian a favor fon la professione, che egli di mont stechi, avelandi, sin conceptenta milian a favor fon la professione, che egli di mont stechi, avelandi per superiorità di contra del fast manggari, de finoi frattlit, delle averente y de presentati, delle richerez, del valore.

(a) La Naziana Grace dovas affere cicalatrica - Micograva que' Greci antichi pillarii gli citatirez, Quelle Genellogie, quelle Nobillà, armon finante. Non erano ascora venuti bactiti el Retrotte; son e sea persache rafinate il Mondo. Tale in fomma era l'Eloquesta de que' kungi ; o Omerco pe la depinge.

tarfi di questo pregio fenza udire perfona, che lo mettelle prima in dubbio ? perchè vantariene in mezzo al pericolo dell'efercito, a cui poteva recarfi danno con questo superfluo ragionamento? Ma egli temeva, dirà taluno, che non fosse dispregiato il suo parere, conoscendos egli giovane in paragon degli altri Principi, e perciò volle prevenir l'obbiezione altrui, mostrando ch'egli discendeva da gente valorosa, e nobile. Qualiche questo effere figliuol di Tideo, nipote d'Enéo, e pronipote di Porteo fosse un'argomento forte per provare, che il fuo configlio in quel punto aveffe da effere ortimo, e ch'egli fosse uom valoroso. Per verità, che tal conseguenza è poco ben'appoggiata; fenza che, ficcome dicevamo, niuno ignorava il valor di Diomede , e la nobiltà de' fuoi natali , onde non occorreva il far quivi questa inutile pompa . Ponghiamo però, che potesse Diomede col ricordar a' Greci, quai furono i fuoi Antenati , accreditare il configlio , ch' egli volca dar loro ; qual neceffith poi , e convenevolezza vi era , ch' egli raccontaffe, quante pecore, e campagne, quanti orti, e piante godesse una volta in Argo Tideo fuo padre? Che aveva ciò che fare col perfuadere a' Greci il combattere? Poteva al più al più contentarii di dire, ch' egli era nato di nobili, e gloriofi Antenati, e perciò che nol riputaffero codardo, e ignobile, e non biasimassero il suo parere. Ma il povero Diomede esce di propofito peco prudentemente; ed io sto per dire, che i Greci in udire quelto improprio Elordio dovettero aspettare una somigliante conchiusione, cioè uno spropositato configlio. Quando però io parlo di Diomede, che ragiona poco a propolito, tutti ben'intendono, ch'io parlo d'Omero. Non doveva egli introdur questo Eroe a favellare si poco verifimilmente; e chi ôra în egual congiuntura prendefie ad imitarlo in qualche Poema , sveglierebbe facilmente le rifa.

Difaminiamo ancora un'altra diceria d' Agamennone nel lib. 19. Dappoiche il Poeta ci ha poco dicevolmente rapprefentato Achille, il qual teme, che le mosche non guastino il cadavero di Patroclo; e dappoiche la Dea Tetide sua madre ha presa la cura di metter compenso ad un sì grave pericolo: Achille armato esce, e in faccia dell'esercito si riconcilia con Agamennone. Allora questi prende a ragionare al popolo, e scusa la passata collera , dicendo efferne stata cagione Ate figlinola di Giove , e Dea , che inspira il mal fare . E quì ponsi a descrivere l' opere malvage di costei, e a dire, com'ella offendesse ancor Giove una volta. Entrando poscia a narrare un'inganno fatto da Giunone al detto Giove, allorche Ercole doveva uscire alla luce, non ha scrupolo vernno di sporre il Dialogo seguito fra quegli Dei in tal congiuntura , confumando ben quaranta verfi , cioè quafi tutta i' orazione, in contar questa piacevole avventura. Finalmente poi per buona fortuna ricordandofi, che ha da parlar d' Achille , dice clie vuol placarlo co' doni, e termina il suo ragionamento con poche altre parole. Io troppo abuserei la pazienza de Lettori , se volessi rapportarlo tutto, affinche manifestamente si scorgesse, quanto suor di proposito, e lungi dalle Regole del Verifimile esca una tal diceria. Agevolmente potranno altri tri avvedersene, configliandosi col Testo d'Omero. Poteva il Poeta con pochi accenti prudentemente sbrigarfi da questa per altro saggia discolpa (a), fenza fermaria a descrivere si minutamente, cioè si poco verifimilmente, tutta la novella d'Ate. Ma perch'egli era un gran parlatore, fece sconciamente ancor tale Agamennone, non terbando quel Verifimile, che in fo-

migliante occasione infegnava la Natura, e il buon Gusto.

Che se noi volessimo chiamare in giudizio tante altre dicerie d'Omero, noi troveremmo in esse più d'un' Inverisimile , e altri peccati di questo eccellente Poeta . Per esempio nel lib. 4. lo stesso Agamennone serida con parole villane, e indegne d'un Re, e d'un Capitano par suo, Mnesteo, che non combatteva. Fa parimente la medesima creanza a Diomede, e gli conta con troppo lunga ciarleria un'avventura di Tidéo, che bastava accennare in pochi versi . Nel lib. 6. Andromaca diffuade il suo Ettore dall' azzuffarsi co' Greci , e spezialmente con Achille . Ha molti belliffimi, e teneriffimi fentimenti, ed è fimilmente nobile la risposta del marito, come anche il timore del picciolo Aftianatte in mirar'il padre armato, che se gli accosta per baciarlo. Ma con poca proprietà, e verisimiglianza Andromaca fi perde a narrar minutamente alcune imprese d' Achille . Parimente nel lib. 11. Patroclo è inviato dal mentovato Achille a Nestore, per intendere chi fossero alcuni feriti. Il buon Nestore [b], specchio della prudenza Greca , incomincia senza necessità a narrargli diffusissimamente le valorofe imprese, ch'egli avea fatte in sua gioventu, spendendo in questa soverchia narrazione presso a cento versi . In simili , anzi in più proprie congiunture di narrar le paffate prodezze, Virgilio dimostra altro Giudizio, e massimamente nel 5. dell'-Eneide, ove il vecchio Entello con una breve parlata ricorda il valore della fua gioventù . Non minore inverisimiglianza nel lib. 20. è quella, dove Enea prima di venire alle mani con Achille vuol contargli tutta la sua Genealogia con molte inutili digreffioni , onde il nostro Tassoni , in descrivendo la battaglia di due guerrieri nel Can. 7. della Secchia , allude per quanto io credo a questa fanciullaggine, e leggiadramente così motteggia.

Non flessero a parlar de cafe loro, Come folevan far le genti antiche, Ne fe il lor padre fu Spagnuolo , o Moro ;

Ma fecero trattar le man nemiche.

Ma che sto io ricogliendo gl' inverisimili , de' quali abbonda quel Poema ? Questi , non già tutti , ma in parte possono leggersi ne libri di Platone , Dion Grifostomo , Libanio , Filostrato , Longino , Giulio Cefare della Scala, Udeno Nifieli, del P. della Cerda, del Beni, del Taffoni, del P. Rapin, di cento altri Autori. Anzi chi abbia fior di Giudizio,

Della Perfetta Poesia

<sup>(</sup>a) Proprio è di chi fi scusa, l'usare molte parole, e trovar macchine e invenzioni da crire, e distrarre l'animo dalla considerazione delle cose passate. divertire, e diffrarre l'animo dalla confiderazione delle cofe paffate
(a) Nestore ha fatto dire a Orazio: Laudator temporis assi.

potrà di leggieri per se stesso scoprirli talvolta, e principalmente se avrà gusto per le Opere di Virgilio Poeta maraviglioso, e farà paragone del Giudizio dell' Epico Latino col Greco. Io però nè per dispregiare Omero, nè per oppormi alla fentenza di tanti favi uomini , che lodarono i Poemi da lui composti , ma per dare un faggio di ciò , su cui si abbia da esercitare il Giudizio , ho raccolto questi pochi esempi . Confesso ancor' io, che possono per lo contrario in questo Poeta offervarsi mille altri bellissimi luoghi , e ch' egli abbonda di tante virtà , quante bastano per dichiararlo Principe de Poeti Greci , e valentissimo , anzi divino Poeta . Conosco altresì , che chi può gustarlo in fonte (a) , senza aver ricorso a suoi Traduttori , e sa l'erudizione antica , può scoprirvi delle maggiori bellezze , e leggere con diletto la forma del guerreggiare , i conviti , le cerimonie , ed altre usanze di que' remotissimi secoli , le quali paiono rincrescevoli , e talor difettose ad alcuni idioti, solo pratici de costumi d'oggidi. Nulladimeno protesto ancora di desiderare minor passione in chi spaccia per oro tutto ciò, che Omero ha toccato. Voglio dire, che non fo approvare lo smoderato Panegirico fatto di questo Poeta dal Sig. Boileau colle seguenti parole : Si direbbe , che Omero per piacere à suoi lettori avesse-rubata a Venere la cintura . Il suo libro è un fertile resoro di cose dilettevoli . Tutto ciò, ch' egli torca, si converte in oro; ogni cosa nelle sue mani riceve nuova grazia; in ogni luogo egli ricrea, e giammai non istanca &c. Egli non si perde punto in digressioni &c. Amate dunque i suoi scritti , ma con un amor fincero . E' segno d'aver molto profittato, allorache egli vi piace .

On direit, que pour plaire infinit par la Narre Homer est à Venus derobé fa ceituit par la Narre Son livre 9 à agréneir un ferile tréfer. Tout ce, qu'il a soubé, fe converii en or. Tout reçui dum fest meus me nouvelle grace; Par tout il diveriit, O jamais il ne loffe. Il ne i gane point en de trop langs dévorte. Atmez donc fu écrits, mais d'un amour futere C eft avoir profit que de feçorit è y plaire.

Qui eruditamente si applica ad Omero ciò, che di Tullio scrisse Quintilia, no; ma non so, se con ugual sondamento. So bene, che siamo obbli-gati allo Scrittore Franzese, perchè dopo tante lodi ci abbia persuaso l'amar si i Poemi d'Omero, ma con un'amor sincero. Perciocche va altrimenti

<sup>(</sup>a) Anthe quei, che nos noficas quitre in forte Ourrey, come lo leggodo con fete, con una certa giuda deferras a giudisio, che no ha furto l'antichia, quantinque non lo vegetica nella fus luce, pure immarcanno con diletro l'evoltsiane artica, e molte belle coe. Tra l'altre figure d'Ourred dal gravifittor Critico Quintilano fin locale te digretitor quando elle dilettano, e non vi è cofa di toperhio , quantungen feno in molti ve il destrictor, quanti qualitativa della diletta del Critico della dilettano, e non vi è cofa di toperhio , quantitato della Critico di diletta di Critico con molte di diletta della diletta di Critico di Crita di Critico di Critico di Critico di Critico di Critico di Crit

predicando coll' efempio suo il medesimo Sig. Boileau, mentre pare ch'egli ami quel Poeta con un'amore cieco . E vaglia il vero , non è forse cecità d'amore il pronunziare, che quanto si toccò da Omero, tutto si cangiò in oro, e ch'egli non fi perde mai in digreffioni, quafi nulla v'abbia ne' fuoi Poemi , che non sia nobile , prezioso , senza disetto? Saprei volentieri , s' egli tenga per oro ancor tutto ciò, che i migliori Critici, e noi teste abbiam riprovato in Omero . Ma benchè ciò non fia tutto oro , tale però potrà effere paruto al Sig. Boileau , che già offervammo appaffionato non poco per gli antichi Poeti ; e si vuol perdonare questo suo giudizio a gli occhi fuoi , che non fanno discoprire fiella venerabile antichirà le macchie sì chiaramente scoperte da tante altre perione. Nondimeno sarebbe egli più scufabile, se alla disavventuta di non vedere talvolta, non avesse accoppiata ancor quella di travedere . Quando si parla degli antichi , la sua potenza visiva è sì corta , che non giugne a discernerli . Quando poi de moderni Poeti, egli è di vilta sì acura, che più d'ogni altro Cenlorc può discoprirvi de falla . Noi fiamo per chiarircene nel leguente Capirolo , ove c' ingegneremo di mostrare , come il Giudizio maneggi le armi da disesa , dopo aver finquì accennato l'ufo di quelle da oficia.

## C'APITOLO XIII.

Opposizioni fatte al Tasso dal Signor Boileau disciolte. Comparazione sua gudiziosamente usata. Censure contra il medesimo del Rapino, e del Mambruno ributtate. Unittà d'Eroe nella Gernsalemme. Contressenti del principale Eroe. Sentenza

del Mazzoni poco fondata.

De mancamenti di Giudizio fuppofe il Sig. Beileau , ragionando falemme del Taffo. Invoca il Poeta quivi in fuo foccorfo la Musa celeste, e fra l'altre cose le dice:

Tu rischiara il mio canto, e su perdona S'intesso fregi al ver, s'adorno in parte D'altri dilesti, che de tuoi, le carte.

Stimafi qui dal findettio Certore, che poco giudiziofamente dica il Taffo di volere adulterare il vero nel liuo Poema, e mifichia delle finzioni alla Vernà, della Storia. I usperiocchè quantunque il Poeta possa, e deba dara le finzioni, tuttavia ha da spacciate come Vertià fottre, e, cente a pari degli Storici; altrimenti digotfierebbe per tempo i lettori, e, senza cestifia risofoscerebbe egli sessioni per tempo i lettori, e, senza cestifia risofoscerebbe egli sessioni per si per della produce della renderabbe commendabile al popole, consessando immangenero alla bella prima. Questo è il primo sipposto errore del Tasso. Il secondo è tale. Segue appresso a ragionar colla Musa il nostro Poeta, e le ragiona con questi versi:

·Yy 2 Sai,

Sai , che la corre il Mondo , ove più verfi Di fue dolcezze il lufingbier Parnafo; E che il Vero condito in molli versi I più schivi allertando ba persuaso. Cost all egro fanciul porgiamo aspersi Di foave licer gli orli del vafo: Suchi amari ingannato intanto ei beve, E dall' inganno fuo visa riceve.

Ancor qui suppone il Signor Boileau, che il Tasso peccasse, perchè paragona con poco Giudizio la Storia del conquisto della Terra Santa a i suchi amari bevuti dal fanciullo, mentre essa, tuttochè non condita dal sapor Poetico, è per se stessa dolce ; o pure perchè spaventa chi ha da leggere, con fargli sapere, che questa è una bevanda amara, e che si vuol'ingannare. Ecco le due opposizioni fatte dall'acutissimo Critico alle due Ottave del Tasso. Ma che ciò sia un puro travedere, e un far nascere, non un t fovar degli errori , ove non furono mai , per avventura potremo provargli.

Impercioeche quanto alla prima difficultà, vero è, che il Poeta peccherebbe contro al proprio Decoro, confessando di voler fingere, e dir cofe falle; ma quelta dottrina punto non s'adatta al caso presente. Ove mai disse il Poeta di voler mischiare delle menzogne, e delle finzioni col Vero? ove di voler corrompere la Verità? Ciò non fuonano punto i rife-

riti versi . Eccoli di nuovo .

- e su perdona, S' intesso fregi al Ver, s'adorno in parte D' altri diletti, che de tuoi, le carte.

Chi s'intende alquanto di Lingua Italiana, sa che intessere fregi null'altro fignifica, le non intrecciare ornamenti, ornare, pulire; onde il voler' inteffere fregi al Vero è lo stesso, che voler adornare il Vero, e ciò si ripete colle altre parole se aderno &c. Ora , che l'ornare la Verità voglia dire corromperla, e mischiar con lei il Falso, potrà forse il Signore Bosleau a se stesso, ma non a verun' altro Intendente persuaderlo. Altrimenti gli Storici , e gli Oratori , che adornano anch' effi la Verità , potranno appellarsi menzogneri, e salsarj. Ma può egli replicare : e perchè il Poeta dimanderebbe perdono alla Musa, quando solamente intendesse di dire il Vero, e di non mescolarvi il Falso, o per dir meglio le Finzioni? Non è gia errore l'adornar' il Vero, ma sì bene l'adulterarlo. Sapendo il Taffo, ch'egli pure non men degli altri Poeti voleva, e doveva inteffere il Finto, o Falio col Vero liberamente sì, ma poco giudiziofamente, confessa il suo volontario delitto, e vuole scusarlo. Con che, s'io mal non m'appongo, mi fo a credere d'avere indovinata, e raccolta tutta la forza di questa difficultà . Ma essa è più che mai fondata in aria .

Doveva il Taffo porre in versi un' Istoria , ed Impresa , che per cagion del fine suol chiamarsi da tutti Sacra : laonde piamente, e giudiziosa-

mente s'avvisò di far la fua Invocazione, non alle Muse del Parnaso profano, Deità fognate, e chimeriche, ma bensì alla vera Gelefte Musa, da cui potea ficuramente prometterfi aiuto nel teffere il fuo Poema . A quella Intelligenza dunque Angelica, e celestiale, ch' egli immaginò destinata dal supremo Motor delle cose ad affistere all'Epica Poesia, egli rivolse i suoi voti. E così debbono intenderfi i primi versi dell' Invocazione, come nel fuo Aminta difeso pruova l' Ab. Giusto Fontanini. Da questa Intelligenza, o Virrà celefte spera il Tasso sorza , soccorso , ardore per ben cantare la facra Storia, distinguendola dalla favolosa Musa de' prosani Poeti . Ma perchè ha egli fisso nell'animo di voler' esporre questo pio suggetto alla guisa degli altri Poeti, ed usare quegli ornamenti, che son propri degli altri Poemi Epici non facri , quindi è che ne chiede avvedutamente perdono alla Muía Celeste. Non si accusa dunque il Tasso di voler adulterare la Verità della Storia, ma di volere ornarla, e condirla in parte con que' vezzi, abbellimenti, e fapori, che si costumano da i Profani Poeti. Non ignorava egli , che tante belle verità di quella famola azione non aveano bisogno di fregi, e che il vero vuol più tosto esfer semplice e nudo. Ornari res ipsa negat. Sapeva egli ancora, che il voler fermarsia a descrivere con isquistezza d'ornamenti alcuni successi e spezialmente le follie d' Erminia, Rinaldo, Tancredi, Armida, Clorinda, e tante altre cose vane, o profane, era in qualche maniera fallo, ed errore a gli occhi della Musa Celeste. Sapeva altresì , che taluno avrebbe potuto dirgli : E come mai tu, che invocasti il soccorso del Cielo per un' argomento sacro, gli vai mescolando ornamenti profani, e cerchi di porgere diletto, e lufingare i Lettori col dolce del Mondo ? Altra ferietà , altra modeftia , e purità ispira la Musa Celeste, come appare da i divini Poemi di Giobbe, de' Salmi, dell' Ecclefiaste, e da quelli del Nazianzeno, di Prudenzio, di S. Paolino, di Giuvenco, e d'altri . E in effetto fra certi dubbi proposti al Taffo, e da lui sciolti a Curzie Ardizio, uno ve n'ha, cioè se sosse lecito l'aggiugnere ad Impresa sacra alcuni Episodi di cose profane.

Vollé perciò il Tasso prevenire gli altrui rimproveri., e giudizionmente conssesti, che non dalla Musa Celele ; ma da le seniva I ulo di
questi profani ornamenti. Ne chiedo perdono, e si studia ancora di scularlo con dire, che i più de gli uomini leggono più volenieri que libri,
owe ha sparto più dolezze, diletti, e ornamenti la Pecia; e ch egli von
meno spera con tal mezzo di far maggiormente gustare la Verità. Leggans si seguenti vers, e apparirà ancor più manifelta la mente del Poeta.
Che s' egli avesse proviolare parlare giusta I interpretazione del nuovo
Cenfore, avesse postupo dire.

Se intesso il Finto al Ver.

ovvero in vece di chiamar lusingbiero il Parnaso, l'avrebbe chiamato Menzognero. Ma non ha egli savellato in tal guisa perchè mai non intese d'accusarsi, o scusarsi per aver consuso cose sinte, e menzogne col Vero; ma bensì d'ayer' aggiunte troppe dolcezze Poetiche, ed ornamenti profani ad un facro argomento. E qui potrebbe addurfi , quanto ferive il Talio medelimo nel Dife. 2. dell' Arte Poetica, e poi nel 3. del Poema Eroico, ove spiega in che consista il condimento, e l'ornato de'Poemi Epici. Ma crediame d'avere abbastanza soddissatto alla censura del Sig. Boileau.

Paffiamo all' altra difficultà, la quale non ci fembra appoggiata a miglior fondamento: Non può, dice egli, la Storia della Sacra guerra chiamarfi amara, nè acconciamente paragonarfi a i tuchi amari, bevuti dal fanciullo infermo . Son quetti i verfi :

Cost all egro fancial porgiamo afperfi Di fonve licor gli orli del vafo. Suchi amari ingannato intanto ei beve, E dall inganno suo vita riceve .

Primieramente non è vero il supposto, cioè che la Storia della Gerusalemme liberata qui si paragoni a i suchi amari. Si sa solamente comparazione fra questi suchi, e il Vero, o fia la Verità in generale . Pur 1100po la sperienza ci moltra, che questa Versià quantunque sì onesta, e giovevole, pure non piace a tutti, e fa per così dire nausea ad alcuni, s'ella è con poco garbo, con rozzezza, e con abito severo, o incolto vestita, Infin le più grandi, e le più utili Verità, che s'abbia la Religion Cristiana , cioè quelle , che fon descritte , e diffuse per parlar con Dante

In fulle veccbie, in fulle nuove cuoia;

pure da quanta gente svogliata, e stolta, non s'amano secondo il dovere, perchè scioccamente lor pare , che quelle divine , e sante Verna sieno amare, e spiacevoli, comparendo espresse con istile basso, con rozzezza, con aufterità, e non portando seco molta dolcezza? Che se al Vero si dia condimento dalla dolcezza de' versi , e dalle lusinghe della Poesia , se la Verità sia abbigliata con ornamenti graziosi, e con que' fregi, che le può dar l' Eloquenza, e molto più la Poesia: ella finol piacere alla gente ancor più svogliara, e schiva. Giò posto, come cosa certa, dal Talso, non può non vederfi quanto acconciamente s' adoperi dal Poeta la comparazione. Essa è tale. Siccome a' fanciulti infermi, che abborriscono il bere la medicina amara, e spiacevole, quantunque sia per recar loro salute, noi aspergiamo di qualche licor dolce gli orli del bicchiere , affinchè allettati da questa dolcezza volentieri-prendano la bevanda; Così alla gente, che abborrisce il gustar le Verità, benchè giovevoli, perchè le paiono spiacevoli, e amare, convien condire il Vero col dolce della Poesia, acciocche lufingata da quefta dolcezza facilmente fi conduca a berle, e gustarle, Nel che appare, che il paragon corrisponde in tutte le parti principali, e che corre una proporzion manifesta fra le persone, e cose rassomigliate.

Secondariamente ponghiamo ancora, che il Tasso paragoni la Storia della Guerra facra a i fuchi amari , non però farà men bella questa simiglianza. La Storia del conquisto di Gerusalemme è un Vero, e un di

que' Veri, che farebbe poco grato alle perfone (vogliate, e di gusto non fano, fe non folse condito co' fapori, e colle dolcezze Poetiche. E in effetto radi fon quegli, che leggano mai, o vogliano leggerlo nelle Storie di Guglielmo Arcivescovo di Tiro, e in altri Autori, Per lo contrario la maggior parte del popolo intendente fuole con fomoso piacere continuamente farne la lettura nel Poema del Talso. Adunque ficcome con qualche dolce licore s'allettano i fanciulli malati s ber la medicina ingrata, che dee recar loro la falute; così le genti svogliate, e di gusto intermo si allettano ad affaggiar la Storia , che par loro spiacevole , michiandovi le dolcezze della Poesia, e condendola co dilettevoli, e dolci sapori Poetici. Ma per buona ventura oltre alla ragione mamifelta, con cui fi prova la bellezza, e proporzione di quelta fimiglianza, l'autorità degli antichi viene a fostentarla. Prima d'ora han parecchi offervato, che il Tasso la copiò da Lucrezio. Platone eziandio Ouintiliano, Temistio, ed altri usano quella comparazione in guila poco diveria. Ora se acconciamente, e leggiadramente (come niuno lo negherà) da Lucrezio i precetti della Filosofia Naturale, e da Quintiliano gl' insegnamenti della Rettorica, conditi colla foavità dello Stile, e colle dolcezze Poetiche, s'affomigliano a i fuchi amari, che si bevono da fauciulli : perchè mai si porrà in dubbio la proporzione, e leggiadria della medefima fimiglianza ufața dal Taffo? Certo non saprebbe addursi differenza veruna.

Che se pur volesse dirsi, che il Tasso tuttavia con poco Giudizio confesso d'avere scelto per argomento del suo Poema un'affare spiasevole, perchè ciò spaventa il Lettore, e non l'invita a leggere; e il Poera poteva prenderne un dilettevole. Se si aggiugnesse eziandio, che imprudentemente il Tasso dica di volere ingannar chi ha da leggere i siccome i fanciulli infermi fono ingannasi dal Medico ; perocche non amando noi d'eftere ingannati, in vece di prepararci con affetto alla lettura del Poema, ne fiamo ful bel principio ributtati. Se, dico, tutto ciò fi volesse opporre, manifesto segno sarebbe, che solamente per cavillare, non per cercare la verità si farebbono cotali obbiezzioni. E vaglia il vero, chi così argomentalse, indifereramente vorrebbe, che non vi sosse un'atomo, in cui le cofe comparate non corrispondessero fra loro; il che tutti fanno quanto ingiustamente si chieda. E sto a vedere, che si saccia un processo al Taíso, quaficche egli tratti da fanciullo, e da infermo di corpo il fuo Lettore; o qualiche il suo Poema assomigliato alla medicina sia da lui creduto necessario a gli uomini per ricoverar la falute dell'animo, come è la medicina al fanciullo per riaver quella del corpo. Ognun fa, che basta alle comparazioni il corrispondere nelle parti principali . Per altro non vi farà Lettor veruno, che si spaventi dal leggere la Gerusalemme, quasi per tal paragone quella Storia si apprenda per molto dispiacevole; poiche il Poeta nel medefimo tempo gli fa intendere, che ancora i più schivi ne prenderan diletto, mercè de i freggi, e delle dolcezze aggiunte. Medesimamente non è necessario, dappoiche si è detto dal Tasso per legialria di Stile, e per formare una vaga Immagine, che il fanciullo è ingannato, e dali inganno fuo vita riceve, che in ciò pure la comparazione corrilponda. Quello inganno è per così dire accidentale, non efsenziale al fenumento, ne farebbe llato men bello, e vero il paragone, tacendoli le paragione,

E da bevanda tal vita riceve.

Ma quando anche si volesse, che qui la parità corresse, non perciò si fpaventera alcuno dalla lettura, perchè l'inganno farà dolce, farà utile, protestando il Poeta, d'avere co Poetici condimenti levata ogni amarezza al fuo fuggetto, e che infino i più dilicati, e ichivi potranlo in avvenire alsaggiar con diletto. Per molte altre ragioni, che si potrebbon produrre, ma che non ion necessarie, io mi contenterò di dire, che la medefima comparazione fu da S. Baffiio adoperata in lode de i Salmi di Davidde, ficcome può vedersi in un fuo Prologo traslato da Rustino. Mofira egli, che ancor le divine Verità, per piacere a gli uomini, furono condite colla Poetica dolcezza, e le paragona alle medicine, che fi danno a' malati . Ma perchè il Poeta nostro , per maggiormente allettar la gente Ivogliata, non fi contentò di que fapori, che folamente fon propri degli argomenti facri, e volle ufare eziandio quei delle Mule profane, quindi è che egli ragionevolmente ne chiede perdono alla Celeste Musa. Ed eccovife non erro, dileguati gli scrupoli, e le apparenti difficultà opposte dal Signor Boileau alla bellezza de versi del Tasso, quando seco in diversi tempi s'abboccarono l'Abbate Alamanno Salviatt , il Signor Pietro Antonio Bernardoni Poeta Cefareo, e il Marchefe Giovanni Rangoni, Cavaliere di Gusto, e Giudizio esquisitissimo, spezialmente nelle Lettere amene. Non si credesse però il Censor Franzese d'aver egli prima d'ogni altro alzata questa polvere contra del Tasso; poiche i Critici Italiani aveano già ivegliata la medefima difficultà, e fra gli altri, più per voglia di far ammirare la fua Scolastica acurezza, che per seria censura l'avea fatto il P. Veglia nel-

cora la fciolie Paolo Abriani, nel Vaglio o sia nelle Rispolte Apologetiche. Un' altra battaglia ora c'inuita, non-sennos solo il Signor Boileau ad escritare il suo Giudizio sopra i distrit veri; o apparenti del Tafio. Anche il P. Rapino, che non ha com mei sclicit, e gloria insignati, che praticati gl' insegnamenti della vera Poossa, in prì-luoghi s'avvenno contra la Gerulalemme. Ma spezialemne nel libro initiolato Rislessori, por la Peerice di quosso tempo, per quanto riserite il Signor Ballet nel suoi Giudizi degli Eraditi. Ci la ben'egli la grazia di conscisare, che il dispeo più compiune di nutri i Promi moderni è quello del Taffo, e che mula è usicio in Italia di più persetto alla luce; ma loggiugne ben tosto, che ci sono de genu distri nuti s'escuzione di appsio Peema. Di grazia, finche l'armi ion calde, o pponghianolo al nuovo-avveriaro, il quale colle fecuenti parole ci discuopre un mancamento del mentovato Poema. Il Taf-

le sue Sofistiche Osservazioni sopra il Gosfrede, a cui in poche parole an-

ſo,

io, dice egli, fa ofeguire surso cià, che vi è di più riguardevale, e firsordimenio a Rimide. Queffi uccide dérafoj. Tifoferno, Solimono, e suri i principali capi dell dirmes semica. Rompe gli incani della fuerla: gli Espalidy più importanti faso a lui vifebrai: i mulla fi fa durante la fue lossano za. Egli falo è definato a surse le cofe genadi. Gefficalo, chè è l' Errec, non fa quefi mulla. Cota parla quefto Cenfore, con gran franchezza in vero, contro al Taso, e appreiso volgesi a lodar Omero, come quegli, che fa operar surse ad debile; benché qualche volar i abbandoni).

Chi prima di leggere quelte ultime parole avesse letto un' altro Libro del Rapino , intitolato la Comparazione de' Poomi d' Omero , e Virgilio, potrebbe dubitare, se lo stelso Autore fosse colui, che qui esalta Omero, per aver fatto operar tutto ad Achille. Imperciocchè nell'accennato Libro dopo aver raccolto da molti Gritici, e principalmente dal nostro Beni , dal Tasso , e da altri Italiani una gran fila di difetti , ch' egli pure condanna in Omero; e dopo aver bialimato quel Poera, perchè abbia preso per Eroe un' Achille, cioè un uomo soggesso a millo debolezze, e a. difetti notabiliffimi , ripruova come un grave errore quell'avere abbandonato il suo Eroe per più di diciotto Libri ( e ventiquattre Libri in tutto contien l'Iliade ), facendolo star neghittoso tanto tempo a dormir nelle navi , mentre il rimanente de Greci valorofamente combatteva contra de Trojani . Ora come ragionevolmente può mai dira , che Omero iol qualche volta abbandoni Achille, dopo averlo dimenticato per più di due terzi del fuo Poema? Eccovi come il prima sì difettolo Omero diviene il più giudiziolo Poeta del Mondo, qualor fi tratta di fentenziare, e condannare il Talso. Io sto per dire, che verun Critico non ha sì pienamente spantato d' Omero, come il P. Rapino. Ci sa egli vedere mille suoi difetti nella Favola, ne' Costumi, ne' Sentimenti; e finalmente restringendosi a lodar le parole, l'espressioni Eroiche di questo Poeta, confessa, ch'egli è in ciò inarrivabile, e che questo sol pregio ha ingannata, ed abbagliata tutta l'antichità, avendo strappato dalla bocca d'ognuno tante lodi d'Omero. Contuttociò anche in questa parte egli va toccando di molti difetti. Ma dopo una sì fina cenfura non aspettava io già, che dal Padre Rapino nel cap. 15. delle Riffessioni sopra la Poetica in particolare, si proponesse Omero come il modello più perfetto della Poesia Eroica; o almeno sperava io, che si consessasse il valore di Torquato Tasso con più amorevole fincerità. Poichè se può servire l'Iliade per modello persettissimo dell' Eroica Poesia, quantunque in quel Poema si chiudano tante imperfezioni, quanto più fi conveniva una sì fatta lode alia Gerufalemme, in cui la Critica troverà bensi de' difetti, ma non in tanta abbondanza, e di gran lunga più virtà, che ne' Poemi d'Omero? Non voglio però punto affaticarmi per indovinare, onde nascano sì diversi, ed incostanti giudizi del P. Rapino, ne tampoco difaminare, se veramente Achille faceffe susto, potendosi intendere, ch'egli operò tutto quello, che era più gloriofo, e necessario per vincere i Trojani, o per condurli a mal partito. Della Perferra Poefia

Meglio fia, che noi confideriamo la gran confidenza di questo Censore, affermante come cofa certiflima, che Rinaldo facci tutto ciò, che v'ha di più luminoso, e straordinario nell'impresa della Terra Santa, e che, a lui folo tocchi l'uccidere TUTTI i principali capi de nemici. Chi non crederebbe, ciò udendo, che fossero ancor caduti per man di Rinaldo Aladino Re, o Tiranno di Gerufalemme, Altamoro, Ormondo, Emireno, Clorinda, e Argante, che quali potea chiamarfi l'Ettore de Saraceni, e tanti altrifortiffimi Pagani uccifi da Tancredi, da Goffredo, da Raimondo, e da altri Eroi Criftiani? E che grandi prodezze non avea fatto il Campo Fedele, mentre che il buon Rinaldo agiatamente si riposava fra le delizied' Armida ? Ma passiamo all' altra parte della censura, ove si dice, che il Tasso non fa quasi far nulla a Goffredo, il quale tuttavia è l' Eroe del suo Poema, Prima del Rapino aveva anche il P. Mambruno nelle Opistioni Latine intorno al Poema Epico, incolpato il Taffo non folamente d'aver peccato nella parte essenziale dell' Epopeia, cioè dell' Unità della Favola, ma eziandio di non aver fervata l'unità dell'Eroe, perchè ciò, che v'ha di più difficile nell'impresa, è eseguito da Tancredi, e Rinaldo; e Goffredo non fa quasi nulla d'importanza . Rinaldo , aggiugne questo Scrittore , è il vero Achille in luogo di Goffredo ; laddove Goffredo per effere l' Eroc del Poema dovea far tutto ciò, che si fa operare a Rinaldo. Eccovi l'accufa medefima data al Taffo dal P. Rapino, a cui con brevità rispose l' Ab. Giusto Fontanini nel cap. 2. dell' Aminta difeso. A me pore sarà lecito di considerar fil filo, con qual fondamento si condanni in questa parte il Taffo.

Egli è certo, che l'Unità dell'Eroe non esclude la compagnia d'altri Eroi. Oltre ad Achiffe, che nell'Iliade è il vero Eroe, fi contano per compagni ancora Agamennone, Diomede, gl' Aiaci, Uliffe, Nestore, ed altri . Nell' Eneide oltre ad Enea , che è il vero Eroe , altri ancora v' entrano, come Pallante, Mnesteo, Sergesto, Tarconte, e fimili . Operano ancor questi Eroi , e servono tutti per trarre a fine l'impresa, che vien proposta das Poeta. Il principale Eroe poscia si riconosce, e distingue dagli altri men principali, e perchè egli supera ciascun' altro in quelle gloriose qualità, e Virtà, che il Poeta gli attribuisce, eperchè da queste sue Virtù principalmente si produce il buon successo, e fin dell'impresa. Omero nel solo Valor militare ci rappresenta il suo Eroe superiore a gli altri; e da questo Valor d'Achille particolarmente poi nasce la sconsitta de Trojani, e la felicità de Greci : se però questo può dirfi il difegno d'Omero, dicendo egli nella Propofizione, forfe, con poco Giudizio, di voler folamente cantare l'ira d'Achille, che fu affetto biafimevole, fiecome cagion di gran danno all' Armata Greca, e non proponendo alcuna vittoria del fuo Eroe. Da Virgilio parimente fi forma Enea fuperiore a gli altri Eroi in Pietà, in Prudenza, in Valore, e nelle qualità di gran Capitano. E tutte queste Virtù appunto sono la principal cagione della selicità de' Trojani, e della rotta dell' esercito nemico. Il Tasso nella mede-

A more Congli

medelima guifa al fuo principale Eroe , cioè a Goffredo , attribuifce non folo tutte le qualità gloriose , e Virtù , che sono in Achille , ed Enea , ma eziandio tutte l'altre , che debbono concorrere a formare un perfetto Eroe Criftiano, e un' Idea di vero, e gran Capitano; onde con tal'unione di Virtù il rende superiore ad ogni altro Eroe dell' oste Cristiana . Da autre queste Virtù di Goffredo nasce poi la buona condotta, e il fortunato fuccesso della proposta impresa, cioè la liberazione del Santo Sepolcro. Se mal non giudico, mi tembrano questi i veri contrassegni del principale Eroe : poiche ancora gli altri Eroi operano , e son dotati di grandi Virtù e talvolta in alcune di queste Virtù superano il primo Eroe , siccome in accortezza, prudenza, sperienza, ed autorità erano superiori ad Achille, Nestore , Ulisse , & Agamennone . Servono gli altri Eroi come strumenti . e mezzi per ottenere il fine dell'impresa ; ma non dipende principalmente da ciascun di loro il fine suderto, nè alcun di loro è superiore al primo

Eroe nelle Virtà, che il Poeta gli attribuilce.

Ora offerviamo, se questi segni di primo Eroe compiutamente si trovino in Goffredo. Egli ci vien rappresentato come l'Idea del perfetto Capitano, e condottiere d' Armata. O si guardi alla pietà, religione, remperanza, continenza, e giustizia; o si consideri la facondia, la costanza nelle avversità, la maestà, la fortezza, e il valor militare : tutto in lui si vede raccolto, nè ad altro Eroe dell' efercito suo sono attribuite cotante gloriofe qualità . Egli dunque è superiore a ciascun' altro in quella riguardevole union di Virtù, che gli è attribuita dal Taffo. Raimondo bensì, Guelfo, Tancredi, Rinaldo son doiati di somma prudenza, di singolar valore; ma ognun di loro è superato da Gosfredo per la sudetta unione , mancando a i primi il fommo valore, a i fecondi la prisdenza, la temperanza, e altre Virtà , e qualità gloriose , che tutte corteggiano il principal' Eroe . Che se si dirà, che Rinaldo almeno vien rappresentato come superiore in fortezza, e in Eroico valore a Goffredo ; ed essendo questa la principal Virtù degli Eroi, per conseguente Goffredo è avanzato nella qualità di maggiore importanza : risponderemo primieramente , che per essere un compiuto Capitano , ed Eroe , non basta un braccio vigoroso , nè una gran forza di corpo, valevole a vincere tutti i fuoi competitori . Altro ci vuole per meritar questo gran titolo . Secondariamente la fortezza militare potè ben presso a i Gentili riputarsi la principale , anzi l' unica Virtù degli Eroi , ma non dee già si facilmente stimarsi tale ne gli Eroi Cristiani , e nella nostra Santa Religione , in cui non la Fortezza militare , ma altre spezie di Fortezza, ed altre Virtà son più luminose, gloriose, e più proprie per formar un' Eroe Cristiano . Ora quando anche Rinaldo sosse più forte di Goffredo nell'armi, o fia nella Fortezza, che vince i nemici col ferro , non può dirsi però superiore in Fortezza , perchè non ha la Fortezza tollerante, non è un Forte, che si tenga fra i confini della Virtù , uccidendo egli per soverchio empito di collera Gernando , e mostrandosi disubbidiente al maggior Capitano . Laddove la Fortezza di Goffredo è operante insieme, e tollerante; è condotta dalla Ragione; è maneggiata secondo tutta l'idea, che ne ha lasciato Aristotele; ed è propria del vero Eroe Cristiano, e perciò più stimabile dell'altra . Fortitudo ( così scrivea S. Agostino a S. Girolamo ) imprudens esse non potest, vel intemperans, vel injusta. Ma in terzo luogo è falso eziandio, che Rinaldo si rappresenti in sortezza militare maggior di Gosfredo . Eccovi come del medefimo Goffredo fa il Poeta che Erminia ragioni nel Can.3.

> E non minor che Duce, è Cavaliero, Sì del doppio Valor sutte ba le parsi : Ne fra turba si grande nom più guerriero, O più saggio di lui potrei mostrarii. Sol Raimondo in consiglio, ed in battaglia Sol Rinaldo, e Tancredi a lui s'agguaglia.

Adunque nell'ofte Criftiana non v'ha pur' uno più guerriero, e valorofo di Goffredo . Al più al più il folo Rinaldo , e il folo Tancredi poffono dirfi eguali, ma non mai fuperiori a lui nel Valor militare. Perciò abbastanza credo io provata la prima proposizione; cioè: che Gosfredo non ha alcun superiore nelle Virtù attributegli dal Poeta, anzi che egli coll'unione di tanti pregi avanza qualunque altro Eroe Cristiano; onde ha il pri-

mo contrassegno di principale, e primario Eroe del Poema.

Contuttoció mi fo a credere, che non sì di leggieri vorran cedere in questo punto i Critici Franzesi, finchè non si toglie un'obbiezione, che essi possono fare. Diranno per avventura: Può bene a suo talento protestare il Tasso, che Rinaldo non è superiore in Fortezza al suo principale Eroe; ma i fatti dimostrano il contrario. Rinaldo sa tutto, uccide Adraflo, Tifaferno, Solimano, e tutti i principali Capi dell' Armata nemica; e Goffredo non fa quasi pulla. Gran merce al Taffo, che non si contentò di dir folamente, che Goffredo era nomo guernito di rara Fortezza, e che ninn l'avanzava in questa Virtù; ma sempre ancor tale cel sece vedere in mezzo alle azioni guerriere. Io configlio i miei lettori a leggere in testimonio di ciò quanto viene scritto dal Tasso in parecchi luoghi , e spezialmente nel canto 7. nel 9. e nell' 11. Io non rapporto i fuoi versi, perchè facilmente ognun può faperli , o vederli . E vedendoli può fcorgere , con che alta Idea e tenore di Fortezza Eroica sempre vien rappresentato Goffredo in mezzo a i perigli , e alle battaglie . Laonde ne fatti antora egli non è superato in valore da Rimildo, come testè ce lo aveva apertamente detto il Poeta. E di qui pure si scuopre, quanto sconciamente sieno false le due proposizioni de Censori , cioè che Rinaldo fa tutto , e Goffredo non fa quasi nulla . Per provar , che Rinaldo faccia tutto , null'altra ragion si reca , se non ch'egli uccide Adrasto , Tisaferno , Solimano , e tutti i principali capi dell' efercito contrario . E pure , toltone Assimiro di Meroe, e i tre mentovati Guerrieri, che il Poeta dice nominatamente uccisi da Rinaldo, in tutto il Poema del Tasso io non ritruovo, quali altri Capi principali , e forti Campioni della parte nemica rimanessero estintà per man di Rinaldo. Oltre a ciò i due più robusti Saracini, cioè Clorinda, e Argante caddero vinti da Tancredi. Aladino Re di Gerusalemme alcio la vita sotto la spada di Raimondo. Quel Gosfredo medesimo, che non sa quasi nulla, uccide Ormondo,

E Rimedon, che per l'audacia è chiaro, Sprezzasor de morsali, e della morse,

prende prigione Altamoro, e (ciò ch' è più da confideraff) toglie di vita mell' ultima pugna Emireno, General dell' olde d' Egitto: nel che in qualche maniera fono dal Taffo imitati Omero, e Virgilio, che al loro prinapil Eroe feccor riportar vittoria del più riguardevole Capo della parte nemica. Ora fi offervi, con qual fronce possa drift, che Rinaldo uccise sussi i principali Copi de nemicia, e che Gosfredo non fa quast mula.

Paffiamo all'altro contraffegno del primo Eroc. Certo è, che il buon fine della facca imprefa principalmente fi dea attribuire a Goffrede ; poiché questi è il folo primo Mobile di turte le azioni; egli è l'anima, e la mente di tutto l'efercito Fedele; opera sempre, è sempre in armi, e sa prodez ze, quando il buon Rinaldo effettivamente si giace sin grembo ad Armida. Alla sina maestà s'acquetano le fedizioni, per lui si fanno i miracoli, a lui parla il Cielo, e dal Cielo è anora eletto al conquisto del fanto Sepolero. Dalla sua prudenza, dalla sina eloquenza, dalla sua autorità si raggira la Guerra; ne in altro, che in lui; viturati s'Armata a safita per imparar valore, e per promettersi vittoria sicura. Onde nel Can, 20. dice il Potera:

Vassen, e sal è la visse il somon Duce, Co del circa cera vistoria indi pressime.
Novo sevor del Ciclo in lui vilue;
El sa grande, C angello otra il costune.
Gli empie d'onor la saccia, e vi viduce
Di givoinezza il bel punero lume;
E nell atto de gli occhi, e delle membra
Altro che morata cosa cipi ressembra.

Se dunque dal buon governo, dalle Virri, dall' aurorità del pio Goffredo principalmente s' orticne il fortunato fucceffo della facra Imprefa, chi non vede, ch' egli èl' unico, o primario Eroc del Poema 7 Oltre a ciò, da Goffredo venendo tutti i comandamenti , i difegni , e i penfieri gloriotà, qualunque codo operaffero gli altri Eroi, libordinati ad eflo, dovea al un atribuiri , come ad Aleffandro , a Cefare , a Scipione , e a finili gran Capitani è dovuto il primo, per non dir utto l'onore, e la gloria delle vittore , quantunque tanti valorofi Guerireri unitamente col Duce loro combatteffero, e vinceffero i nemici. Rinaldo fempre con tutto il fuo valore fempre fa rapprefenta foggetto, e inferiore a Goffredo , e fempre da lui prende moto , qualor fi ratta di combattere Coffredo comanda, Rinaldo-tegnifec; quegli è capo, quefii è mano. Perciò Ugone configliando Goffredo a chiamar Rinaldo, cot gli prata nel Can. 14.

Perchè, se l'alta Previdenza elessa Te dell'Impresa sommo Capitano, Dessitudi institute e de esti estre devesse De moi configli escutor forumo. A te la prime parti, a lui contesse Son le seconde. Tu se capo, ei mano Di questo Campo, e sossener su vece Altri mon puote, e fasto a te mon lece.

Guolfo anch' egli a ciò perfuadendolo replica la stessa cosa.

Nè la necessità, che ha Gosfredo di Rinaldo per la fanta Impresa gli toglie punto l'effere di principal' Eroe . Imperciocchè ficcome non laicia Enea d' effere il primo Eroe, benchè gli fia necessario un'elercito per vincere i nemici, così Goffredo è tuttavia il primo, ed unico Eroe della Gerufalemme, avvegnachè gli fia di mettiere l'aiuto di Rinaldo, e di ranti altri Eroi, anzi d'una Armara intera per conquistar la Terra Santa. E quì mi fia lecito il dire, che Jocopo Mazzoni nel lib. 3. cap. 50. della Dif. di Dante riprefe troppo animolamente Virgilio con anteporgli anche Omero; perchè questi introduce nell'Ulissea il suo Eroe tolo, e privo di tutti i fuoi compagni, a far cofe grandi, cioè ad uccidere i Drudi, e a riacquistar colla patria la moglie ; laddove Enea fa le sue imprete coll' aiuto d' un' efercito : effendo ben più maravigliofo il vedere un folo operar molte prodezze, che uno accompagnato da molti, Senza dubbio, dice il Mazzoni, Omero è da sopraporre in questo a Virgilio il quale non conoscendo l'arrifizio Poesico d'Omero condusse Enca in Italia in compagnia d'esercisi armati, non si accorgendo, ebe non sarebbe maraviglia, che un Capitano generale d'eserciti coll'ajuto di quelli del paese vincesse un'altra gente valorosa, e invitta . Ciò, dico, poco faggiamente fu detto dal Mazzoni; perchè primieramente Uliffe non vinse da se solo i Drudi, ma coll'aiuro di un bisolco., d'un porçaio, di Telemaco, e (quel ch' è più ) di Minerva, che avea presa la sembianza di Mentore . Secondariamente i Drudi non erano un'esercito, ma pochi, ed essemminati, e spaventati da Minerva. Che ha dunque che fare ciò con Enea , che per fuoi nemici aveva molti fortiffimi Eroi, e un'esercito di valorosa gente ? Ridicolo sarebbe stato Virgilio , fe per isvegliar maraviglia avesse introdotto Enca solo , e senza Armata, vincitore di tanti, e sì prodi nemici.

Adunque bifogna confessare, che à Virgilio, come il Tasso prudentemente al primo loro Eroe, senza corrompere l'unità, conocettereo, e simazono necessaria la compagnia, e l'aiuto d'altri Eroi, e d'un'esercito intero tutto però subordinato al principale Eroe. Dee parimente consessario, con pregiudica punto a Gossificado l'aver seco Rinaldo, Tameredi, o Raimondo, perché questi altro non sono, che mezzi, e strumenti adoperati al primo Mobile Gossificado, per condertra a fine l'impressa. Egli los colla sua siporiorità è quello, che tutti li muove, e gli ordina al fine proposto. Ed in cò è bene differente Rinaldo dall' Eroe dell'Iliade, cio del al fiero Achille.

Questi co' fuoi Mirmidoni non è , o sdegna d'esser sottoposto ad Agamennone; anzi nol riconosce per nulla, infinchè non si mandano per sua parte Ambasciadori , e non è addolcito con prieghi , con doni . Rinaldo per lo contrario prima d'operar contra i Pagani chiede perdono a Goffredo', e fempre da lì avanti il venera come suo superiore, maestro, e Capitano. Ora questa costante dipendenza di Rinaldo fa , che tutte le azioni sue abbiano principio dal Capo, e al Capo si debbano attribuire. Ma udiamo il Tasso medefimo, che prima di pubblicare il suo Poema scrivendo a Silvio Antoniano prevenne le obbiezioni de' Critici con dire, che l'effere necessario all' Impresa Rinaldo non toglieva l'Unità dell'Eroe, cioè di Goffredo eletto da Dio per Capitano , sempre necessario alla detta Impresa , e sempre superiore a Rinaldo, Che fe, dice egli, Goffredo ba bisogno di Rinaldo, I ba come il fabbro del martello, o come il cuore delle mani; sicche da questo suo bisogno non si può argomentare altra imperfezione in lui , se non quella , che è comune non folo di tutti i Capitani, ma di tutte le cose mortali, di operare con mezzi, e con istrumenti.

Il più pertanto, che dalla lor cenfura fi possino promettere i Critici, si è il dire, che meglio avrebbe fatto il Tassi cos si accere per man di Gosfredo altri Capi, ed uomini sorti dell'Armata Insedele, ad imitazion di Achille, e d' Bena. Ma ni pur ciò si vuoli liberamente loro concedere, perchè il Tasso non enza cagione si contenne in tale economia. Ci rappresentava egli il seda del perstetto Capitano. Ora cetro è, che il perfetto Capitano operando ha de esse e le batraglie ben differente da un semplice eguerirero. La prudenza, onde vuol' esfere accompagnata il Feroia Foretzaz del Condottier d'un' Armata, non gli permette il porre sì facilmente a rischio la propria vira, come lo permette agli altri guerrieri sibordinati. Il perché quando Gossifedo nel Can. 7, volle armars, e gire a combattere contra Argante ; che dissidava a batraglia i Princisi Critiani ggi

s' oppose il saggio Raimondo,

É diffe a lui rivolte: Ab non fia vero,
Che in un Capo i arrifebi il Campo tutto.
Duce fie tu, non femplee guerriero:
Pubblico fora, e non privatro il lutto.
In te la Fe i appoggia, e 1/ fanto lupruo.
Per te fu'l Regno di Babel difrusto.
Tu il fenno fil, to fettro filo dadpre i
Altri panga l'ardine, e'l ferro in apra.

Anor nel Can. 11. effendofi il medefino Goffredo, a guifa d'un pedone, vettito d'armi fedriffine, e leggiere, con determinazione il falir anki 'egil col volgo alla pr£a delle mura nemiche, di nuovo Raimondo gli pata nel medefino tenore, fitcome quivi pol leggefi. Ora ecco qual riguardi fi debbano dalla Pradenza accoppiare colla Fortezza de perfetti Capitani. E di fatto il breve fpazio di tempo, che Goffredo fi Fermò nel padiglione feito, ; recò gran danno all'Amata Crifitiana, e peggior governo d'effa actio, ; recò gran danno all'Amata Crifitiana, e peggior governo d'effa action.

cevano gl' Infedeli, fe il Cielo co' miracoli nol riconduceva ben tofto guarito alla pugna. Non è già per quelto, che il Capitano abbia da schivar tutti i rischi , e non mai da porsi in mezzo alla zussa , e non far delle gloriose prodezze. Le ha egli anzi da fare; ma non dimenticar giammai il grado di Capitano , cioè di periona diversa da privati guerrieri . Ha celi meno da porsi ne pericoli , acciocche la morte sua non tiri con seco la perdita dell' efercito intero . Ha da reggere ancora le schiere , che puenano; far operare i fuoi Campioni , i fuoi strumenti ; e non esporre senza necessità la vita a i rischi più forti ; onde per troppo desiderio di gloria non divenga poco prudente . La fua principal virtù è il configlio , non la bravura . Anzi , se noi crediamo a Quintiliano , Imperatoris nomen satis significat non exigere manum ipsius ; imperare enim debet , & pracipere ; e pet effere Gran Capitano bafta il ben comandare. Ciò non offante ci vien rappresentato Gosfredo ancor forte Guerriero nelle più fiere battaglie, ove opera fingolari prodezze . Si porta egli ad affalir le mura , afcende , combatte da gran Soldato , e nel Can. 18. egli prima di tutti vi pianta il venerabil Vessillo della Croce.

Se il Taffo dunque non ci fa vedere il fuo Eroe operatore di tutte le più illustri azioni in armi , ha molto gravi-ragioni , e nol sa perciò men perfetto in grado di Capitano, ma folamente nol fa perfettissimo Soldato. Concedendoli poscia, che Gosfredo in ogni parte adempia l'ufizio di gran Capitano, come bilogna concedere; consessandos, ch'egli è superiore a Rinaldo, e a tutti gli altri Eroi Cristiani nella unione d'ogni Virtù; che da lui dipendono tutti i mezzi, e dalle fue Virtù principalmente s'ottiene l' avventurolo fuccello della facra Guerra, come bifogna confessare, convienconchiudere, ch' egli è l'unico, e il primo Eroe della Gerufalemme . Dalle quali cose maggiormente appare, non potersi dire senza temerità, che Rinaldo operi susso, o che Goffredo non operi quasi nulla, e molto meno ch' egli non sia quasi distinto da un'Usiziale ordinario, e serva solamente di sitolo al Poema del Tasso. Queste ultime parole son rapportate dal Signor Baillet nel lib. intit. Jugemens des Seavans, e attribuite al P. Rapino, come prese dal suo Tratt, della Compar, d' Om, e di Virg, cap. 12 edit. in 4. pag. 51. Ma io non so vedere, che il medesimo Padre abbia mai sì arditamente sparlato contro alla Gerusalemme . Anzi sostenendo egli in altro luogo, che il Poema Eroico ha da farci vedere l'idea perfetta d'un gran Capitano, e Generale d' Armata, non d'un Cavaliere privato, io argomento, ch'egli non potesse sar di meno di non conoscete, che questo pregio evidentemente riluce nel Poema del Taffo, e che nella fola persona di Goffredo, non di Rinaldo, chiaramente si mira una tal prerogativa.

E ciò basti intorno al Giudizio, che qualche Scrittore straniero formò contra il nostro Poeta. Potrebbesi pure sar toccare con mano, quanto ingustamente sia detto, che il Tasso in eccesso ba del basso, del Comico, del piacevole, per non dir di vannaggio, ne ragionamenti de suoi Eroi. Potreb-

h.

be mostrarsi, che al Poema Eroico non disdicono talvolta descrizioni galanti , ed amene ; e che in ciò Torquato fi tenne lungi dagli estremi ; avendo prudentemente mischiato il dilettevole, e il dolce coll'austero. Ma non è quelto il luogo. Solamente mi basti di ricordare, che non è giammai ben fondato argomento per condannare un gran Poeta il dire : ciò non la è fatto da Omero, da Virgilio ; dunque è un'errore. Siccome viziofamente altresì argomenta chi dice : Omero , e Virgilio hanno ciò fatto; adunque è ottimamente ancor fatto da noi . E l' uno , e l' altro argomento ci può talvolta rendere ingannati , e massimamente ove noi vogliamo consigliarci con Omero . La sola Ragione prima dee giudicare del Bello ; poscia l' E fempio può dar vigore, e maggior sodezza al Giudizio. Per lo contrario la-Passione, i Pregiudizi, o sieno le Prevenzioni dell'animo son Giudici troppo ciechi. Lodifi il Taffo, e qualunque fuo pari, ove fel merita, e s'accust dov'egli, veramente errò ; con prontezza faremo ancor noi lo stesso, commendando le sue Virtà, che sono moltissime, non adorando i suoi difetti, che fon pochi-

## CAPITOLO XIV.

Linguaggio , e Stil della Profa . Qual fia quello de Verfi . Pompa , e forza dello Stil Poetico . Esempi del Taffo-, di Virgilio , e d'altri Profatori adoperanti lo Stil de Poeti. Linguaggio più che Poetico in verfi, e viziosa amplificazion de Traslati.

A Noorche la maggior parte de' miei-detti fin qui abbia dimostrato la maniera, con cui parlano i Poeti, quali fieno i lor fentimenti e come ancora fi diftinguano da' Profatori ; pure non ho abbaftanza foddisfatto al bisogno d'alcuni. Mi conviene perciò più espressamente ragionare del Linguaggio, e dello Stile Poetico, poiche in esso consiste gran parte dell' Artifizio, con cui i Poeti svegliano la maraviglia, e il diletto. E ciò principalmente potrà farci conoscere il disetto scambievole d'alcuni Scrittori, i quali o in Versi parlano il Linguaggio, e adoperano i sentimenti della Prosa, o nella Prosa ci san sentire la savella de Versi. Per quanto a me ne fembra, non è altro la Profa, o scrivansi Orazioni, o Istorie, o Lettere, o Dialoghi, o altri simili ragionamenti, che lo stello ordinario parlar degli nomini imitato dallo Scrittore. Quelle stesse parole, que medesimi pensieri, che s'usano da un'uomo per narrar qualche avvenimento, per difendere se stesso, per lodare altrui, per trattare un negozio, o una materia erudita: le stesse, e i medesimi adoperati in iscrittura formano un' Istoria, un' Orazione, una Pistola, un Dialogo. L'obbligazione, che hanno questi Scrittori è una fola; ed è, che debbono imitare, e adoperar quelle parole, quelle frafi, e que sentimenti, che verisimilmente caderebbono in pensiero a i migliori, cioè a i più robusti Ingegni in raccontando all'improvviso quell'avventura, in lodando altrui, in trattando un'affare, o un punto di dottrina, Nè

Nè altra Giurisdizione credo io, ch'abbia la Prosa. Perciò siccome naturalmente avviene, che un' uomo agitato da qualche affetto gagliardo ufi nel fuo ragionamento , benche improvviso , delle Iperboli , delle Metafore , e tutte le Figure, di cui parlano i Maestri dell' Elequenza, così agli Oratori è permeffo l'uso di queste Figure sì di parole, come di sentenze, qualora fi rappresentano investiti dallo sdegno, dal dolore, dall'allegrezza, dalla compassione, dallo stupore, e da altre passioni. Di fatto le Figure non fono altro, che il Linguaggio natural degli Affetti . Se uno è addolorato , anche nel ragionamento ordinario fa delle Sclamazioni , rivolge il parlare al Cielo , alle persone lontane , e defunte ; accresce , o diminuisce gli oggetti; interroga; e forma cento altre vive, e leggiadre Figure . Altrettanto alle volte può, anzi dee far l'Oratore, e chiunque scrive, se egli per cagion della Materia da lui trattata è mosso da qualche vigoroso Afferto. Che se la Materia non porta questo Affetto, o se lo Scrittore non ha da mostrar' Affetto ( come accade all'Istorico ), non può il Profatore nè pur' egli adornar di Figure la fua Scrittura; altrimenti offenderà la Natura, ch' egli prefe ad imitare, e fi paleferà ignorante delle leggi della Profa. Nel che agevolmente s'intende l'errore d'alcuni Oratori, Ittorici, e fomiglianti Profatori, che a fangue freddo, cioè quando la Materia non è affettuofa, usano delle Apostrosi , delle Iperboli , ed altre forme proprie solamente di persone agitate da qualche gran movimento interno. Quel rivolgersi talvolta l'Oratore, fenza precedente concitazion d'affetti, a parlar colle Virtù di qualche Santo, colle catene di qualche prigioniere, colle onde marine, co i venti , e fimili altri oggetti inanimati , è un costume inverifimile , ed è un delirio dell' ignoranza. Non intendono costoro il genio della Prosa, e non fanno ben' imitar la Natura.

Ben più vasta ginrisdizione, e maggior privilegio godono i Poeti; non già perchè essi non imitino la Natura , ma perchè supponendosi sempre in loro o naturale, o foprannatural Furore, e commozion d'affetti, verifimilmente ancera possono parlar con più bizzaria, con maggior fasto di Figure, di parole, e di fentimenti. Ora noi fiam qui per dilaminare i principi di quelta libertà, e di quelta pompa Poetica. Diciamo pertanto, che le ordinarie nostre parole, e frasi, i nostri comuni concetti, e sentimenti sono un ritratto delle cofe, ma un ritratto tale, che ordinariamente non fuol rappresentare il vivo delle cose, e muovere l'altrui animo, come sarebbe la materia medelima. Di gran lunga maggior fenfazione, e commozione fa in noi il veder co' nostri occhi l' orribile uccisione d'alcuno, che il folo intenderla dall' altrui voce , o leggerla descritta . Così maggior movimento dell'animo nostro si produrrà in mirando un bel giardino, un maestoso spettacolo , un mare infuriato , in effere presenti all'azione Eroica di qualche gran personaggio, in udire i lamenti, le minacce, le preghiere d'una perfona veramente addolorata, fdegnata, e fupplicante, che in leggere, o ascoltar la descrizione di tali cole . Ciò su prima di noi offervato da Orazio nell'Arte Poetica. La ragione, perchè il ritratto non agguagli la forza dell'originale fi è, perchè o non fi truovano talvolta parole , forme di dire, e penfieri ben éferimenti quell'oggetto; o le fiefle frafi, e parole, gi fiefli fletnimenti , per effer comuni , ulasi , e da noi più volte uditi , non cagionano vigorota fenfazione dentro di , noi, non portano vivezza , e novità. Percià chi poteffe giugnere a tanto di commuovere gli animi, col folamente efprimere per mezzo delle parole gli oggetti , come fe quelli appunto fi miraffero con gli occhi propri , ragion vuole , che da ciò nafeeffe un fingolar diletto, no lettori , o negli uditori , e che s' ammiraffe l' Artifizio

di chiunque sapesse con tanta forza dipingere .

Ed appunto il Poeta è quegli, che più d'ogni altro aspira a tal gloria , e che può , e fuol confeguirla , cagionando egli fovente o il medefimo, o quasi il medefimo effetto, e le ttesse passioni, che le cose da lui rappresentate produrrebbero in noi , se le mirassimo con gli occhi del corpo. Anzi talora ei ne produce più, effendovi delle cofe comuni, e triviali , che da noi rimirate non moverebbono diletto , e pure udite da' Poeti , lo muovono. Chiederà dunque taluno, come ciò fi faccia dalla Poefia, e qual Artifizio ella adoperi per ottener quelta lode . Rispondiamo , che il Poeta fa rifaltar le cofe, e da gran forza, vivezza, e leggiadria a i suoi ritratti, coll'usar parole straordinarie, espressioni più poderole, e fiammeggianti, che non fon le ordinarie della Profa , e de ragionamenti civili , e coll'adoperar fentimenti vivacissimi , o lontani dall'uso comune . Alle cose spiriruali da egli corpo , alle inanimate attribuisce anima , e savella . La prudenza, la superbia, il timore, la collera, i desideri, e in una parola tutte le Virtà, i Vizy, gli Affetti, e mille altre cole ricevono da lui anima, o corpo. Questa novità di colori sensibili ci ferisce, e commuove in maniera ben differente, che non fa l'ordinario ragionamento degli uomini. Colle Iperboli, colle Traslazioni, colle vivillime frasi, e sonanti parole, e con altre Figure, e maniere di rappresentare, ingrandisce il Poeta le cose; le fa più nobili, più terribili, più belle; o pur le diminuisce, e le sa più deformi, e ridicole di quel che la verità pura farebbe, affinche questo ingrandimento, o questo abbassamento giunga per quanto si può a partorir ne lettori que movimenti, che dall'oggetto stesso realmente rimirato con gli occhi si partorirebbono in noi, e che non si possono dalle comuni, e veraci espressioni per l'ordinario in noi partorire. Imita in ciò il Poeta gli Scultori, che formano molto maggiori del naturale quelle statue, che s' hanno a collocare in alto, acciocche poi alla vista di chi le mira da lungi comparifcano fatte fecondo la loro natural grandezza.

E nel vero stimava orazio, che un Poeta pervenuto ad empirer l' animo altrui di quella sessa paura, di quello ségono, e dolore, che in che rispellerebbono i fatti veri, e a rappielettar si vivanente de cose, che inche sembri ad altrui d'averne presente la verilà; stimava, dico, Orazio che quello Toeta dovosse generare non minor marvajsila de Maghi, e de balleniti sulla corda. Nè lolamente intese del muovere gli affetti gagliardi. Si sende la sua sentenza a tutti sig laltri movimenti, che naturalmente può in noi cagionare qualsisia oggetto, potendogli il Poeta tutti in noi produrre coll' Artifizio suo, allorchè sa far sì vive, pellegrine, e splendide le copie, che agguaglino la forza degli originali. Ecco dunque la ragione, per cui fi adopera da Poeti, e per cui piace cotanto a noi altri il Linguaggio, o sia l'Elocuzione, e lo Stile della Poesia. Può eziandio aggiugnersi : che l' Animo dell' uomo ha del grande , ed è fatto per la grandezza . Perlochè tutto ciò, che è fublime, e grande, e straordinario, gli apporta diletto. Così i pensieri follevati, e non triviali, le Immagini maestole della Fantafia , gli armonioli periodi , le Figure spiritose , la fecondità , e ricchezza delle espressioni, perchè contengono un non so che di grande, lo dilettano forte. Per lo contrario le cose comuni, i sentimenti ordinari, le usate maniere di favellare, quali per lo più compongono la Profa, non portando la livrea del grande, o con dispregio, o con poco diletto si mirano dall' Animo nostro, e ci fanno talora dormire. Non è dunque maraviglia, se la Poesia ci suol dilettare, e tener più svegliati, che non fa la Prosa. Nelle parole, nelle frasi, nelle Immagini, o ne sentimenti, quella ha del pellegrino, del nuovo, del vivo, del nobile, del grande; e perciò s'accorda coll'inclinazione, che noi tutti abbiamo alla grandezza, e a tutto ciò, che è straordinario, e raro.. A questo pregio non può giugnere la Prosa con tanta facilità, convenendole imitar più religiofamente l'ordinaria, e comune maniera di ragionare.

Refla, che con pochi efempi noi facciamo toccar con mano la verità di quanto s'è detto. Poco delietto fi raccoplierebbe da un Profatore, il qual ci diceffe, che il Pà dopo aver accelto moltiffini fumi d' Italia, gonfo fi cericia in mare. Dipingali appreffo la medefina cofia dal Poeta: le data egli con Immagini Fantalitiche, con esprefiloni poderose, e maniere di dire affii vive, uno rare meneffe, una non aforettata bellezza. Eccovi come ne

parla il Taffo nel Can. o.

Coi) feendendo dal nasio fuo Monte
Non empie umile il Pò I angulta fponda;
Ma fempe più, quanto è più lunge al fonte,
Di movoe farze infiperbito abbonda.
Sevra i rossii confini alza la fuente
Di sauro, e vincisor d'intorno inonda,
E cen più conna Adria refpinge, e pme,
Che guerra poris, e non tributo al Mare.

Non v ha persona sì rozza, che non senta, quanto maggior nobiltà, e e vivezza s'è accressious dal Linguaggio, e Stile Poetico a questo ritratto, e quanto ora ci diletti in Versi ciò, che prima non ci movea punto in Prosa a Altrestanto averrà, quando un Prosave ci dica: che un giorno si para sine alle guerre, e alle diserdate, sonde è cetarne amète oggidi tambata la Terra. Ma io prendendo le terribiti, e vive elepressioni di Virginio, e avvivando la stella così aco l'occito Linguaggio, l'imprimerò nell'animo altrui con forza di lunga mano maggiore, che non si sarebbe satto dall'espessione l'rositaca. Dirò dunque:

Poreva altresi la Profa deforivere con qualche diletto degli uditori ciò, che accadde un giorno di vedere al Petrarca, ciòè Laura da un' albero coperta con una pioggia di fiori . Ma con grazia , e forza via più lenfibile ci fu dalla Fantafia del Poeta medefimo appirta quella avventura nella Canz. 14. par. 1. Vaghiffimi fono i fuoi verfi, ove la rapprefenta, chiamandola azione dolciffima da ricordaffi.

De les sums foundes
Delse nella memoria
Delse nella fine four il fuo grembo.
El ella fi fedea
Unile in ranta gloria
Coversa già dell'emenyo nembo.
Qual for cadea ful lembo,
Qual fu le recce bionde,
Clè voo forbio, e perle
Eran quel di « vocalre;
Qual fi pofera in stera, e qual full onde,
Qual for godo, e perle
Qual fi pofera in stera, e qual full onde,
Qual fi pofera in stera, e qual full onde,

Qual con un vago errore Girando parea dir: quì regna Amore.

Ecco dunque come la Fantafa, e talor l'Ingegno de Poeti ritruovano, ed ufano Immagini maravigiole, e genili, o frafi, e pietei, e parole
piene di maeflà, di doleczza, d'a affetto, e non più intefe dal volgo, con
ui fpiegano benà la feffa cofa, che può fpiegari dalla Profa, ma in modo fittordinario, e nuovo. Non però mai tanto fi mirano queffe fioblimi,
e viitofe dipinture, quanto nella Lirica. Ivi più che altrove è lecito, o
necessario, i nicantar gli uditori con queflo pellegrino Sitie, e rapprefentar
le cole o più grandi, o più leggiadre, chi elle non fono, affinche l'accre
ficimento di quefla magnificenza, e vagitezas ferendo con forza l'animo de
gli afooltanti, il renda estatici, co almen faccia loro concepir gli oggetti
con quella vivezza, che manca fpesso ai modessi, e dimessi colori della
Profa. Radi sono fra gl' Italiani, che giungano ad uguagliare in tal pregio
I Chiabrera; perciocche ggi col sono Sitie reca sovente una maessa, you
na grazia sitraordinaria a qualunque cosa è da lui tratata a. Eccovi come egli
descrive il principio d'una tempessa in Mare.

Allor che l'Ocean, Regno de vensi, Ama di far sue prove, Da principio commove Nel prosendo un bollor, ch'appena il sensi e Poi con unde fremensi Vien spamando sul lito, Poi l'alte rupi rimugghiando ei bagna. Alfine empie del Ciel l'erma campagna Di rimbombo infiniso.

Altrettanto fece Pindaro fra' Greci, ed Orazio fra' Latini. L'ultimo di quefti, volendo augurar vita lunga ad Augusto, così gli dicea.

Serus in Cœlum redem, diuque Latus interfis populo Quirini. Neve se nostris visiis iniquum

Tollat . Heic magnes possus sriumphos, Heic ames dici pater, aque Princeps; Ne finas Medos equitare inuless,

Te duce, Cefor.

Con queste parole, con queste stasi, e sentenze, e con farci comprendere, come Augusto sia per estere un Nume, quando a lui piaccia, il Poeta ci porge un Idea nobilissma del mento di Cesare. Altrove con Immagine maraviglios ci sa intendere la grandezza dell'animo di Casone, discone.

Et cuncta terrarum subacta Prater atrocem animum Catonis.

E che non fece il nostro Petrarca? In mille luoghi sì mirabilmente dipinge i pregi della sua Donna, che ci riempie di stupore, e diletto. Che grande Idea non concepiamo noi altri delle Virtù di Laura morta, o dell'asfetto del Poeta, quando egli così comincia un Sonetto:

L'also, e nuovo miracel, che a'dì nostri Apparve al Mondo, e star seco non volse; Che sol ne mostrò'l Ciel, poi sel risolse,

Per adornarne i suoi stellanti chiostri.
Un somigliante sentimento su da lui replicato altrove, ed eziandio con maggior vaghezza.

Pieno era il Mondo de suo onor persetti; Allor che Dio per adornarne il Ciclo La si ritoste: e cosa era da lui.

Che se questi Lirici rappresentano un oggetto nobile con tutta la sua sublimità, altri con somma vaghezza ci rappresentano i vaghi e gentili. Così il Marino, per esprimere il canto d'un usignuolo la mattina per tempo, così savella:

> L'infelice augellin, che soura un saggio Erasi deste a richiamare il giorno, E dolcissimamente in suo linguaggio Supplicava l'Aurora a sar ritorno.

Per le quali cofe appare, quanta fia la virtù dello Stil Poetico, e quanto ancora chi kon poffiede questa nuova, e mirabil forza di fentimenti, e fratì, possa di fili filianzo dalla perfezione Poetica. Non può fenza fallo menitar la gloria di fingolar Poeta chi non sa dar questa pellegrina, vi-

vace, e grand'aria alle cose; chi parla il Linguaggio Prosaico in versi; chi usa le stesse Immagini , forme di dire , e parole , che userebbe la Prosa per vestir le materie. Perchè però non abusasse taluno questa mia sentenza, si vuol offervare, che non ha sempre da esfere lo stesso il Linguaggio, e lo Stil de' Poeti ; ma dee giudiziofamente adattarfi al fuggetto, e al genio diverso de' Poemi. Al suggetto Eroico, nobile, e sollevato, si richiede uno Stile, e Linguaggio maestoso, e sublime; al Morale un serio, e grave; al gentile un vago, e pieno d'Immagini, e frasi delicate, fiorite, e gentili; al vile, baffo, e ridicolo un fomigliante Linguaggio, e Stile. In una maniera parlano i Comici, e i Satirici; in un'altra i Lirici. La Tragedia, e il Poema Eroico hanno ancor differenti colori di Stile. Ma di questo, cioè degli Stili de' Poeti si è per gli migliori Maestri diffusamente parlato. Con loro potrà configliarfi lo studioso Lettore, e massimamente col Taffo nel lib. 5. del Poema Eroico. A me bafta d'accennare, che tutte queste differenti maniere di parlar Poetico debbono effer diverse da quelle, che userebbe la Prosa in trattando lo stesso argomento, che ha preso il Porta.

Qual benefizio adunque, nobiltà, e perfezione si rechi al Ragionamento dallo Stile Poetico, lo conobbero affai bene i Profatori, e perciò fi dicdero anch' effi ad usarlo ne'loro scritti. Ma ciò su un'uscire de termini della loro giurisdizione, e un' oltraggiar la natura della Prosa; nè è difficile il conoicere, quanto fi disconvenga alle Storie, alle Orazioni , alle Pistole la favella Poetica. Udiamo, come parli l'Autore d'un'Orazione fatta in lode di Girolamo Cornari per la presa di Castelnuovo. Al primo piede, sono le fue parole, che coll'insegne di Vissoria ponesse nella Forsezza domata, e vinsa , si scossero per vergogna, e per rabbia nell'Urna le ceneri , e nell'Inferno l'anima di Solimano. Bestemmiò il sangue sparso dal suo Esercito, quando già un secolo ne denne egli alla conquista, e si dolse, che le sue fatiche avessero fervito di base alle vostre glorie. Appresso dice egli: Comparvero sull'alte mura mille insegne, in cui stava impresso il Leone Veneso, e la Croce Cristiana: corfero subito a baciarle l'aure di quei paesi . O a consecrarsi con soccarle. Queste Immagini figliuole della Fantasia sono riferbate dal buon Gifto al Linguaggio Poetico, disdicendo alla Prosa un tanto ardire. Il medesimo può dirfi ancora de' pensieri, che seguono. Sia fra di voi, Pastorelli, chi memove delle disavventure trascorse, e della fortuna presente, formi una rustica Canzone, che tramandata a vostri posteri la cantino su i lidi del Mare, e la facciano sentire a i Venti liberati anch'essi dall'infame ministerio, che prestavano alle Vele Corfare. Eccovi il puro Linguaggio de' Poeti, e non potevasi dire di più in un Poema Pastorale. Sarebbesi ancora meglio usata in Versi, che in Profa, l'Immagine seguente : Sciogliete oramai con sicurezza dal porto le Navi , o Nocchieri ; e guardatevi folo dal Borea , o dall Auftre : schivate gli scogli, e le secche; nel rimanense voi siere sicuri . Fu adoperata questa medesima Immagine, ma in componimento più proprio, dal Sig. di Fontenelle. Dopo aver detto, che i vascelli del suo Re non temono più i nemici, foggiugne, che fopra il Mare non han più che il Mar da temere . Ils n'ont plus sur la Mer, que la Mer seule à craindre.

Prima di lui aveva detto anche il Raciné Sc. 1. At. 1. del' Mitridate, che le Navi di quel Re non ebbero altri nemici, che i venti, e l'acque, ..... Et fes beurenx Vaifseaux

N' eurent plus d' Ennemis que les Vents, O les Eaux.

Per questa fola cagione stimo io, che non sia molto da lodarsi quella Immagine, con cui Velleio Patercolo nel lib. 2. delle fue Storie ci defcrive la sventura di Mario, che dal colmo d'una straordinaria fortuna paísò a vivere melchinamente fra le rovine di Cartagine . Curfum , dice egli , in Africam direxit, mopemque vitam in tugurio ruinarum Carthaginensium toleravit. Quum Marius aspiciens Carthaginem , illa intuens Marium , alter alteri posfent effe folgtio. Che Mario in rimirar Cartagine rovinata, Cartagine in contemplar Mario ridotto a sì mifero stato, l'un l'altro potessero consolarsi, è una Immagine della Fantasia, viva, e bellissima, non troppo ricercata, ne raffinata, come ne fospetta l'Autor della Maniera di ben pensare. Ma questa si conveniva ad un Poeta, non ad uno Storico, le cui Immagini, e Riflessioni debbono partorirsi dalla maturità dell' Intelletto, non da i deliri tuttochè lodevoli della Fantafia.

Un fimile diferto potrà pure offervarfi nel Voiture, cioè in uno Scrittore, che per la sua gran naturalezza in Prosa ha meritato gli encomi spezialmente del P. Bouhours nel citato Libro . Descrive questi un delizioso luogo della Spagna, e dice: Che il Sole, il quale verso quella contrada pasfa a dormir nell Oceano, e vi fi fa veder più bello, che in ogni alte luogo del Mondo, era allora vicino a nascondersi in quelle nubi d'oro, e d'azzurro, nelle quali egli s' inviluppa , quando va a visitar le Ninfe del Mare . Segue a dire, che il medelimo Sole non avendo in tutto quel giorno veduto nulla di sì bello, come Zelida, parve, che per mirarla più lungo tempo, dimostrasse men fretta di cader dentro l'onde del Mare; e che gittò cotanto oro fopra le foglie degli alberi , e fopra l'acque del Fiume , che sembrava, che i fuoi raggi tornaffero ad accenderfi per continuare il giorno in grazi? di sì bella Principessa, circondandola in tal guisa, e accordandosi tanto col rimanente della sua bellezza, che si poteva dubitare, se que raggi erano quei del Sole, o quei di Zelida. Io non fo , se un Poeta possa ular Linguaggio più ardito di questo, e forse ci sarà taluno, che non oserà cotanto nè pure in versi . Il medesimo Autore dopo aver detto con un bel concerto di contrapposto, che in quel Paradiso Zelida passava il suo Interno : c' étois en ce Paradis, que Zelide faifois fon Enfer, loggiugne, che si farebbe potuto dire , che le Acque , i Fiori , le Piante erano divenute si belle per la presenza di quella Principessa. L' on tut dit, que les Eaux, les Fleurs , & les Plantes s' étoient embellies par sa presence . Altre Immagini Poetiche, Iperboliche, ed Affettate si possono leggere in quel Libro. Ma nello Stile de' Profatori è necessaria maggior modestia, e dee la Fantasia mordere il freno. Saranno talora nobili, e vaghe le Immagini, che s'adoperano in Profa; ma percioschè avranno il colore Poetico, a lei difconverranno, come le velli bizzarre, e giovenili ad una persona d'ech matura
posta in grave Ministerio. Bella sumaggine è quella, che usa il Testauro nel
iba 30. della Filos. Mor. ove dopo aver narrato, che Rutilio richiesto da
Scarno suo genade sanico di una così nigista negò di safa , dice quelle
parole: E guevi sini l'Amirigia. Amore spezzò l'arco, o somerò la saca
ma più acconciamente in versi, che in Profa, poteva aver luogo di lasta
Immagine. Sarà dunque di mestiere, che collo studio de più samosi Prosa
Tori, e Poeti e sintenda bene, qual differenza passi si questi due Linguaggi, affinchè la Giuridizione degli uni non sia turbata dagli altri, e i versi
non abbiano doro di Profa, ne la Profa porti la livera de versi.

Finalmente un'altro eccesso ci è, da cui debbono guardarsi i prudenti, ed è quello del parlare in versi un Liaguaggio più che Poetico. Veggendo alcuni, quanto sia lodevole in Poessa I alionatanarsi dallo Stile del voice, e il dar maessa la giardia, e novivi a i pensieri ; s' altano cotanto, che divengono turgicia; gonsi ; e disordinati. Non samo essi nominare una cosa finna Marsfora, e talora senza Mersfora cratice, e perboli smoderare, dal qual viero non è ciente qualche moderno, anche stinomato. Credono difetto tanto il concepire un pensiero, che potesse cabere in mense ad un'altro, quanto il vestirlo con omanessu instrusii, e con firste pudica. Quinisi s' altano fella penne, e i spronano ai shardellatamente il povero Pegaso verso le Stelle, che perdono di vista la Terra. Un mon so qual Poesa, per destrovere til lusso degli antichi Romani, fa parlare la sua Musa in tal modo:

(a) Alta Lusivo orgossito.

Alzd Latino orgoglio Mille rupi fromate, allor che cinfe Con alloro guerriero Auguste fronti. Sudd auch Campidoplio Satto boschi di palme; e vi costrinse In ricebe schegge a sminuzzarsi i Monti. 1 Policleti, i Bronti Si stempraro in Sudore, e fer vedere Spopolate in un di cento miniere. Ne più famofi Mari, Per dare al Tebro una spolpata rupe, Si videro anelar flanche l'antenne . Sotto fabbrili acciari D' Affrica si squarciar l' urne più cupe, E i pile barbari Pin miser le penne; E st chiaro devenne

L' alto Splendor de vincisori Eroi .

Della Perfesta Posfia.

(a) Aind Luimo orgoglio Mille rapi frenete ee. ) Qui si pud dire di quello Poeta, più che l'etronio non attle d'Eumolpo: loqui Poetice poetice potins quam humano.

Gh un Mondo s' accetà ne lampi suoi.

Ma con ardite Cetre.

Chi m' ha tratto a suegliar sin nelle tombe

Di decrepiti Lussi idee canuse? ec.

Con somigliante modessia di Stile continua questo Poeta la sun Canzone. E certo celi ha superato di molto in con satta maniera di parlare i primi quattro versi d'un Sonetto, famoso più per la libertà d'un gran Re, che per la sua bell'ezza, cioè:

Sudate, o fechi, a preparar metalli eca

Nè contento quel Poeta d'imitar l'Achillini, rubò pure come una preziola gemma ad un per altro valentifilmo Poeta quel concetto, ove del Monte Imaro fi favella in tal guifa!

Gid da spessa bipenne

Con fue fluper l'Ifmare trente impara

Ma queste sì stravaganti Iperboli, e Traslazioni sformate, fon tanto sconvenevoli alla perfetta Poefia, quanto agli uomini veramente valorofi il Linguaggio del Capitano Spavento. Non portando Immagini sì firane, ed ardite alcon fondamento di Verità , o di Verifimiglianza sì nell' Intelletto , come nella Fantalia, fon vedute di mal'occhio da i faggi, e fconciamente imitano la Natura. Anche da i Dipintori si dee imitare , e persezionar la Natura : ma se un di costoro credendosi di dare una maravigliosa Idea d' una fiera tempesta, rappresentasse le onde, che giugnessero al Cielo, e gli Dei , che o fuggiffero per paura , o forpresi notassero per salvarsi , egli ci moverebbe straordinariamente a ridere . Così quel Poeta , che va cercando di far nascere lo stupore nel cuor de suoi Uditori, erra non poco, amplificando e travestendo si smoderatamente le cose; che perdano affatto i lineamenti della Natura. Saggiamente pare alla Fantalia de' Poeti, che le Navi condotte da favorevol vento volino per lo Mare, si per la figura de'remi, e sì per la velocità del corfo . S' io per dipattirmi ancor più dall' ufo volgare, e per far divenire più maravigliofa quella Immagine dirò che le Navi ban l'ali, comincerò ad allentanarmi alquanto dalla Natura. Che se di ciò non contento , in vece di nominat le Navi , io dirò : i Pini , e gli Abeti ban I ali , molto più mi scoftero dalla Natura. E se finalmente in vece di dir che i Pini , e gli Abeti han l'ali , dirò che lo stesso Monte Ismaro ( da cui questi alberi si suppongono presi per sabbricarne le Navi ) troncato dalle scuri impara con suo stupore

A messer l'ale, O'd volus per l'ende;

io perderò affatto di vista la Natura , non confervando i più alcun velligio di Vero, o di Verinimile in quello Monte , che vola per l' onde. Ci fono i fuoi termini , infino a quali può lodevolmente giugnere l' ardir glorio de la Fantasia senza precipitare. Di lì da quelli termini van coloro , de lecondo i offervazion di Longino facendoli a credere d' este presi dal vere Feuror. Poetico, mestoni a dir. cole grandi, e lirepitole , che però tali nor

fono, ma fanciullaggini, e bagastelle. Noi naturalmente in ogni cofa defideriamo, e cerchiamo il Subimo, e perciò ( foggiugne il medefimo Autore ) di teggiesi cadiam nell'ecceffo, e nella gonfezza.

## CAPITOLO XV

Division dello Sille in Maturo , e Fioriso . Lor partigiani , ed origine . Ballezze del primo non facili a feaprirsi. Bellezze del fecendo premestra gwoma. Artistizo sicylo, e feaprira. Semiomeni similioni di Vingi. lo . Paragon de i due Stili , e distrii delli Anuro. Suide de Parti Bucilii. Senenza repopo feuera del Fonenselle.

A Bhiamo altrove alla sfuggita accennate, ora dobbiamo più ampiamen-A se ravvisare la division dello Stile in due spezie, come quella, che riputiamo affai utile a i meno esperti delle materie Poetiche. Altro è dunque lo Seil Maruro, ed altro lo Seil Fioriro. Il primo è Stile d'Autunno. il fecondo di Primavera. Questo ha del focoso, del giovenile, del piccante ; quello ha del temperato , del virile , ed è più naturale . Dipinge lo Stil Fiorito le azioni, i costumi, le cose con acutezza di pensieri, con vivacità di rificfioni, di fentenze, e restringendo in poche parole i fentimenti , a prima vilta ferifce colla fua pompa , e col fuo lume l' Intelletto altrui , scoprendo assai chiaramente l'Arte . Non ha lo Stil Maturo tanto splendore nella sua superfizie; ma è pieno di buon sugo, ha più sodezza, usa le parole convenevoli al suggerto, e quantunque o più, o non men dell'altro, abbondi di studio, e d' Arte, pure meno lo souopre . Perciò il primo Stile, perchè a guifa de Fiori immantenente ferifce colla fua vaghezza gli occhi nostri, si vuol da noi chiamare Fiorito; e dimandiam Mararo il secondo, perche per ben conoscerne la persezione, convien col gusto dell' Intelletto penetrar nel suo interno : il che similmente avviene per giudicar della bonta de Frutti. Ora questi due Stili, fra loro assai diversi, quali in ogni tempo hanno avuto i suoi partigiani, e adoratori. Anzi s'è per dir così mantenuta mai sempre una guerra d'opinioni, attribuendo alcuni il primato allo Stile, che più lor piace, e poco stimando, o più tosto condannando l' altro , che ha la disavventura di lor dispiacere . Chi si pasce della quintessenza di Tacito, e de' pensieri spiritosi del giovane Plinio, defidera in Livio, e in Cicerone men quantità di parole, maggior novità, e acutezza di sentimenti. Per lo contrario a i divoti di Tullio fembra, che Plinlo in vece di migliorar con ornamenti veri la Natura, più toste la imbelletti, onde le ne avvenga più facilmente vituperio, che enore. Avendo io dalla villa, fono alconi anni, pregato il Maggi , che correggesse , anzi se uopo il richiedeva , interamente cangiasse una mia Scrittura Latina , gli scrissi fra l'altre queste parole : Misce Tullianum robur Plinima amenirari. Ma egli con grande efficacia si studiò di sarmi capire, che più propria di Cicerone, che di Plinio, era l'amenità, e fostene-Bbb 2

va, che Tullie non ha eguale, non che superiore in quatifivoglia Virrò dell' Orazione. Similmente ciò accado verfo i Poeti; ed è talor pianva ad un ridicolo eccefino quella guerra d'opiniorni. Io dirò folo, che nel fecolo fedicelimo Andrea Navagero valente Letterato, adonati ogni anno inde giorno della fun ancista gli annici indo; facera loro uno foleme banchetto, e dopo la mensia in un rogo ta la fine apprellato bruciava cutti i libri di Marzia-le, ch' egli aveza pottor rascopiere in un'anno, e in abbrucianoldi dicca di cor. un fagnificipi alle Musie, come narra il Giovio negli Elogi. E capione di cò cras lo moderato affetto, ch' egli portava al puro Sri di Casullo; (e) al quale foffetti non potea, che da tante person s'antiponessero gli studiati conecti sid Marziale.

Ora è da faperfi che l' Eloquenza, e la Poefia ne' lor principi ufavano una grande semplicità di pensieri, e poco si scostavano dal comune , e natural Linguaggio degli uomini. Que medelimi fentimenti, che per l'ordinario nalcono in mente al popolo, gli fteffi componeano la Profa, e comparivano legati in verfe y con forma rozza bensì , ma con una dilettevole naturalezza. Crebbe dappoi a poco a poco lo fludio, e cominciarono gl'Intelletti più nobili a conoscere, che molta novità non porgeva la Poesia, col solamente contentarfi delle cose triviali. Si diedero perciò a cantare quelle azioni, ed usar que' sentimenti, che la Natura persetta suol talora fare, e concepize; o dovrebbe, e potrebbe fare, operando perfettamente; il che porta con seco novità, e perciò ancor maraviglia, e diletto. Così lo studio loro fu d'espor cotali bellezze della Natura, ma con istile ancor naturale, adeguando però con esso gli argomenti, cioè comparendo sublimi ne grandi, e leggiadri ne' bassi . Nè pur si contentarono di questo alcuni ambiziosi Ingegni, imperciocche maggiormente cercando la novità, e veggendo, che il medefimo popolo, quantunque ignorante, gusta assai le ristessioni acute ; i motti ingegnosi, e il fale, introdussero ne lor componimenti si fatto Stile, e avvenne loro in fatti di piacere affaiffimo . Infino a tempi di Tiberio lo Stil Maturo su in somma riputazione, essendo in que' tempi la Repubblica Romana provveduta d'Ingegni fodi, e severi. Ma essendo mancari a Roma i Ciceroni, i Livi, i Catulli, gli Orazi, i Virgili, reliquie della maesta, e libertà Latina, fiorirono di poi altri ameniffimi, e robusti Scrittori , ma non feveri al par de loro maggiori, avendo l'ozio, e la fervitù alquanto effemminati gl' Ingegni, e molto più i coftumi. Non errerò in dicendo, che questa mutazion di stile ebbe origine da i Declamatori , il Regno de quali propriamente si piantò ne' tempi di Tiberio, poiche Quintiliano nel lib. 2. cap. 11. ne fa testimonianza con tali parole : Inter pracipuat , qua corrumperent eloquentiam, caussas, licentia, atque inscitia Declamatorum fuit . Cicerone anch' egli s' era esercitato in questi finti aringhi ; ma perchè allora l'ombre

<sup>(</sup>c) Il Moreto nomo d'elegantifino ingegno en rasto innamorato della aurea purità, e femilicità di Catullo, che giugne a chiamante buffore Marriale nella fin Prefazione e Catullo, e afferna, che, fe dovette lafeiare d'initira Virgilio, vortebbe anti effere finile a Ennio, o a Funo, che a Lucaso, quantuque englisio Poets, ma gondo, e non naturale.

di tali zuffe corrispondevano alle vere battaglie del Foro, non fi perde punto a' suoi giorni la gravità, e nobiltà dello Stil Maturo . Ridottasi poi la miglior parte degli Eloquenti all'ozio, e al privato efercizio di declamar nelle Scuole, qui l'Ingegno ruppe la briglia, e ne finte argomenti fi diede perdutamente a paoneggiare, e a palefar la fua acutezza. Tralignò dunque a poco a poco l'utilifima Arte di declamare in una sfrenara libertà d'acute dicerie, in adornar bagattelle, o in fottilizzar di foverchio ne maestosi suggetti. Il gusto di tal forta di gente; e l'acutezza de loro studiati pensieri fu da' Poeti eziandio ammessa in Parnaso . Che Ovidio stesso intendesse molto a declamar nelle Scuole, e lo testimonia Seneca il vecchio, e ne abbiamo la pruova in quelle due Orazioni d'Ajace, e d'Uliffe, che leggonfi nelle Metamorfofi , ed altro non fono , che due nobili Declamazioni, in cui Seneca notò ancora qualche fentimento rabato di pefo a Latrone Declamator famofo. Quindi lo Stile de' Poeti; e d'altri Scrittori vivuti dopo Ovidio, agevolmente si conosce ripieno di quelle ingegnose, e talora troppo studiare riflessioni de i Declamatori. Veggansi le Opere di Vellejo, di Tacito, di Marziale , di Lucano , di Stazio , di Seneca , e d'aleriano . ...

Ma non sì di leggieri pollono , o fogliono tutti fcoprire : e gustar le bellezze dello Stil Mature; e per contrario quelle dello Stil Fiorito, ed Acuto agevolmente fi fanno conoscero. Perciò ordinariamente i dotati di mezzana letteratura, e di mediocre Incepno f'e cofforo fono moltiflimi i amano folamente il fecondo Stile, dispregiano , ovvero non affaporano l'altro . Cercano esti delle Acutezze, degli spiritosi Concetti in Cicerone, in Virgilio, in Omero, in Demostene, e non trovandone, pare alla lor corta vitta, che questi sieno Scrittori mezzo ignoranti, più dalla fama adulatrice, che dal merito incoronati d'alloro. Serme reclus, dicea Quintiliano nel cap. 5. lib. 2. O' fecundum naturam enunciatus, nibil babere en ingenio videtur. Ma el Inrelletti fublimi, e gli uomini di esquisita letteratura ( e questi non sono parecchi ) i quali son forniti di ottimo gusto, e discernimento per le bellezze d'ambedue gli Stili, fanno ugualmente gustare il buori sapore dell'uno , e dell'altro. Io non ho la fortuna d'effere nel numero di quefti ultimi; tuttavia posso dire di me, che ne miei verdi anni mai non seppi comprendere il bello d'Omero, e di Virgilio, avvegnache interamente leggessi il primo, e il secondo continuamente mi fosse spiegato, e ne mettessi alcuni libri alla memoria. Lucano bensì, Chaudiano, Marziale, Seneça il Tragico, le Declamazioni attribuite a Quintiliano, erano le mie delizie. Lo stesso m'avvanne in leggendo le Rime del Petrarca; anzi quel gran Poeta mi parve allora cotanto fecco, ruvido, e fcipito, che più d'una fiata me lo gittai di mano. Gli anni poscia, e con loro qualche maggior apertura d'Ingegno m' hanno ancora aperti gli occhi ; onde ora in que' famofi Autori truovo quel Bello, che prima io non aggiugneva a discernere. Credo pure, che la modefima difavventura tutto giorno accada a giovanetti , e a coloro fimilmente; che continuano ad effer giovani negli anni maturi.

La cagione di questo differente Gusto nasce dalla robustezza, e dalla fievo-

fievolezza del Giudizio . Effendo necessario il Giudizio nostro per ravvisar quel d'altri, per penetrare nelle interne, e poco vivaci bellezze dello Stil Maturo, non è maraviglia, se i giovani per lo più deboli di Giudizio poco di hii si dilettino . L'Ingegno bensì è Virtà propria ancor de giovani , e perciò cominciano essi per tempo ad assaporare lo Stil Fiorito, perchè l' Artifizio, e l'Ingegno del Poeta palesemente in esso campeggia . Ma dappoiche l'età maggiore, gli studi , e il saggio Maestro avranno introdotto nella mente de non più giovani il vero Lume, il buon Giudizio, e la diritta Ragione : allora l'Ingegno fuol cedere al Giudizio, e cominciali nello-Stil Maturo a distinguere il Bello , l'Artifizio , e l'Ingegno dianzi non offervato. Il perche non fo riprovare il costume de Maestri, che per l'ordinario ispirano sulle prime a giovanetti l'amor de Fiori, e de Concetti vivi , permettendo loro una fpiritofa abbondanza d'ingegnofi , e bizzarri ornamenti , giusta il precetto di Cicerone , che così serive nel 2. dell'Orat. :: Volo se efferas in adolescente facunditas. Più si conviene a quell'età l'eccedere, che il mancare di spirito, poiche ficcome poscia aggiunse Quintiliano) facile remedium est ubertatis; sterilia nullo labore vincuntur. Nulladimeno parmi non folo utile , ma necessario il far loro almen sapere per tempo , che sono maggiori le Virrà dello Stil Maturo; e che se allora non le comprendono, il difetto è folamente di loro. Dovrà pure a giovani raccomandarfi, che fe durerà in esti il talento Poetico, farà di mestiere lo scegliere in età più robulta qualche valente discernitor del buon Gusto o vivo naturalmente, o vivo ne libri, che serva loro di guida nel cammino migliore. Alcrimenti fe si reggeranno col folo filo , che fu loro dato negli anni acerbi , o si atterranno alla scorta fallace di qualche condottiere ignoranie . certo è, che non aggiugneranno giammai alla verace gloria. Più ancora d'ogni altra cofa dovran guardarfi i Maestri de' giovani di troppo lodar loro que Contrapposti , quelle Arguzie , e bagattelle , di cui più abbasso riproveremo l'ulo; poiche ciò è un troncar loro l'ali , e un'ammaliar , per così dire, l'ingegno ancor tenero de figlianti : i quali credendo di fapere il meglio dell' Arte, perchè fanno lavorar qualche fredda Antitefi, ed Equivoco sforzato, non penfano più a staccarsi dall'inselice vischio, ove son caduti ful principio de loro palli .

E poinde nella adiferenza dell'Artifiato abbiant fatta confiltere ancorla differenza de l' due Suit », biologue el forq quelto punto . Diciamo pertanto ; che due Artifet; pessono usarii dall' Ingegno pectico nel lavorar la Materia, l' muo ofoso, e l' aireo fospres. Il primo è proprio dello Stil Maturo e zi l' fecondo è del Fiorito. Se fi perà mente a i penfieri, alle Immagini, che usano gli Autori del primo Stile si footgerà, eche appajono tutti naturali ocoati d'un lumme, e ornamento non già pompojo, ma fempilec e puno, lavorati senza fatica, e mati da-per se nell'argomento. Non feriscono ella con gran vivacità di colori ; una dilettano colla loro bella, especia da un modello, e delicatissimo Artifizio . All'incontro il fecondo Artifizio da noi chiamato foograp, dice le cost medeline, che lo Stil Maturo, ma con sì

vivi colori, con tal brevità, fottiglicaza, e quinteffenza, che di primo lancio invelte, follecita, e ferifce gli afcoltanti, e lettori . La forma acuta". con cui nello Stil Fiorito fi vestono i sentimenti, stringendosi per lo più il sugo loro in poche spiritose, e piccanti parole; è così palesemente studiata, che ancora i men penetranti ne son colpiti, e lusingati a prima giunta. Questi sentimenti, renduti maravigliosi dall' Artifizio scoperto, sogliono appellarsi Acutezze, e Concessi, ed ebbero nome di Sensenze, e Lumi appresso gli antichi Rettorici. Di tali Sentenze appunto parlò Quintiliano nel lib. 12. cap. 10. dicendo, che feriune animum , O une iche frequenter impellune , O ipla brevisare magis barene , & dictione perfuadent . E nel lib. 8. cap. 5. affermò, che poco furopo ufate dagli antichi , e the a fuoi tempi imoderatamente se n'empievano le Orazioni. Consuetudo jam tennir, ut La mina, pracipueque in claufulis pofica, Sentencias vocaremus, que minus crebra apud antiquos nostris temporibus modo carent. Quindi Stil concettoso s'è pofcia appellato il Fiorito, in cui fon frequenti questi Concetti, queste Acutezze, e dove si sa apertamente sentire lo studio, e l'Artifizio usato dallo Scrittore:

Ma' l'Artificio afeofo adoperato dalla modefità dello Sril Maturo, cometch' si poco apparente, pure prefior' a migliori è in riputazione di maggior finezza, sì perchè tende principalmente a fooprire il maravigliofo della Materia, e à perchè fi la virtuì di celar fo feffo; laddove i altronulla più intende, che a difcoprir fe fteffo, e l'acoto Ingegno di chi che della Il perché fembra a i poco Intendenti, che ne penferi dello Stil Ma-

turo non vi fia molto Artifizio, non s'accorgendo, ch' ivi

L' Arte, che tutto fa, nulla si scopre .. Mirando essi le parole proprie, le Rissessioni, e i Lumi naturali, il puro legamento, e la femplice espression delle cose, fansi confidentemente a credere, che non ci fia d'uopo di grande fludio per comporre in tal gulfa, e più d'uno s'immagina, ch'egli farebbe altrettanto. Ma alla pruova fi troverebbono costoro ben confusi; e sorse disingannati consesserebbono con Cicerone : id effe opsimum , qued quum su facile credideris confequi imitatione , non possis. Da poco intendimento perciò, e da non comprendere l'Artifizio ascolo, nasce questa opinione, e presunzion di certuni. Altra Idea del Bello, del Sublime, del Maraviglioso non portano essi, se non che tale sia solamente ciò, che mostra una palese acutezza d'Ingegno, e studio evidente dello Scrittore. Ma chi è provvedute di Guste più fino, stima più quest' Arte sì modesta, e coperta, di cui si dipinge il Vero della Natura col suo proprio lume , e fenza fasto (non dico di Linguaggio , ma d'acutezza ), che l'ambiziofa fatica, e fottigliezza dell'altrui Ingegno. Soleva dire il Maggi, che la famosa Statua di S. Bartolomeo scorticato, la quale nel. Duomo di Milano si conserva con questa ingegnosa iscrizione sotto:

Non me Praxiceles, fed Marcus finish Agranu, mostra più satica; ma che le statue del Fontana conservate nella Chiesa della Vergine presto a S. Celso mostrano più naturalezza, e sono più da pregiarsi.

Di fatto fi prenda un fentimento di Virgilio, e fi confideri alquanto. Nara geli diviammente più che in altro luogo nel 4. della Georg. I e avventure d'Arifleo, e la calaza d'Orfeo all' Infermo per riaver la moglie Euridice. Conceduragli quefta in premio della doleifima fua motodia, ma cola condizione, che egli non i volgefici midietro a mirarla, dice il Poeta; che Orfeo già fe ne tornava con effo lei fu nel Mondo, e apprefio contanta:

Quum fubits incautum dementia cepter amantem, Ignofcenda quidem, feirens fi ignofcere Manes. Restitis, Eurydiccenque suam jam luce sub ipsa Immenner, beu, victus que animi respensi....

On malla ci è di frizzanice, nè faran degni quetti sentimenti nel tribunal di raluno d'effere chiamati Consettu, perchè l'Artifizio non gli ha maneggiati con acutezza, le parole fon naturali, e semplici, e pure son l'elepteficioni. Maravigliosa contuttociò è la delicatezza dell'Artifizio, con cui Jon lavorati; nè quetta può conosicrin da trutti, benchè trutti possano fentime gli effetti. Imperiocche a chi ben' intende il Latino Idioma poteva egli mai con più tenerezza rapprefenarati il coltune, y l'affetto, l'error d'Orfeo, come con questie parole: Immemor, ben, voisifuspue simini respecia l'Mitabile altresà, e piena d'affetto di quell'imspertara ristellione lorpa la pazia dell'incauto Amante, chiamandola degna di perdono, se gli Dei Insernali fapesfero punto perdonare.

Ignoscenda quidem , scirent si ignoscere Manes.

Di somiglianti bellezze, poco dagl'Intelletti o mezzani, o inesperti conosciute, son ricchi i Poemi di Virgilio, ove più, ove meno, secondo la qualità della Materia. Il solo Vero della Natura posto dal Poeta nel fuo lume naturale con delicatifiimo Artifizio, è quello che gagliardamente ci diletta, ci rapifce, e fa confessarci, che il Poeta è nello stesso tempo ingegnolissimo, quando egli più si studia di celare il proprio Ingegno, essendo arre ben più malagevole, e perciò più mirabile, e più degna di lode, il dare a vedere, che l'opera artifiziosa sia satta senz' arte. Con altro giro di parole, o pur con qualche piccante Concetto avrebbe taluno potuto esprimere l'avventura d'Orseo; ma non gli sarebbe venuto satto con tutta l'ambiziosa mostra del suo acuto Ingegno di toccare il cuor de lettori con quella tenerezza, con cui feriscono le parole del Latino Poeta. Così parimente con più acutezza forse, ma non più brevemente, e maestofamente, avrebbe taluno descritta la segreta dipartenza de Baroni di Tiro alla volta di Cartagine, per quivi fondare un nuovo Regno colla fcorta di Didone. Ma Virgilio con tre fole parole fa un' offervazione mirabile, che però tale non parrà a gl' Ingegni minori, con dire:

Dux femina fatti.
Ed è similmente mirabile, ma senza pompa, la descrizion di Troia distrut-

ta, quando egli dice:

Et campes , ubi Trois fuit .

Non poteva datí un' Idea più grande, e maeficia, benché sì breve, di quella rovinata Cità. E a me fembra ancor più bello quello denimento, qualora il paragono con quello del Sip. Racine, delcrivente nell'ALL. Sea. dell'Andromaca l'ogetto medefimo con più parole, e minor forza. Dieg quivi Pirro, è e gli penia, qual foffe una volta, e quale al predence rai il-defino di Troia motto prima difiratta. E dopo avere immaginato l'artico fiplendere d'effa, parta dello flato prefente con tail parole:

. Je ne voy que des Tours, que la cendre a convertes, ... Un fleuve seint de sang, des campagnes descretes &cc.

Io non miro, che delle Torri coperte di cenere, un fiume sinto di fangue, e campagne deserte &c. Non sa egli concepire abbastanza la gran disavventura di Troia col nominar le Torri coperse di cenere, le quali o erano tutta: via in piedi, come suonano le parole, e san credere, che Troia tutta non fosse abbattuta; o erano atterrate, e si dovean chiamare, non Torri, ma almeno un monte di fassi. Benchè meglio ancora sarebbe stato il tacere affatto questa offervazione, e imitare in qualche guisa l'Epico Latino, da cui, mentre ci si rappresenta il campo solo, dove su nna volta Troia, intendiamo vivamente la fua terribile rovina, Dalle quali offervazioni poffiamo in qualche guifa raccogliere i pregi, e le virtù dell' Artifizio ascoso, tanto più stimabile, quanto più esso sugge la pompa, studiandosi di sar comparire più la natural bellezza della Materia, che la fatica, e lo studio dell'Ingegno. Chi ha la ventura d'aver in mente l'Idea perfetta, e delicata del Bello naturale, non folamente conosce la persezion di questo Artifizio, ma nella pratica eziandio non ha bisogno di ricorrer sempre all' Artifizio pomposo dell' Ingegno, acciocchè l' acutezza supplisca al difetto della Materia .

Mia intenzione però non è di condannare lo Stil Fiorito; nè da lui ho fin qui distinto il Maturo, qualiche non possano ambedue insieme accoppiarsi, e non sieno talvolta accoppiati. Dico adunque, che con lode si possono collegare insieme le bellezze d'ambedue questi nobili Stili, e che gli Autori partigiani del Maturo non isdegnano qualche volta di condire i lor componimenti col sapore dell'altro, chi più, chi meno. Certo nel Petrarca, e più nel Taffo fi veggono leggiadramente spolati e il Fiorito, e il Maturo. Ma quando noi commendiam questa lega, intendiamo sempre, che il Fiorito sia con temperanza usato, e comparisca modelto non suo nella quantità, ma ancora nella qualità. Que' concetti, che sono ssacciatamente acuti, e mostrano apertissimamente la pompa, e il sudor dell'Ingegne, faran lodevoli in composizioni giovenili, ma non in quelle di gente matura . Oltre a ciò alcune Poesie più, e altre meno, fosfirono la vaghezza, e vivacità de colori . E nelle stesse Poesse alcuna parte più, e alcuna meno da luogo a gli spiritosi ornamenti, ed Artifizi dello Stil Fiorito. Ci fono delle Rifleffioni, come si è dichiarato altrove, ingegnose, e acute, ma nello stesso tempo modestissime; e di queste sole crediamo, che possa con sobrietà spruzzarsi lo Stil Maturo. Altrimenti miglior consiglio sia l'at-

Della Perfesta Poefia. Ccc tene-

trench tunicamente a quest'unimo Stile, come quello, ch' è più wrille, ed aimenmanente più preziolo, che l'altro. Può berne lo Stil Fiorito mostrare una maggior luperfizie di beltà, che più sericia gli occhi, e usta prostumi piccanti, e rote, e gigli; ma dirò con Quintiliano nel lib. 6. cap. 4. da ego finadem cultivorem patem, in que mibi qui oftenderie lilie, voilas, O'mamone fionese fungente; quam mibi plana mellis, aus grevest frosti vicia e tunit. Scrilton platanum, tenfefive merres, quam mesitama ulmum, abbrefque ulera prosporareria Dal buon Gulfo civile più fi filima un giovane con abiti richi i), ma convenvolì, e con fomma proprietà fecondo la sua condizione visitio, che un'altro, carico di troppo thotati ormanenti; perche il primo si contiene se in un'altro, carico di troppo thotati ormanenti; perche il primo si contiene se in attra di condizione di compari avvenente a forza d'Arte, è avvicina di tegendo di comparita vavvenente a forza d'Arte, è avvicina di tegendo da trutti.

. Duò ancora più avanti. Lo Stile Acuto, ed Ingegnoso, quando non ha con parlimonia ufato, agevolmente flanca l'Intelletto dell'aditore, o lettore; laddove il Maturo non fazia, nè stanca giammai col suo buon sugo. E la ragione di ciò mi par quelta. Le spesse Metatore, le Allegorie affoliate, il dire una cosa per farne intendere un'altra, il restringere i sentimenti in un piccante estratto, e compendio, e altri fimili ornamenti dell' Artifizio scoperto, e dello Stil Fiorito, effenda lontani dalla comune, e natural' espression delle cose, per lo più non si possono intendere senza qualche fatica dell' Intelletto, che ha da fgombrare quelle artifiziose tenebre, se ne vuol discernere il proprio, e il vero. Ci è cara bensì questa fatica, rallegrandoci con esso noi per effere penetrati nel proprio senso di que' Concetti; ma però quelta fatica dilettevole è sempre fatica. Ov' ella abbia da effer frequente, e continuata, divien greve all'Intelletto, nella guifa steffa che a i corpi la fatica moderata piace, e giova; Imoderata, e continua, nuoce, e dispiace. Lo Stil Maturo per lo contrario dipingendo le bellezze della Natura, trattando la Materia fenza tante acutezze, e ufando con temperanza gl'ingegnosi veli , non affatica giammai di soverchio le nostre menti. Il cibo, ch' esso ci porge, è naturale, onde soavemente passa in nutrimento; ma le acutezze dell'altro Stile sono spiritosi estratti, e quinsessenze, che ben tosto opprimono il gusto, e la salute.

Aggiugnerò finalmenté, che lo Sil piccante non è molte voire Verifimile, e convien valetí del Maturo, como quello, che poò effere ad un tempo fieflo e fommamente diletrevole, e affatto Verifimile. Prendiam per efempio i Poemi Bucolici, ne quali fi rapprefentano azioni, e ragionamenta Paltorali. Certo è, che in quelli il valorolo Poera, feguendo l'obbligazione propria, ha da metterfi a perfezionar la Natura, cioè a dipinigre i Pafori, non come gente rocza, e villana, quale per l'ordinario fiod quella effere, ma come perfone dotate di gentilezza, intendimento, e leggadoria ciò nondimeno dee fafi, per quanto può Verifimilmente comportare lo flato loro, che è lontano dagli fludj, e dall'accortezza, o finezza de cittadiro loro, che è lontano dagli fludj, e dall'accortezza, o finezza de cittadiro.

ni. Laonde non è permello a' Paftori quell' acuto favellare, e quell' Artifizio scoperto, che fia lecito, e laudabile in altri personaggi, i quali da noi si possono supporre e per la sperienza delle cose, e per le dottrine, o Arti apprele, ingegnoli, e sottili. Volendoli adunque custodire il Verisimile, egli è proprio de più purgati Poeti l'usare in tai casi il solo Artifizio ascofo, e lo Stil Maturo'. E ciò fanno essi col considerare, ed espor senza pompa di Concetti l'invidiabile tranquillità, e semplicità de Pastori, quelle operazioni più dilettevoli, e vaghe, che possono occorrere fra sì fatte persone, que fentimenti, quelle rifleflioni più naturali, pellegrine, e leggiadre, che probabilmente caderebbono loro in penfiero. Oltre a ciò con fissa attenzione si figurano l'innocenza, gli affetti diversi o lieti, o trifti, ed ogni attra qualità della Vita Paftorale; e quali nafcerebbono Verifimilmente in cuor de Pastori, e delle Ninfe i pensieri, tali dal Poeta si rappresentano. Questi pensieri verisimili, e naturali, esprimendo le sopraddette qualità della Vita pattorale, faran belli per cagion della Materia, e cagioneranno negli ascoltanti una dolcissima sensazione , perche l'oggetto vivamente dipinto di quella vita selice, e pura, presentandosi davanti alla nostra Fantasia, con foavità la muove, e la rapilce, come cola a noi altri forestiera, e rara . Potrà ben daris caso, che non sia bella per se stessa la Materia, come allorche i Patteri s'introducono a narrar certe vili, e trivialissime loro fatiche intorno alla cura degli armenti, o alla coltivazion de' campi. Ma ciò, che non può dilestarci per se stesso, ci diletterà usando grand' Arte e grazia nel ben vestire la Materia deforme, o spiacevole con Figure, con Immagini, e con altri ajuti dell'ascoso Artifizio Poetico; e aflora non la Materia, ma l'Artifizio d'effa, diverrà cagione del nostro diletto. E in questo proposito troppo si pretende da uno Scrittor Franzese moderno col non volere, che in queste Poesse si tocchino giammai le bassezze, e miserie della Vita pastorale, perch' esse rappresentano un rincrescevole, e spiacente oggetto; nel che, dice egli, che peccarono Teocrito, Virgilio, ed altri. Se fi dovesse usar tanta cautela in versi, non si dovrebbono tampoco dipingere giammai in versi azioni viziole, battaglie, morti, fami, tempeste, lamenti, e somiglianti cose spiacevoli ad udirle, non men che a vedetle. E pure ciò non folamente è permeffo, ma gioriofo ancora, divenendo que-Ri oggetti affai dilettevoli per virtù del pennello Poetico, cioè dell' Artifizio, e della grazia, con cui li rappresenta il Poeta. Quell'esprimere vivamente il costume, e la semplicità Pastorale, è un'incanto alla nostra Immaginazione; ed egli è bensì certo, che se un Pastore dirà ad un'altro, che gli è fuggita una vacca, e il pregherà d'andarne in traccia, e trovatala di darle poi molte buffe : ciò per viltà della Materia piacerà poco . Ma s'egli dirà con Calfornio:

Si tamen invenies, deprensam verbere multo

Huc age : fed fractum referas bastile memento .

allora l'Artifizio, leggiadramente rapprefentante il coftume, ci farb piacere affaissimo ancor la Materia. Se un Pastore alla buona dirà, ch'egli ha pau-Cce 2 ra,

ra, che i lupi, e i ladri non gli danneggino il fuo povero armente, nulla dirà che piaccia. Piacerà bensi, ove con Properzio fi rivolga a i lupi, e ladri fiefli, dicendo:

As vos exiguo pecori furesque lupique

Parcite : de magno est prada petenda grege .

Egli fi vuol però confesse, che i prudenti Poett per lo più s'asteria, e Vita pastrono dal trattar ciò, che può parre troppo vile, e spisacevole nella Materia, e Vita pastronele, adoperando tutte le forze loro per discoprire i soli costumi più innocenti, l'invidiable semplicità, e gli affetti non torbidi, non neri di quella fortunata gente. Da questa Materia trar si possono mille bellezze, che formamente piaceranno benché semplici, e pure, come quel dipingersi dal Virgiliano Damone il principio dell'innamoramento suo con tali parole ». Nissa:

Sepimu in nostris parum te roscida mella (Dux ego vester eram) vidi cum matre legentem; Alter ab undecimo tum me iam ceperat annus, Jam fragiles pastam a terra contingere ramos: Ut vidi, ut perii, ut me malus alplusir error.

Tutto ciò è vivissimo, e gentile. E questa rimembranza di tempo mi, sa sovvenir d'un passo del Narciso Favola Passorale dell'amenissimo Sig, de Lemene, ove Tulipano personaggio piacevole esce con cantando nell' At. 1. Sc. 10.

Rossina, che sai santo la schisosa, Che s'in nomino il pan, su dici vibò, lo so, che un di dierre una seper ombrosa T'incontrossi in Batrillo, e si baciò. Me ne ricordo ben: che su quel di, Quando la vacca mora parrot.

Ripigliando persanto il nostro filo, diciamo, che ne Poemi Pastorali non è molto da comportarti la pompa dell' Artifinio fooperto, e dello Sile acuto, perchè esso di leggieri cade nell' Inverssimile. Si vieta a Pastori l'usare (se non con gran riguardo, e partimonia ) fortili Rislessimi, Astrati intellettuali, e Concetti pieccanti; perchè il penetrar si altamente nel midollo delle cole 5 come si sa colle Rislessimi sottili; il ridurre le cose particolari all' Universale, come si fa nelle Astrazioni; il tapere stringere in pochissime piecanti parole un senso dissolo 1 longeno oro o colle Scienze, o colla gran pratica delle persone accorre, e degli affari del Mondo. Tutta la sinezza, che noi possima singere ne Passori, ha da giugnera sino ad un certo segno, se si voli confervare il carattere Passorale. Il parlar di questa gente ordinariamente dee estre per stati, per cose particolari, fensibili, non per universali, ed altratti. Se a ciò non si guarda, in vece di Pastori ci sembere à d'udir qualche accortissimo, e dotto citadino; e noi vestiremo di porpora chi non dee addobbarti che di lana, e di pelli

In una parola, come faggiamente avvisa il foprammentovato Autor Frances, cacò il Sig, de Fontenelle, al genio delle Egloghe han da rassonagliarti le vesti Pastorali del Teatro. Son queste omare di nastri, e d'altri ornamenti ricchi, ma però in forma Pastorale. Così rictitediamo i fentimenti dell' Egloghe più fini, e dilitati, che quei de' veri, e ordinari Pastori; ma bioggan dari foro la forma più femplice, e campeltre, che si posmai. Può l'Artissio ascoso, ma non ghì lo scoperto, verisimilmente ajutar la bellezza de Pastorali argomenti.

## CAPITOLO XVI.

Efremi viziofi degli Ssili. Contrappofti, Equivochi, Alliterazioni, Allafao, ni, e alore pofti condomnate. Solo permoffe allo Stili facero. Arcifici, e fomigliani bogarelle derifi. Sono argenerati di loggoi leggieri Ciampali rroppo ardito. Vizio della Siccial, e minifil dalla Perfa con effo. Confronto degli efremi vizzio.

P Affiamo ora a notar gli estremi, e vizi, in mezzo a' quali siede la bellezza d'amendue gli Stili. Può peccare lo Stil Fiorito dalla parte del troppo, e il Maturo da quella del poco: Affettazione ( Vizio , di cui già fi è trattato ) fi chiama il primo, e Siccità il Iccondo. L' uno è eccesso, l'attro è mancanza di quel Maraviglioso, e Nuovo, della Materia, o dell' Artifizio, in cui confifte il Bello Poetico. Cade facilmente nel primo difetto, chi vuol tutto dire con brevità fugola, con acutezza, cioè spargere ogni cosa di fiori , d' aromati , di senape , e di quella ingegnosa oscurità , di cui talora si cingono a posta i concetti , perchè chi legge abbia il gusto d'immaginare o quello, che non si dice, o più di quel che si dice. Anche a' tempi di Quintiliano alcuni lavoravano in tal guifa i lor componimenti, scrivendo egli nel cap. 2. lib. 8. Peruasis jam mulsos ista persuasio, us id jam demum eleganter, atque enquisite dictum putent, quod inserpresandum fis . Ma in quelta sì ricercata olcurità , e ne' troppi frequenti Concetti, ed Aftratti fi legge l'ambizione dell' Ingegno altrui, che vuole a fomiglianza de' pavoni mettere in mostra tutto quel tesoro, ch' egli ha, e con troppo sfacciata industria va pescando lode , e plauso da chi legge. Ora naturalmente abborrendo noi l'altrui superbia, perchè niuno ama chi vuol fovrastargli, e spezialmente coll'Ingegno; vedendosi oltre a ciò, che l' altrui Ingegno infulta al nostro con tanta pompa di ricchezze ammassate : in vece di fentirne diletto, noi ne raccogliamo dispiacere, e tedio . Perlochè il troppo voler' adornar le cofe, la troppa sete della novità, e brama di cagionar ammirazione, e il foverchio abbellimento dato a' pensieri coll' Artifizio scoperto (-che tutto vien sotto nome d' Affettazione ) corrompe la vera Bellezza, e passa oltre a i confini del Gusto squisto. Verissimo è, che grata est nevitas, O magis inopinata delectant, secondoche scrisse il suddetto Quintiliano, e s'è tante volte da noi detto; ma certiffimo è altres),

che a tutte le cose è necessaria la misura , e che il Troppo è il maggior nemico, che s'abbia il Bello. A Giutto Liffio partigiano, e fingolar amatore dello Stil Fiorito, concilo, ed acuto, parevano le Tragedie di Seneca maravigliofi, ed impareggiabili Poemi . Particolarmente fopra la Tebaide ferifie egli : Eximie pulchra oft, & quoties lego , veneratio me babet , vel potius Super . Nemo vatum vifus mibi tam alse , O sam feliciser volaffe . Ma non è difficile il conoscere, che l' Autore, o gli Autori di quelle Tranedie non rade volte cadono nel mentovato difetto dell' Affettazione a volendo effi tutto dire con acutezza, empiendo ancor d'arguzie gli affetti più gagliardi, e spirando il Gusto Declamatorio, e l'odor della Scuola in più luoghi. Anche i Declamatori furono fovente rei d'un tale peccato, ftudiandosi eglino troppo di abbellir qualunque cola cadea loro sotto la penna con Arrifizio evidentemente ambiziolo. Vero è, come dice il sempre lodaro Quintiliano, che coloro, i quali fempre cercano, il Troppo, ritrovano talvolta qualche cofa di grande, laonde incantano l'uditore, paiono miracolofi; ma ciò avvien di rado, nè compensa il restante de vizio

Più manifestamente poscia appare l'Affettazione, allorchè lo Scrittore anfiolamente ya cercando i Contrappolti, che Antitefi, Antiteti; Metafore d'opposizione ancor son chiamati da nostri Scrittori. Non può negarsi : egli fi ha da deftar la maraviglia, e molto agevolmente s'ottien questo intento, qualor l' Ingegno speculando ritruova, e fa vedere, che in un medefimo fuggetto fi accozzano, e fi verificano due contrari, o contraddittori, e opposti titoli, e predicati. Possono senza dubbio contenere il Vero, e il Bello questi Contrapposti, purche naturalmente nascano dalla Materia, e non fi conosca la fatica, e l'ambizion dell'Ingegno, che per forza ve gl'intrude, e purche ful Vero abbiano esti il lor fondamento, come son que' due, che Aristotele stello commenda: Bella cofa à morire, prima che si meriti di morire . Effendo su persona mortale , non convien , che sia immortale il suo sdegno; e quel di Publio Siro: E la viea lunga all insolice, corra al felice; e quel di Cicerone parlante di Cefare, e Pompeo; Voleffe Dio, che aveffero o non mai contratta, o non mai sciolsa parenzela fra loro. Ma e molti di questi Contrapposti son sondati sul Falso, ed altri molti evidememente palelano il fanciullesco fudore degli Scrittori, come sono i seguenti del Marino, Poeta affai amante di sì fatte inezie . Descrive egli Vulcano, che s'era adirato.

as a sacte tubes. Descrive egil Viticaine Nel petro ordense dello Dio del feco Foco di fdegno offici maggiori, accefe Tempera nelli ra fua i fappe poco Colui, che tempra ogni più faldo ernefe. De falmini il mafiro all'improvinjo Felminiaro refib da quell'avvisjo.

Dalle Opere de valenti Oratori, é Poeti sono sbandite queste affettate puerili Risclioni. Lo non so però il come: crebbe cotanto in riputazione queste forta di Concetti, e Contrappositinggii anni addietro, che n'erano e le Prose, e i Versi affatto oppressi. E quel ch' è più, il Cavalier Tesauro

Rriffe, che il folo Antiteto era chiamato dal Satirico, cioè da Perso, desse Figura. Ma questo Scrittore andò ben l'ungi dalla mente del Poeta, insterpretando a suo talento que' versi della "Satira prima.

Fur es, ais Pedio. Pedius quid? Crimina vafis Libras in Ansisbesis. Doctas possuisse figuras. Laudasur. Bellum-boc, boc bellum? &c.

Con mordace maniera beffa quivi il Satirico tanto il ripiego di colui, che in vece di purgare il delitto oppoliogli; fi volge a far delle Antiteti, quanto la (ciocchezza degl' ignoranti, che applaudendo a tali freddure van dieendo: Oh bene! oh bello! Nè col nome d'Antiteti altro egli fignifica, fe non que periodi, che fon composti di membra, frambievolmente risponditi, e contrari l'uno all'altro, e son Figure di parole, non di sentenza.

E che diremo noi di tante altre vie , per le quali pervien l'Ingegno troppo defideroso di novità , d' acutezza , al colmo dell' Affettazione ? In questi tempi, ne' quali s' è cotanto riformato il Gusto Poetico, sembra superfluo il più condannare gli Equivochi, le Paronomafie, o le Alliterazioni , le Allusioni a i nomi , e all'armi delle Famiglie , e somiglianti freddi Concetti, che già appellarono l' Eloquenza, e la Poelia. Nulladimeno fa d'uopo l'inculcare a i giovani questa verità, cioè : Che nelle materie gravi , e ferie , non v' ha findio più affertato , ridicolo , e bialimevole di questo; e che ciò nasce da povertà bene spesso d'Ingegno. Non sapendo questa Potenza cavar dalle viscere della Materia belle, e mirabili Verità, e volendo pur fare apparire il fuo valore, e la fua acutezza, fi volge a tali bagattelle, spacciando moneta apparentemente preziosa, da che non sa trovarne della internamente buona . Però in quelta Affettazione fi veggono cader tuttavia i cervelli poveri , e leggieri , e ne furono tinti ancora Ingegni ricchi , e gagliardi , allorchè il Gusto Marinesco tenea le redini in molte Città d' Italia. Ma mi fanno ben ridere coloro, i quali s' avvisano, che gli antichi volessero a posta far de Bisticci, e delle Paronomasie, come Virgilio , allorche nel 1. dell' En. scriffe : Puppesque sua , pubesque ruorum ; nel 4. Vivi vireus; nel 9. Sperate parati, e Vellere vallum, come T. Livio, che diffe Campanos campos, vellerens vallum, e Cicerone Commentariis commensissis, decem duces &c. A nulla meno penfarono allora que valentuomini, che a far de bifticci. Il folo cafo accozzò infieme tali parole, e tutto giorno può lo stesso avvenire a chi scrive; laonde questo è bene un voler far fanciulli que gravi Autori . Altrettanto può dirfi di quel paffo di Virgilio nel 10. dell' En.

Interea genitor Tiberini ad fluminis undam

 be quel giudiziole Poeta usato somigliante inezia. Vero è benà, che Quipaciliano nel lib. 9. cap. 3. rapporta per esempio di Figura di parole quel di Virgilio: Pappispa ma , pubesque merama. Ma difficilmente portà egli perfundermi, che tal fosse l'intenzion di Virgilio. Per altro il medefimo Quimtiliano produce altri simili clempi, non perchè s' abbiano da imitare mo-

perchè si schivino a tutto potere .

Possono al più al più riserbarsi al solo Stil piacevole, e ridicolo cotali frascherie non avendo esse altra virtà , che di risvegliare il riso , come infegnarono i Maestri migliori . E ciò spezialmente è vero degli Equivochi , i quali fon reti dall' amenità altrui tefe al nostro Intelletto , e moventi noi a ridere, fubito che le abbiamo scoperte. Contuttociò ancor qui fia bene l'usar parfimonia, ed ascoltar le regole, che sopra tal suggetto ci han lasciato dottissimi Scrittori . Più facile è dir freddure, che scherzi ingegnosi , ove senza gran bautela , e giudizio s' adoperino le Paronomasie , e gli altri Giuochi di parole. Che se uno studio d' Ingegno superfiziale s' offerva nelle Allufioni , negli Equivochi , ne' Bisticci , quanto più ciò si confefferà di quegli altri Giuochi studiosi, che surono l'occupazione più seria di tanti fecoli rozzi ? Gli Acroffici , gli Acromonof labici , gl' Ifoledici , o Correlativi , gli Alfabeti , gli Anastrosi , o Cancrini , o Palindromi , i Serpentini , i Centoni , i Cronoflici , gli Esbi , i Sinfoniaci , i Concordanti , i Logogrifi, i Tautogrammatici, i Protei, i Filomelismi, i Paralleli, e cento altri nomi Greei, che paiono ora ad udirli parole Negromantiche, fono stati aborti degl' Ingegni, che ne secoli sventurati ignorando il buon Gusto, e volendo pur dilettare colla novità, si perderono dietro a queste artifiziose maniere, e muove invenzioni di verfi, incognite alla faggia antichità, e derife da tutti i moderni migliori . Aggiunganfi a questo ridicolo studio le Scuri , le Sampogne , le Ali , gli Altari , le Uova , le Afte , i Troni , le Sfere, i Calici, le Croci, gl' Isogrammi, le Piramidi, le Colonne, i Triangoli, i Globi, i Tripodi, le Torri, e fimili altre forme, e figure, con cui possono disporsi i versi, alcune delle quali nacquero per solo scherzo presso gli antichi, e poi con serietà si trattareno dall' ignoranza de tempi barbari. Ne gli Anagrammi Numerici o Letterali, come ne pur gli Enigmi, son punto più stimabili . Niun' altro pregio hanno esti , suorche l'essere tra le faticole bagatelle dell' Ingegno le più ingegnole ; confessando io però , che leggiadri , e degni di lode possono essere gli Enigmi , purche non sieno letterali, ma contengano quel giudizio, e buon fapore, che in essi mostrarono gli antichi Greci , ed Ebrei . Per altro agl' Ingegni pedanteschi : a i fanciulli, e a'cervelli di poco peso dovranno rinunziarii tutti questi Giuochi servendo loro mirabilmente un tale esercizio , non già per piacere agl' Intendenti dell' Eloquenza, e Poesia, ma per cacciar da se talvolta l' Ozio, padre de vizi , con un così innocente eforcismo .

Mi congratulo pertanto co' tempi nofiri, che dalle Profe, e da' Versi hamo finalmente affatto sbanditi questi deliri dell' ignoranza, da' quali per ben lunga stagione su avvelenato il buon Gusto a dispetto della diritta Ra-

gione. E che piacere può mai apportarsi a gl' Ingegni grandi, e penetranti con questi Giuochi di lettere, e di parole, consistendo solo in un apparenza, e superfizie la lor bellezza, e il loro mirabile? Nulla ci è, tornerò pure a dirlo, che sì apertamente accusi la povertà, e la leggerezza dell' Ingegno, quanto queste bagattelle, o sia in coloro, che le spacciano, o sia negli altri, che ne prendono diletto. La vastità dell' Ingegno si conosce dal ritrovare, ed unire le simiglianze, e le relazioni più lontane degli oggetti . Ora chi fa Allufioni a i Nomi , Paronomafie , e Bifficci , non fa per dir così viaggio alcuno, e fi ferma a raccogliere le fimiglianze, e relazioni ; che son vicinissime, e come sull'uscio della casa. L'oggetto primo, che ci si presenta, qualor vogliamo parlar di qualche materia, sono i Nomi delle cofe . Ogni poco viaggio , che noi facciamo , fubito ci fa inciampare in altri Nomi somiglianti. Se si favella d'Amore, eccoti Amaro; di Morte Morte ; di Caro Chiaro ; d' Augusto Angusto ; di Laura l' aura, e Lauro &c. A chi parla della Vice nulla è più facile, fe si vuol cercar simiglianza di Nome , che il ricordara tosto della Vina , e formarne poi questo scipito Concetto del Cav. Marino.

Stringe il marito, e gli s'appoggia appresso La Vise, onde la Visa è sossensa. o parlando delle Calamirà dir col medessimo Autore:

D'ogni calamisa fia calamisa. Tanto, dico, è agevole il ritrovar le fimiglianze de Nomi, che alcuni amici miei , quando l' età loro giovenile il permetteva , tutto giorno all' improvviso scherzavano sopra qualunque materia con tali Bisticci . E potevamo ben noi farlo, poiche non ha l'Ingegno, che da cambiare una, o due lettere, e talor niuna per trovare sì fatte fimiglianze, le quali con non minore facilità si stiracchiano a formar qualche insipido senso, com' è il mentovato del Marino, e come fon questi del Tesauro, esposti al pubblico in alcune brevi Iscrizioni sopra un suggetto altissimo: Frigida ipsa bruma in Regali flamma Regalem ardorem sensis . Adamas es , non adamans , Heroum beres felicissime, Regalis domus columen, O culmen sam omnibus clarus, quam carus. Alicubi nafceris, ubique nofceris, Tot sibi perpetes annos annuit, quos præperes fulgurum fulgores ifto ex monte corufcabunt. Cerne, viater, rerune omnium rarum omen , non lesbalia , fed lata , omina deferre &c. Adunque da tali fanciulleschi Bisticci, disdicevoli affatto ad argomento serio si raccoglie, che l' Ingegno dell' Autore non è vasto, e che gli manca eziandio la pemetrazione, cioè che esso non è prosondo, acuto, o Filosofico, sermandosi nella sola superfizie delle cose, e fabbricando solo tele di ragno, che in apparenza portano un non so che di bello, e di mirabile, ma ad un sofho di vento si riducono in nulla.

Benchè io fo ingiuria al vero, appellando maravigliofo quel poco d'apparenza di bello, che fi mira ne' Concetti accennati. E qual'Ingegno s' corto, e lieve ci è, al quale non dia l'animo, fe dovrà parlare del mal della Pietra, di trovar ben tofto tutti i nomi fomiglianti, ed equivalenti,

Della Perfesta Poesia.

Daa

Ammon Choel

come Saffo, talcelo, impierire, impetrare &c. e fondarvi fopra alcune di quelle inzzie, che fi leggono in quello Sonetto di Ciro di Pers, uno de più affettati, e gualti Poeti del fecolo passaro, quantunque fra i suoi Sonetti ve n'abbia alcun buono? Dice egli così.

D'Orfo non 2, n2 d'Anfion la Cetra
C'bi o tratto, e pur da i faffi ella è feguita.
Ogni faffo è uno firale, ond ba fornita
La Morre a i damni mici la fua factra.
Da impierzito ripor sulla i impera;
Fatti i calcoli omai fon della vita;
E mi convien faldar la mia parita;

E la dura fentenza è feritar in pierra.

Eccovi come l'Ingegno, fenza toccar le vicere della materia, va scherzando puerlimente intorno al folo nome della Pierra. Se voi pefertet utui quelti Senfi, vi riudiciana leggerifismi di pefo, come pure gli altri , che seguono sul medesimo tuono. Non è men grazioto di questo un'altro Sonetto del medesimo Autore solio lesso a grazione monte il cui principio è tale.

Son nelle reni mie dunque formati ec.

Ma finalmente Ciro di Pers , per quanto io fo , non professava d'effere Poeta, ne stampò cosa alcuna del suo, e non avrebbe in sua vita stampato ( come avvenne dopo la sua morre ) fimili componimenti, ch'egli probabilmente nulla stimava, essendo uomo dotto, e riverito per tale da uomini fegnalati. Contuttociò possiamo quinci scorgere, che giustamente s'accusano di povettà d' Ingegno gli amatori di sì fatte freddure, poiche non san costoro cavar dalla Materia il Vero interno, maraviglioso, e bello, nè raccogliere le non fimiglianze facilissime, e vicinissime di Nomi. Nè perciò intendo io di ferire alcuni grandi nomini , che fu quefta cafuale raffomiglianza di nomi fondarono qualche lor pensiero, e ne traffero argomenti per provar qualche propofizione. Se fi adopererà la bilancia, apparirà che nè pur manca in essi il buon' uso del Giudizio. O l'imposizione di quel nome Equivoco non fara fenza fegreto misterio divino accaduta; o se pure a caso s'è fatta, ne avran quegli Autori profittato per dileggiare altrui , e per muovere il rifo, o pure per fondamento di qualche ingegnota Allegoria , come fece il Petrarca nel Nome di Laura . Se però questi avesse voluto valersi più rade volte di tal Nome per trarne Concetti, egli non avrebbe fe non fatto meglio; e in questo volentieri configlierei i giovani a non molto imitar sì faggio Maestro per non isdrucciolare, come egli sece, talvolra in una qualche freddura.

E ciò, che finquì abbiam divifato, propriamente riguarda l'Affettezion dell'Ingegno. Nel medefimo difetto, come s' è detto altrove, agevo/mente può urtar la Fantafia, quando ella per troppo defiderio di trovare 'immagini pellegrine, e nuove, fi perde nelle feonce Metafore, nelle imoderate Ipetboli. Delirò lepra modo in quefto il corrotto Guito di nolvi Pecti del fecolo pafato, i quali facevano a gara per concepir le più fitane Inmagi-

ni, che udir si possano, senza por mente, dove il volo della Fantasia dovesse arrestarsi, e cercando solo infin dove esso avesse forza di pervenire, e alzarsi . Ed è ben da rispettarsi la memoria del Ciampoli , perchè ne' fuoi Poemi fi chiudono molte virtù Poetiche. Ma non fi vuol tacere, che egli qualche volta cadde in questo disetto, e tanto si lasciò trasportar dall' empito della fua Fantafia, che fi perdette per le nuvole, e gli mancarono le penne. Il che certamente fa, ch'egli sia men glorioso, e stimabile del Testi, il quale, tuttochè mirasse il popolo incantato dalle arditissime dipinture del Ciampoli , pure meglio stimò l'attenersi ad una più sicura modestia di Siile . Nè ora folamente si sono aperti gli occhi per conoscere i disetti del Ciampoli. Anche in quel tempo, in cui la Monarchia de Concetti, e de falsi pensieri avendo occupata l' Europa era giunta all' auge, un valentuomo Italiano, scrivendo la Vita di D. Virginio Cesarini, portò questa sentenza, propria ancor di tutti i buoni, che allora fiorivano. In Ciampolo liber spiritus, nova omnia, concitata, grandia, inaudita, plena periculi, O audacia ad Pindarum aspirantis, que propteres omnem ad se raperent admirationem theatri. Quam scribendi rationem perperam imitati postea , qui se Pindaricos dici volunt, in cam absurdos errores inciderunt, ut ex plurimis, qua aliquos ab bine lufteis irrepferuns in Rempublicam literariam barefes , nulla , ut viri quidem Sapientes judicant, fædius Italica juventueis ingenia corruperit. Che se taluno volesse perdere il tempo in raccogliere somiglianti Solecismi della Fantasia, e Ginochi dell' Ingegno, facilmente appagar potrebbe la fua non lodevole curiofità in leggendo alcuni di que Poeti, e Maestri, che vissero nel secolo passato in Italia , in Ispagna , e prima ancor nella Francia, ove, come s'è nosaso altrove, si pubblicarono l' A. 1582. dal Signor des-Accords les Bigarrures, libro pieno di tal mercatanzia. Da questo Libro, dal Caramuele, dal Graziano, dal Tefauro, e da alcuni altri loro antecessori non si diparta, chi per avventura ha lo sciocco desiderio d'addottorarii nella Scuola del pessimo Gusto, e delle bagattelle.

Ma per avventura con gli esempi de' freddissimi deliri dell' Ingegno, e della Fantasia altrui, avrò io offesa la pazienza de saggi, e delicati Lettori. Nondimeno ragion voleva, ch' io svelassi a i meno Intendenti que' mostri, che s' han da fuggir da quì innanzi . Non fi può inculcare abbaffanza il sentimento di Longino cap. 4. cioè: άταρτα ταῦτα μέν τοι τα έτως άτιψα διά μίαν έμροται τοῖε λόγοι: αἰ τίαν, διά το πιρί τὰς νοήτεις καινίσπεδου, περίο δή μαλιτα χορυβαντίωσω οἱ ναῦ. Tutte queste affettazioni, prive di gravità, e puerili, per una fola cagione si ficcano ne ragionamenti, cioè perchè proppo si cerca la novità nell'esprimere i pensieri , nel che i moderni Scrittori spezialmente delirano. E aggiugne questo valente Critico, che dal medesimo fonte, da cui nascono le grazie, e le virtù, cioè il Nuovo, il Maravigliofo, e il Bello dell' Eloquenza, ordinariamente ancora fcaturifcono i vizj, cioè l'Affettazione, le Metafore disordinate , le temerarie Iperboli . Ma le menti più purgate, e fornite di Giudizio mai non s'abbagliano, e si tengono lungi da questo pericoloso estremo. Vero è però, che siccome i Poe-Ddd 2

ti affettati han bifogno per l'ordinatio di freno, con altri possono avree nocessis di forno. E ciò avvine, quando si cade nell'opposto vizio, e nell'altro chiremo, cioè nell'Affettasione, e lo Sitle, e la Degiuso. Eugenon alcuni coranto il pericolo dell'Affettasione, e lo Sitle, e la odor di acuto; con tanta gelosia si subiano di non dir, che pensieri naturali, e semplici; e abborificono int algussa la pompa pericolosi dello Sitl Fiorito, che i versi loro compariscono possia imunti, secchi, senza spirito, senza sipore, senza vivacirà veruna. Cossono per timore di non cader qualche volta in volando, sempre si giacciono a terra. Ma annor questo è Vizio, e tanto più tatora è dispiacevole, quanto più l'avarizia è un'e stremo montollara l'un'elemo men non dalla Vittà, e questa da corbotianza della setta divittà, e questa da corbotianza della sifeta Vittà, e questa da corbotianza della sifeta Vittà, e questa da corbotianza della sifeta Vittà, e

Che che ne paia a taluno, io non dirò mai, che talvolta il Petrarca pendesse alquanto verso un tale disetto. Dirò bensì con pace de' saggi, che non pochi de' fuoi imitatori, particolarmente nel Secolo fedicefimo, non feppero ben guardarfene. Egli non può negarsi: il Gusto loro è sano, i lor versi esenti da ogni gonfiezza, i lor sentimenti fondati ful Vero: ma qualche fiata questa lor modestia , questo esfere senza vizi ( che è la prima Virth dell'Eloquenza, e della Poesia ) ha congiunta seco una fievolezza di forze, e un colore smorto, che sveglia noja ne riguardanti . Ritruovasi ne lor verfi la fanità del Petrarca , ma non il vigore , il fugo , il brio , i nervi, i lumi di quel fortunato Poeta; e quindi è, che fi faziano della lor lettura non poche persone . Adunque non balta l'essere senza Vizi , perchè questa Viriù è bensì la più necessaria d'ogni altra, ma è ancora la men gloriofa di tutte. Il più ch' effa può fare, è il falvarci dalle altrui riprenfioni, ma non può già effa guadagnarci gran lode, quando fia tola. Imperciocche, dirò con Cicerone, orasionem nostram non tolerabilem tantum, sed O admirabilem cupimus ; e quelta inlipidezza di Stile fa argomentare , che fia o povertà di condimenti in chi l'ufa , o malastia di palaso in chi l' ama. Deen perciò anche abbondar di Virtà, e fuggire il fecco, l'asciutto. e massimamente in Poesia. Non è egli manifesto, che il Bello Poetico altro non è, che il Vero maravigliofo, nuovo, e straordinario o per cagion della Materia, o per valore dell' Artifizio? Saran dunque tenuti i Poeti d' avere os magna fonaturum; converrà loro dir cose più che ordinarie, e mirabili ; usar gagliardissime, tenerissime, e non comunali espressioni ; trovare Immagini pellegrine o di Fantasia, o d'Ingegno; intrecciare, ed interrompere i lor favellari con esclamazioni , apostrofi , digressioni , e altre affettuofe; grandi, e leggiadre Figure, con Merafore vive, con Riflessioni inaspettate, e far vivacissime dipinture de costumi, degli affetti, delle azioni, e de ragionamenti umani, avendo però sempre fissi gli occhi nel Verisimile, e nel Decoro. Dee la Poesia in una parola tener risvegliato l'Uditore, dilettarlo, e rapirlo. Senza questo pregio non si può effere sommo Poeta. Mancando allo Stil di coloro, che noi appelliamo asciutti, secchi, insipidi, e serpeggianti, questa gloriosa vivacità, questo mirabile, ci sanno essi dor-

mire.

mire, e dormono eglino stessi. Nè io dirò col giovane Plinio, che costoro peccano, perchè mai non famno peccare; ma bensì che la soverchia loro modeltia il ria meschini, ed appunto perchè troppo temono di peccare, pecano, cadendo in un rincrescevole, e quasi direi vile estremo. Massis illis (così dice Quintiliano di tal forta di gente ) pre faminte, O' pidicii loco informines ssi: O' dam fais parant vitto carere, in idiplum incidunt vitium, quad viritatibus carent.

Due spezie nondimeno e d' Affettazione , e di Siccirà si debbono distinguere. Una si è l'Affettazion di quegli, che per soprabbondanza di Fantalia, e d'Ingegno cercando troppo il Nuovo, e il Mirabile, peccano. L' altra si è di coloro , che deboli di cervello , volendo pure , che i lor pensieri compariscano maravigliosi, spacciano que frivoli Concetti, di cui s' è parlato di fopra. Parimente vi fon degli Afciutti, che per foverchia delicarezza di Giudizio, e per un'anfioso timor di non peccare nel troppo, non s'alzano giammai, nè mai toccano il Sublime, il Nuovo, il Maravigliolo ne'lor pensieri. Altri dal meschino loro Ingegno, dalla loro sterile, e pigra Fantalia fon condannati per forza ad effere insipidi, e dozzinali. Ciò posto, diciamo: Che l'Affettazione, e la siccità della seconda spezie fon troppo opposte al genio delle Muse; e chi non può, o non sa guardarsi da questi due contrari diferti, dee prudentemente rinunziar alle Muse, per fuggir le fischiate, irreparabile loro mercede. Se poi favelliamo della prima spezie d' Affettazione, e di Siccità, cioè di coloro, che per troppa audacia, e fecondità cadono negli eccessi, e degli altri, che per soverchia delicatezza, e paura non ofano mai toccare il Mirabile, e dar forza a i loro penfieri : certo è secondo il precetto di Cicerone , che noi più tosto abbiam da lodare, e da imitare gli fmunti, ed afciutti, i quali non peccano mai , che gli sconciamente abbondanti , e affettati . Illos posius imitemur, qui incorrupta sanitate sunt, quam cos, quorum vitiosa abundantia est. Per altro noi vogliamo i Poeti, come il mentovato Cicerone richiedeva gli Oratori, cioè somiglianti a quegli Atleti, qui quum careant omni vitio, non funt contents quaft bona valetudine , fed vires , lacertos , fanguinem quarunt , quamdam etiam suavitatem coloris . Oltre a ciò ove si tratti di errar' incautamente qualche fiata per foverchio fuoco, ed empito della Fantafia, o dell' Ingegno: più gloriofa, e più compatibile si è questa disgrazia, che l' impeccabile Siccità degli altri . Troppo è necessario a' Poeti il Sublime , il Maraviglioso; e se lo stesso Tullio in una pistola a Brutomonfesso, ch' egli stimava cosa da nulla quell' Eloquenza, che non isveglia l' ammirazione : Eloquentiam , qua admirationem non babet , nullam judico , e se del medesimo parere su ancora Aristotele : quanto più giustamente diremo noi lo stesso della Poesia, proprio, ed essenza di cui è il fare inarcar le ciglia, il rapir gli animi , il contener grandiolità , il rifvegliar lo stupore ? Ma senza pericoli non si può aggiugnere a questo Grande, Nuovo, e Mirabile; e in cercandolo , Cm.10 , Demostene , Platone , e tutti gli alri famosi Autori dell'antichità peccarono talvolta, ficcome notò Longino nel cap. 29. € 32. e 32. del Sublime, e prima di lui Diodoro nel lib. 26 delle Egloghe. Ora foggiugne il primo Scrittore, che un folo di qué fublimi, e pellegrin i penileri, de quali abbondano le Opere de valentuomini, può compenfare, e pagare tutti gli altri loro difetti, e che fenza paragone è più da commendarii, e apprezzarii un gran Poeta, che pecchi alle volte, che un mediocre, che mai non metta un piede in fallo. Finalmente più fi fitima un fercec , firepitofo, e calcitrante defliriero, il quale per troppo bollore, e e gagliardia talor non fia ubbidiente, che un manfueto, ed ubbidientifimo, a cui manchi la lena, e la bizzarria nel corfo. Diciam dunque col Maefito della Poetica Latina:

Verum, ubi plura nitent in carmine, cur ego paucis Offendar maculis, quas aut incuria fudit, Aut bumana parum cavit natura?

Questi steffi errori di rado commessi da grandi uomini in Poessa non oscuraza il pregio delle singolari virtù delle Opere loro, ma più tosto son piccioli nei sparti in un bellistimo corpo, che quasi gli accressono grazia, o almen non gli tolgono la bella.

Egregio inspersos deprendas corpore navos.

Che se a taluno avverrà di allontanarsi per quanto si può mai dalla Siccità, e Insipiezza degli uni, ed empiendo i tuoi versi di sugo, e di quel Sublime, che rapisce i Lettoti, tuttavia non caderà nel soverchio, e nell' Affettazion degli altri, cossitui dovrà con ragione pretendere qualche gran Principaro in Parasso. A questa gloria dee tendere con ogni sforzo, chunque vuol militare sotto gli stendardi delle Muse; in questa noi riponghiamo la perfezion Poetica.

### CAPITOLO XVII.

Brevemente si tratta della Riserma degli Oratori . Acutezze loro esaminate , ed esempi d'un volentaume. Affetazione d'altri Oratori. Vera Eloquenza . Ornamento maggiore conceduto à Panegirici . Argomenti troppo strani .

TRa le riforme del buon Gulfo fatte a' nostri giorni in Italia richiesle qualche' pennellata da me quella, che si gode oggisi nello Stile Oractorio. Nel secolo prossimo passato non occuparono poca parte di paese nel Regno delle bagartelle ancore gii Oractori o tacri, o profanii. Il loro Stile anava i Contrapposti, gli Equivochi, le Allusoni, le Paronomasse, e i giucchi di parole. Ma sono ben patrechi anni, che non s'ode sui Pergami mominar Gerusletmme, le quale dopo essere sua greus tempo Reina, su finalmente sisserente dalle vosse di Vispassamo Roc. Che quale civil sea sus empore di maraviglie, ed un empires di ricchezge &c. Che le si sile sa miser simon Berni inselle, te le visiglia natura simon sul maraviglie.

tor-

torcres il naso, chi prendendo nel giorno del Natale per tema del suo Panegirico Gesè guerriero, va quasi sempre scherzando sopra di questo gisti insegnamenti del Tesauro, e dicendo fra l'altre poco proprie Allusioni: Che il bue del Prespoje avrebbe servito più che quest di Falaride a forgilare i peccasori. Che paseva seppelliri la Clava de Ercele, gestodo nate contra l'I-dra un Platano; e somiglianti scipiti Concetti, figliuoli d'Ingegni o deliranti, o meschini,

Dopo un sì corrotto uso ne succedette un'altro di volto avvenente, e ben lontano da sì ridicole frascherie, ma non ancor ben sano. Restrinsero molti valentuomini tutta la lor cura a parlare con argutezza , effendo lo Stil di Seneca, e degli antichi Declamatori divenuto le loro delizie. Piacque loro il dir tutto con acutezza, e con Ingegno, stimando senza sapore quello Stile, che non folleticava il gusto col piccante delle sentenze morali, delle Metafore, de' penfieri concisi, e vibrati. In questa sorta di dicitura fi fegnalò a memoria mia un facro Oratore, il quale colle fue prediche soleva in guisa rapire, e dilettar gli uditori, che molti credettero esferfi da lui toccata la cima della migliore Eloquenza. Il fommo plaufo da lui meritamente confeguito traffe una grande schiera d'imitatori, che si diedero in preda a questo sì studiato Stile; e oggidì ancora s'odono alcuni della fua Scuola. Ma dove quegli allo Stil piccante, e fiorito avea congiunte le altre virtù dell'Oratore, e specialmente una maravigliosa, e vivissima forza d'Azione, una gran cura di perfuadere, una incredibil'arte di svegliare gli affetti : costoro non poterono seguir le sue pedate , se non in quel folo, ch'era il fuo pregio minore, cioè nell'acutezza, e nell'ornamento dello Stile. Anzi nè pur questo ottennero; conciossiachè sovente caddero nel fofilico, e nel ricercato; nè pofero mente, che il mentoyato valentuomo ornava, non caricava di tai fiori la fua dicitura, e ch'egli con avvedutezza sceglieva le Metafore, e le Rissessioni ingegnose. Per esempio diceva egli: La più bella cosa del capo di quel giovane era una bella chioma. Il rossore è una modesta vendesta dell' innocenza oltraggiata. La vipera, ancorchè senera, non è mai innocente . Si servono i sogni delle reliquie del giorno per trattener la notte. Quel giovane vano sembra una Primavera portatile. Il dolore s'intende più, quando si parla meno. Io mormorerò forse con merito di chi mosmora con grave colpa. Anche fenza livrea si conosce dall'insolenza, che que servidori son vostri, o Cavalieri. I Ladri non perdono il lor vizio anebe in prigione, rubando il cuore de Giudici con l'oro. Ne tribunali ad un mendico la poversa è un gran processo ; ad un ricco un grande Avvocato è l'argento. La pietà vien condannata come di fattezze poco amabili, e d'umore selvaggio. Vivevano sotto un medesimo tetto Giuseppe, e Maria, come gli occhi nella fronse , cio) senza guardarsi mai l'un l'altro. La Corsesia ne' grandi è un gran capitale, perchè con essa spendono poco, e guadagnano affai. La Forsuna è un inganno canonizzato per confolazione de miseri . Queste, ed altre simiglianti o Sentenze, o Traslazioni, come ognun vede, fon chiare, fon leggiadre, son lontane dal Sofisma, e parcamente usate davano gran vivezza, ed anima a i ragionamenti, onde infinitamente allora

piacevano agli ascoltanti.

Vaglia contuttociò il vero: alla delicatezza de tempi nostri sembrerebbono alcuni pensieri di quel valentissimo Oratore alquanto più spiritosi, e Poetici di quel, che possa sofferire la Prosa; e bramerebbonsi almen consolati da un per così dire, o da altre simili forme i seguenti: La tela interrogata dalle bocche de pennelli risponde con una bella bugia di colori . Mi levò la Morte questo Amico, per vedere se la fedeltà può vivere con una mezza anima fola. Gli uccelli facevano sra loro un soave complimento. I corpi morti banno anche molto di vita, e ci parlano con quella lingua, con cui discorrono i miracoli, infegnandoci il fasto della visa nostra . L'erba senera, che si regge nel suo gambo, non seme l'insulto di quattro granelle di sabbia, gerrase per dispesso da un ruscellesso, chi esce dal suo fonte. Una nobile inclinazione del Fuoco lo porsa al paese migliore ; ed egli sempre è svogliato, e grida, non oftante che i Persiani lo nodriscano con legni odorosi di cedri, e lo profumino con l'ambra, e ch' egli sia posto nella fornace con l'oro . L'onde baciano con disperso quel lido, che le circonda, avendo egli scristo in fronte quel maestoso imperio; bucusque venies. Nondimeno queste tre ultime Immagini sono sì leggiadre, ed amene, ch'io di leggieri m'accorderei con chiunque ne volesse tuttavia arricchir la profa. Non già sì sacilmente da altri s' approverebbono le seguenti, come quelle, che pajono poco naturali, e selici, o son per lo meno capaci d'effere migliorate. L'unguento della Maddalena era veramente spiritolo, mentre era una quintessenza del dolore. Dicono i poco sensati , che Dio nel Paradiso terrestre pose in credito la fame per gelosia d'un boccone . Nella grossa di Marfiglia di mezzo inverno languiva la Maddalena, non so se di gelo, o di servore; so, che s'instammava il gelo, e ge-lava la siamma. Ci sembra prezioso il Mondo, perchè lo vediamo indorato dal Sole . Sarete almeno sforzato a tornar addietro , per dar sepoltura al mio rammarico, morso per contrizione d'un peccaso, che non è mio. Afcofe Crifto in certo modo nella sua passione la divinità, per non porre in suggezione il dolore. La Maddalena col troppo piangere mostra quasi di pentirsi d'effersi pentisa, disubbidiente con merito per voler piangere ad onta di Dio, che le asciugava le lagrime.

Ora se il purgato Gosso moderno può ragionevolmente sospettare, che quelli pensifiri sieno poco bem lavorati, avvegnachè si noto si riconosca l'odore d'un gran Maestro, quanto più giossamente si porrà in dubbio la belezza di tanti altri Concetti, che gli mitatori sito introdustro nella sacra Eloquenza I Videro alcumi d'essi, che qualche vaga Metasora, qualche ingegnos kisiessione, e spiritosa Immagine a tempo adoperata, e posta siuo luogo razviva i ragionamenti, e che l'Uditore no pensie gran dietto. Ciò fece lor credere, che se tutta la tela dell'Orazione si tessessi di Metasore, si sissimi della significazione di sissimi di Metasore, si sissimi concetti ciò sinsimi amente distetterebe; e che per questo simini agni giorerbe alla persezione Oratoria. Ma si sicome ci farebbe si dere, e sarebbe sonotiamente abbigliata una Donna, la quale non conside-

rando, che i fiori, se son pochi, adornano, se son molti, affogano la belezza, se ne caricasse il capo, il seno, e le vesti tutte; così costro poco avvedutamente opprimono di Fiori le Orazioni, e per troppo voler'ornare

l'Eloquenza, dalla vera Eloquenza si dipartono.

Se alla Natura, e a Maestri migliori ponessero mente questi Oratori . certo è, che si scoprirebbono agevolmente traviati. La Rettorica non è altronde nata, secondo la dotta e giusta opinion di Aristotele, che dall'osservazione di ciò, che naturalmente, e ne ragionamenti famigliari, giova, o nuoce alla persuasione. Quindi si son fatte le regole per poscia persuadere, non a cafo, ma con arte; e si è coll' Arte perfezionata solamente, non mutata quella maniera, che tien la Natura in persuadere altrui. Perciò utiliffima cofa è l'offervare nelle civili converfazioni , e ne comuni ragionamenti la difinvoltura, con cui gli uomini ingegnofi, e infino i più rozzi, naturalmente dicono le lor ragioni, perfuadono, e muovono. Si dee fimilmente confiderare, con qual forza naturalmente le passioni fanno parlare. e qual verità di Figure esse fan nascere all' improvvito nel cuor delle genti. Questa Eloquenza naturale si ha poi da persezionare collo studio, e colla lestura delli migliori Maestri sì di Teorica , come di Pratica , i qualialtro non fono, che Sponitori dell'economia, con cui la Natura parla in bocca degli uomini per perfuadere. Ma quando mai naturalmente uno, che voglia persuadere, si perde in dir continui Concetti, in infilzar pensieri o acuti, o troppo fioriti, o quel, ch' è peggio, ofcuri, e fofifici? Ufizio degli Oratori è il persuadere, il muovere gli affetti, e il dilettare. Con questo ingegnosissimo Sule non si compiono le due prime parti, e di rado ancor l'ultima. Poichè o l'oscurità dello Stile non lascia intender le cose, o la fottigliezza delle Riflessioni stanca troppo gli uditori , convenendo utare una penofa attenzione per penetrare la continua fuccessione degli acuti penfieri . Perdendofi poi l'Intelletto di chi ascolta dietro a tanti fioretti , non può egli come diffratto badare nel tempo stesso alle ragioni, che persuadono. Molto meno può nel cuore altrui piantarsi l'affetto, perchè l'Oratore colla fua Acurezza non parla al Cuore, ma all'Ingegno; ed è l'Uditore intento a confiderar la bellezza, o ad intendere la fottigliezza di que penfieri , non all' introduzione in se de' Sacri , e divoti affetti . Sebbene , per dirmeglio ; si sdegna l' Uditor saggio , sentendosi in argomento serio arrestar così spesso dall' importuna vanità dell' Oratore ad ammirar quel minuto artifizio del ragionamento, il quale non meritava tanta parte di attenzione odall'uno in ufarlo, o dall' altro in confiderarlo.

Io confesso la verità : a me una volta sommamente piaceva à fatro Stile : ma 'ora diligentemente siggo stali lobitori, avendo lo scorto, che l' Eloquenza vera nulla più abbornite, che questo affettato studio, e che hul- la più del zibetto, e del mulchio offene di capo, se in troppa quantità il lor odore si spande. Conosico effere un difetto rincrescevole, non unassorrana virrit, quel profumare ogni cosa con acutezza, quel fossigare, per direcosì, la Verità a forza di sort non men di quell'Imperatore, che softospo

Della Perfetta Poesia.

Ecc

micario eft, ulcimus fit fama locus .

Nè io folo ho ravvisata questa verirà . La configliarono, non che la conobbero, tutti gli antichi Maestri dell' Eloquenza, e non men di loro gl' Italiani più favi. Non c'incresca d'udire in tal proposito la senienza del Card. Pallavicino, il quale benchè sempre non paja ne fatti d'accordarsi colle sue parole, nondimeno scrive così nel Cap. 6. del Tratt. dello Stile : lo per me generalmente parlando lauderei lo Stile, che di Sentenze (col qual nome egli fignifica i Concetti arguti ) foffe adorno, ma non seffuso. Quell effesso, the porta all'ingegno il vino tra gli alimenti del corpo, gli portano le Sentenze nelle composizioni, che sono alimento dell'animo : in picciola copia il follevano, in soverebia l'aggravano. Oggidi pure sono in questa parte affatto difingannati, e purgati gl' Ingegni migliori d'Italia . È io fra molti altri, che praticano la vera Elequenza, ne ascoltai due segnalatissimi della Compagnia di Gesù, i quali nell' Anno 1701. e 1702. predicarono il Vangelo nella Cattedrale di Modena. Dalle prediche specialmente del primo si partivano gli Uditori mutoli, commossi, e convinti; segno, che egli avea mirabilmente ottenuto il suo fine. Parve contuttociò a qualche persona poco intendente, che egli non avesse grand' Arre, perchè non udivano Acutezze, Metafore continue, e sentimenti lambiccati, quantunque consessassioni di fentirsi muovere. Ciò a mio credere su il maggior Panegirico, che di lui potesse sarsi; essendo che, mentre costoro affermavano d'esser vinti da' fuoi detti, fenza faper con qual' Arte egli lo facesse y tacitamente confessavano e la finissima Arte, e il sommo Giudizio di lui, che sapea sì ben nascondere l'armi della vittoria .. In effetto questo Giudizio era in lui singolare . Univa egli con gentilezza a i precetti , e configli Evangelici quei della Moral Filosofia, lega mirabile per giovare, e dilettare : nel che eziandio era mirabile il fecondo de mentovati Oratori. Con penfieri naturali, e a suo tempo fioriti, con Immagini, modeste, chiare, maestose, e tonanti ipiegava il foggetto, e l'imprimeva colle più gagliarde, e vive Figure, introducendo agevolmente nel cuore gli affetti fanti, dopo aver guadagnato l'

Intelletto colle ragioni .

Che se vorran pure gli Oratori ssogar l'Ingegno, potranno riserbare questo lor talento a i Panegirici , ove fenza fallo è conceduta maggior libertà . In iis actionibus ( così scrive Quintiliano nel cap. 11. lib. 2. ) que in aliqua fine dubio veritate versantur, sed sunt ad popularem aprara delectarionem, quales legimus Panegyricos, permittitur adhibere plus cultus, omnemque arrem, que lasere plerumque in judicies debet , & mon confiseri modo , fed ostentare etiam. Il che da lui si ripete con parole ancor più pregnanti nel cap. 3. lib.8. Ha tuttavia questo magnifico ornamento de Panegirici da esser virile, chiaro, e nobile, e non già spirare un'essemminata leggerezza di colori giovenili, o un'affettata oscurità d'espressioni. Fioritissimo è il famoso Panegirico di Plinio, e ancora da ciascuno è commendate, eccetto che da alcuni pochi Ingegni troppo feveri, e innamorati dell'età di Cicerone, in cui poco fi esercitava l'Eloquenza nel trattare argomenti di lode. Leggiadra, e nel medefimo tempo foda, e piena di una maestà naturale una volta mi parve 'in questo gusto un' Orazione del P. Girolamo Cataneo Gefuita per la Coronazione d'Agostin Centurione Doge di Genova. Fra lè Immagini riguardevoli, che d'essa mi sovvengono, io ne rapporterò una fola, affinche si veggia come egli nobilmente imitò Lucano. Dice egli verfo il fine : lo prego il Cielo , che piova sempre nel seno di questa Patria pace, e quiere. Ma parimente lo supplico, che se mai a nostri danni scatenerassi la guerra, stranicra ella sia, non civile. Seraniera, sarà cagion di crionfi : civile , di vistoria farebbe , ma fenza trionfi . Con più ficurezza però io pollo commendare la nobilistima Orazion funcbre composta dal P. Antonio Francesco Bellati anch' esso Gesuita per la su Serenissima Anna Isabella Duchessa di Mantova; trovando io in essa una somma delicatezza di Giudizio e di Stile, che forse non così bene ritroveremo nella soprammentovata.

Nelle Prediche poscia non sarà già permessa tanta copia di Concetti, e di fiori, perchè ivi fi parla, non per dilettare unicamente, ma bensì principalmente per espugnare il cuore, e persuadere. Tutta la sorza dunque, tutto l'Ingegno ha quivi da tendere a questa vittoria. Per conseguirla più agevolmente, fervono poi di foccorfo gli ornamenti, purche fieno convenevoli, ufati con parfimonia, e disposti a tempo, e luogo, dilettando essi chi ascolta, e colla dilettazione piegandolo a lasciarsi vincere. Ma non ha il dicitore da confumar tutto il fuo studio intorno ad essi, ne far dive-. mir fine ciò, che dee effere mezzo, e strumento. A una spada non disdice una vaga, e ben Javorata impugnatura, ma essa non ne ha da essere il meglio. La buona tempera dell'acciaio, e il tagliente suo filo più di tutto fi richiede, effendo quel ferro destinato a ferire, non colla pompa del lavoro la vista, ma col buon taglio le armi opposte. Altrimenti facendo l'Oratore, in vece di piantare il Vangelo nel cuore degli Afcoltanti, v' introdurrà folamente la vanità; e i vizioli ufciran dal Tempio, forse più di prima dotti, ma non già più corretti. Molto meno fio conceduto a gli

Eec 2

Spositori della parola di Dio il prendere certi strani, ed ingegnosi argomen. ti delle prediche loro, per provare i quali è poi necessario lo ssoderar ragioni fofistiche, o troppo acute, o troppo metafische. In tal difetto ho veduto cadere eziandio de valentissimi uomini, e spezialmente in tessere i sacri Panegirici, ne quali se il tema non è pellegrino, straordinario, e sottilmente peníato, e se non è un Paradosso, loro sembra di non dovere aspettar punto di lode. Non ha molti anni, che un famoso Oratore componendo il Panegirico alla Vergine addolorata propose questo tema. Non fapersi, se Maria patisse più delore sosso la Croce, per esser Madre di Gesù, o per esserlo divenusa del peccasore, sigura di cui, com' egli disse, su l'Apostolo Giovanni . Certamente in udir le sottili , e metaffiche ristessioni , e gl'ingegnofi, e speculativi concetti, che fu costretto l'Oratore a produrre in pruova di quelto si strano argomento, osfervai, che la mia mente, e la mia attenzione s' erano stancate non poco. Che se ciò avvenne a me, quanto più tarà avvenuto al rozzo popolo, che meno di me ha studiato? Più ancora speculativo, e sottile su il Panegirico d'un'altro grande Oratore nel giorno dell' Annunciazion della Vergine. Volle mostrare egli : Quante spese facesse Dio, e quanto costasse a lui il formare una Madre al suo divin Figliuolo, e quanto ancera costasse a Maria il divenir Madre di questo Figliuolo umanato. Io fo, che pochissimi ne capirono le ragioni, e gli argomenti, molti de quali erano lavorati più dalla Fantafia, che dall' Intelletto, e per conseguenza tessuti d'aria, come sarebbe il dire, che Maria su crocifisa nel concepir Gesù, che doveva esser crocifiso: il che da lui si provò con ragioni ben capricciose. So ancora, che il popolo, a cui nelle prediche infinitamente, e con ragione, piaceva il fuo dire, fi contorfe, e confessò, che s'egli avesse continuato a usar somigliante linguaggio, sacilmente avrebbe potuto dal pergamo contare i fuoi uditori. E a chi penfano mai di parlare questi sì speculativi Ingegni? Certo non al popolo, che non può col fuo corto intendimento penetrare, e comprendere le loro speculazioni. Ma se parlano a i soli dotti, ed intendenti, che per l'ordinario son pochiffimi, perche vogliono tradir la fete del popolo, anch' esso invitato ad udire? Anzi non piaceranno ne pure a gli stessi letterati, a' quali è noto, che l'Oratore eccellente ha da studiarsi di piacere ad ognuno, e dee fuggir cotante fortigliezze. E questa obbligazion di piacere a tutti fa, ch' io stimi lodevolissimo infino il costume di quegli, che quasi mai non portano in pulpito parole, e passi Latini, senza tradurli nell'Idioma, in cui parlano. Bisogna per fine disingannarsi, e credere, che la vera Eloquenza è una sola , benche abbia molte differenti vedute . Questa su dagli antichi , e masfimamente da Cicerone, e da Demostene colpita, e dal primo ancora maravigliosamente infegnata ne' libri della Rettorica. Chi vuol navigare per altri mari, che per gli scoperti, e praticati finora, è aspettato da qualche terribile fcoglio, già scoperto, e mostrato a dito anche dagli stessi antichi. E tanto balti di questa materia, potendo i prudenti Leitori ampiamente, berne i buoni precetti da que molti Letterati, che l'hanno prima d'ora ex professo trattata, e che o non son conosciuti, o non intes, o pure sono sprezzati da qualche moderno cervello.

#### CAPITOLO XVIII.

Utilisà, che si caverebbe dal pubblicar la maniera tenura da migliori Poeti in determinati componimenti. Daro un tema, come la Fantasia, e l'Intelletto si diportino. Pruova fattane in un'Idillio. Esempi del Chiabrera, e del Ceva.

Olle offervazioni fin quì da noi raccolte abbiamo in parte divifata la Teorica del Bello Poetico, e mirati in lontananza alcuni principi, e fonti, da quali traggono i Poeti, e ancor gli Oratori, dilettevoli, e nuove Immagini per vestire, e adornar gli argomenti proposti. Per maggior profitto de giovani converrebbe eziandio mostrarne alquanto la pratica in qualche determinato foggetto, e condur gli occhi loro ful medefimo lavorio, affinchè dall'esempio s'apprendesse la maniera di mettere in opera gl' infegnamenti Poetici, quando uopo il richieda. E nel vero farebbe a mio credere un' impresa utilissima alla Repubblica de' Letterati, se più Poeti valorofi, oltre al lafciarci i loro nobiliffimi componimenti, poneffero anche in ilcritto il modo, con cui eglino han trovati i concetti, disotterrate le Verità ascose dentro a quella Materia ; e mostrassero come la Fantasia loro fiafi agitata; qual viaggio, quai voli, e qual ordine abbia ella, e l'Intelletto usati per trattare in versi l'argomento preso. Così un gran profitto verrebbe a chi volesse divenire uomo politico, e di negozio, s'egli potesse non folamente leggere i configli, e precetti pubblicati in quest' Arte, ma ancora intendere da i gran Ministri tutto il filo de' loro più difficili precisi maneggi o in conchiudere una Pace, o in trattar una Lega, un Matrimonio, e fimili riguardevoli affari. Gioverebbegli infinitamente il vedere, come fi fieno governati in tal congiuntura quegli uomini grandi, cioè quale accorrezza, e finezza, quali spedienti, e rigiri abbiano adoperato; come scoperia la debolezza, i segreti, e gli affetti altrui; come ben coperti i fuoi ; e in fomma tutte le più prudenti pratiche, e maniere di trarre a fine un' intrigato affare. Non minor vantaggio parmi che aveflero da sperare gli studiosi della Poesia, se i più celebri suoi Professori pubblicassero tutto il giro, il cammino, e l'economia de loro penfieri, allorche trattano qualche argomento in versi. Converrebbe intendere, come l'Ingegno, e la Fantafia loro in quella occasione abbia trovate le Immagini, come il Giudizio le abbia fcelte; come fcoperte le fimiglianze, le relazioni degl' infiniti oggetti con quello che vien propolto; come abbiano acconciamente ufato al proposito i concetti offervati in altrui; come proccurato di migliorarli, e perchè n'abbiano taciuti tanti altri loro caduti in mente. Con tale scorta potrebbono poscia gl' Ingegni minori, come con un filo, condursi, e. reggersi in altre occasioni. Ma tra perchè difficile impresa è il ben narrar

.- Osmilio Kinogle

tutto questo lavorio del Poeta, e perchè non si bada punto dal Poeta ai modo, con cui troova le l'immagnii, balando all' opera sui a l'introvarle; e ancora perchè non s'è mai posto mente all'utile, che recherebbe ad altrui così fatto discoprimento: non s'è sinor veduta alle s'hampe si profitevole, e necessaria fatica. Una leggiera abbozzatura di questo da me proposto disegno si mira ne Comeni stati da Lorenzo de' Medici, dal Benivieni, e da Dante nella Vita nuova, e nel Convito a i loro versi. Ma più di gran lunga si richiche al abiogno altrui. Adunque posichè manca un tale ajuto all' Arte Poetica, a me è venuto il talento di tentarne lievemente l'impresa, lassicando la cura ad Ineggni migliori di poscia perseivonaria. Egli è però necessario, che mi si permetta il recar per esempio un mio qualunque sia esso più con consolie di consolie di calciando la cura da si l'especio, non potendos tanto render ragione degli altrui segreti, e pensieri, quanto de propri; tal che non per ambisicore, ma per necessisti propospo la maniera da me tenuta nel com-

porre l'Idillietto, ch' io stampai appresso la Vita del Maggi.

Ogni Autore, che vuol trattare in versi qualche argomento, preso ch' egli lo ha, comincia ad affiffarvi la Fantalia, e ben confiderandolo truova le ragioni, che possono in lui risvegliare una qualche passione, talor gagliarda, e talor leggiera. Se grande è il foggetto, se virtuoso, se amabile, te terribile, se spiacevole, se inselice, se vile, cagionerà in noi stupore, rispetto, amore, paura, dolore, dispregio, ed altre sì fatte passioni, le quali agitando la Fantafia le ispireranno il Furor Poetico, rendendola abile ad 'alzarsi a volo, ove più, ove meno. Commossa l'Immaginativa in qualche guifa, rifveglianfi da lei tutte le Immagini, che hanno qualche fimiglianza, e relazione col foggetto preso. Considera ella tutte le varie qualità, e circostanze, il tempo, il luogo, i fini, gli antecedenti, i conseguenti, gli aggiunti, i contrari, gli effetti, le cagioni, le azioni di quella cofa, di quell'avvenimento; e mettendofi ad accozzare infieme le Immagini, che prima eran lontane, e separate, ne forma delle nuove, delle vaghe, e nobili, fecondochè a lei pare, con dar fovente anima, affesti, fentimenti, e parole alle cose inanimate. Nel che però ella sempre segue la fcorta, e'l freno dell'Intelletto, il quale va conservando ne'deliri della Fantafia il Verifimile, che ad effa è proprio. Anzi l'Intelletto anch' egli, fele Fantalia non occupa tutto il lavorio, va ricogliendo i più vaghi legami, che abbiano con quella cosa le altre, cerca le ragioni interne della Materia, poscia gira d'intorno a lei, e correndo per gli altri oggetti, che han rifguardo, e affinità con quello, forma Ingegnose Immagini, studiando il Vero, o il Verisimile a lui proprio, e naturale. Secondo poi la diversità degli argomenti o sublimi, o mezzani, o bassi, dovrà l'animo nostro, prima di concepire alcun verso, empiersi, e secondarsi d'Immagini confacevoli. Se ha da parlarsi di soggetto Eroico, svegliera il Poeta in se stesso tutti i femi della grandezza, fi figurerà d'effere non un'nomo di leggiera condizione, ma un non so che ripieno di divinità, eguale, o superiore a gli stessi Monarchi. Quindi passera a vestir le cose, e ad esprimerle con sentimentimenti nobilifimi, e pompofi. In un' argomento affettuolo e etnero, immagine'à mille tenerifime, e affettuole Immagini , come s' egli folse interessariation nelle proposte code. Altrettanto proporzionatamente sarà in altre occasioni; e dove l'Ingegno, e la Fantaña per virtà, propria non potesfero divenir gravidi, e secondi, userà quell'innocrine malizia, d'ajutarli, e secondarii con immagini concepute da altrui, imitandole poscia, cagiandole, e secondos fervir di seme ad altrui, imitando-

coll' innalzar fopra le altrui basi una sabbrica novella. Avendo io dunque fermato di fare alcuni versi per la morte del Maggi, due affetti principalmente m'occuparono il cuore, cioè la Stima, o lo Stupore per cagion delle sue alte Virtu, e il Dolore per cagione sì della stretta amicizia, che fra lui e me passava, come della perdita grande, che in perdendo lui aveano fatto le Lettere nella nostra Italia. Ecco perciò due possenti affetti, che potevano mettere in iscompiglio la mia Fantasia, e destare in lei Furore Poetico, e delirio, come di fatto m'avvenne in ben ruminando la mia, anzi la comune difavventura. E concioffiacofachè il soggetto fosse tenero, e doloroso per me, scelsi per comporre un' Idillietto versi corti di quattro, e d'otto sillabe, come quelli, che mi parvero più acconci ad esprimere la doglia con tenerezza. Posto ciò, e nata in me l'agitazione della Fantafia, diedefi questa Potenza a mirar tutti gli oggetti, che avevano Relazione, Simiglianza, e Legame col Maggi morto, e con esso me addolorato. Facile su lo scoprire, che meco, e col Maggi avea Relazione la deliziofa Ifola degli Eccellent: fiimi Signori Conti Bortomei, sì perchè quello era il Luogo, ove allora io mi trovava a diporto, sì perchè cuivi negli anni avanti foleva il Maggi anch' egli talora condursi a villeggiare, avendovi ancora composti moltissimi versi . Facilmente, dico, dalla memoria, e dagli occhi miei ciò si osservò. Ma perciocchè la prima cura de Poeti Lirici è quella d'entrare nel componimento, cioè di dargli principio, con vivacità, e maniera non aspettata ( come può notarfi nel Petrarca, e affai più in Pindaro, che fono maravigliosi in simili entrate ) e non di saltare a piè pari nell'argomento : io prima di legar la Fantasia alle Immagini, che l'Isola poteva somministrarmi, la lasciai correre in oggetti lontanissimi , comandandole che scegliesse un' Immagine inopinata per cominciare i versi . Fra le altre molte da lei discoperte, piacque all' Intelletto, o Giudizio, di scegliere quella d'un Gervo serito, a cui rimase conficcata nel fianco la saetta scagliatagli da un Cacciatore. Egli sugge, e non truova ripolo, nè pur cangiando paesi, perchè il serro va tuttavia nel corfo trafiggendolo, e impedendogli la fanità. Parvemi leggiadra, e viva questa Immagine, per ispiegare l'interna cagion dell'affanno, ch'io avea portata con meco alle delizie del Lago Maggiore, nè mi lasciava goder la desiderata allegrezza dell'animo. E ciò naturalmente, credo io, sovvenne alla Fantafia, perche in leggere o il Petrarca, o Virgilio aveva ella per avventura posto nella sua guardaroba una tale Immagine, quantunque allera non mi ricordaffi d'averla mai letta.

Offer-



Offervata dunque dalla Fantafa una sì acconcia Immagine di fimiglianza, approvata dall' Intelletto, e parendo a lei delirante per la paffione, che le fulle davanti il Cervo fiello ferito, naturalmente, e verifimilmente fi moffe a parlar col Cervo, e a moftrargli quella compafione, che fogliamo aver di coloro, che fono al pari di noi miferi, e fimilii nella difgrazia. Diffi perciò quelle parole, efirmiendo come feppi il meglio l'affetto mio.

Carvo, un tempo onto de hofob; Cui fer lungo le fronde Di bel fume decier nemico; Tu alla grace traa ferita Col cangier bofob; ed albergbi; Cerchi: atra. Nulchimielo! Ma su mai Non acvai No rimedio; nè ripofo; Perchè denero di funchi afcofo Porti il dardi, chi fiero dardo!) Onde serdo Or ten vai.

Ed un giorno alfin morrai. Legando poícia col mio îtelfo caso l'Immagine proposta, seguì l'Intelletto ad espor la mia gravillima doglia.

Tale anch io da crudo strale Già srasses,

Fuggo il volgo, e cangio Ciclo. Ma perchè vien meco il selo, Cb' alsamense in cuor fla fisso: Auco in mezzo all IJolessa, Bella pompa del Verbano,

Il mio duol non cangia sempre . Onde sempre Penso, piango, e co sospiri

Turbo all aure i lor réspiri.

Dopo questa introduzione la Fansasa ritorno alle Immagini, che l'Isola mi somministrava. E perchè a questa Potenza, quando è gagliardamente commmossa, para di vedere tutte le cose, che le stanto d'intorno, dotate d'anima ragionevole, paralanti, intendenti, e spezialmente quelle, che per sentenza de Peripatetici hanno l'anima o sensitiva, o vegetativa; volgendo gli cochi intorno, mi minontrati in mille differenti Fiori, e bodchetti di cedri, aranci, limoni, e Lauri, in mezzo a quali io ruminava colla Fantassa il dolore. Immaginando questi fiori, e bodchetti come cose animate, che mi rimitavano si messo, e piangente, ed ascolavano le mie querele, diedessi per conseguente la Potenza delirante ad attributu loro quelle parole, e azioni che sarebbono state Verisimili a quei Fiori, e boschetti.

ti, fe aveffero in effetto intendimento, e voce. E che avrebbono detto a me quegli oggetti? Parve alla Fantafia, che mi avrebbono chiefta la cagion del mio piano, e fi farebbono anotri dolcemente lamentati di me, perchè in mezzo a tante delizie, e a di una sì ridente Primavera non moltraffi contentezza veruna. Ragion dunque voleva, ch'i opo i rendeffi conto alla interrogazione fartami. Perciò feci feguire queffi altri verfi.

Perch' in vivu st' infelice,
Bafch', c' Firi
Stan chiedendo in lor favella,
Quefta bella,
Verrian dir, nobil pendice
Saglion pure
Rifestrar le gravi cure.
Per piectri, noi qui insorno
Con gli odori,
Co i colori
Ti facciume un dolce affedio.
Perch', ingrato,
Sul col pianto a noi rifpondi?
Perch' ingrato,

lo rispondo : E' morto il Maggi. Morto è il Maggi, voleva io di poi continuar'a dire, nel cui petto il mio cuore avea albergo; quel Maggi, che tanto piacque alle Muse; e quì pormi ad annoverar tutte le lodi del defunto Poeta . Ma parve meglio all'Intellerto l'adoperare un poco più d'economia, e non faltare così di repente in queste lodi . Sicchè lasciò, che la Fantasia seguisse l'incominciata Immagine, e il fuo ragionamento co' Fiori. Dopo dunque la mia rifposta egli era probabile, ch'essi mi pregassero di dir loro : chi fosse il Maggi. Però parvemi, che ciò mi fusse detto; e se ciò m'era detto, ne seguiva, che alla mia Fantasia tutta ripiena del Maggi, e che il riputava note ad ognuno, potesse parere strano, che quelle animette odorose nol conoscessero, credendo io d'aver detto assai col dire, ch'era morto il Maggi. Tuttavia liberalmente essa perdonò loro questa ignoranza, cagione che non piangessero anch' eglino meco. Poscia m'accinsi a narrar tutta la mia fciagura, per foddisfare alla richiesta loro. E quì nel vero pensava io di pormi a divifar le Virtù del Maggi; cofa, che naturalmente feguiva. Ma il Giudizio avvisò la Fantafia ; che meglio si sarebbe fatta comparire la violenza della mia doglia, s'io non avessi parlato, che poche parole, esfendo evidente fagno di uno straordinario dolore il non poter parlare. Sembrd dunque a me di non poter rispondere, se non le tre parole dette di fopra. Son questi i versi.

Questo Maggi allor chi sia Perchi io narri, Mi scongiuran tutti a gara. Della Persetta Poesia lo di quelle Alme innocresi L'ignoranze allor veggendo, Se non piangon, lor perdono. Poi voerei Lor narrar mia doglia asroce; Ma la voce Non foccorre al buon difio. Onde alfin confulo, e fmorto Sol rifpondo: Il Maggi è morto, Sol rifpondo: Il Maggi è morto.

Fatto proponimento di non far'udire per bocca mia le glorie del Maggi, era di mestiere, che cercassi un qualche Panegirista proprio. E sovvennemi , che atto a questa impresa poteva essere un' Alloro assai vecchio , il qual fi mirava in un canto del boschetto, come quello, a cui per la fua antichità era facile l'aver conosciuto il Maggi quando egli veniva a diporto nell' Isola: il che non poteva effere accaduto a i Fiori, animette di corta durata. Abbracciatafi dalla Fantafia questa Immagine, e riconosciuto il legame, e la connessione, ch'essa avea col Maggi, incominciò la delirante Potenza a figurarsi quelle azioni , e parole , che probabilmente farebbe, e direbbe un' Alloro, ch'avesse anima ragionevole, in tal congiuntura. Egli avrebbe verifimilmente scosso i suoi rami, poi sciolta la voce, e parte con istupore, parte con dolore interrotto, avrebbe palesati gli affetti fuoi per la perdita del Maggi . E probabile , che si fosse adirato contra la Morte . Nel qual tempo riflettendo io sopra l'antica opinione , che l' Alloro difenda da i fulmini, cosa forse favolosa, ma però nella Fifica de Poeti tenuta per vera, mi si parò davanti un'altra Immagine, come si può veder ne seguenti versi.

Mire intento un vecchio Alloro,
Che in differte
Tutto treme. Ei parla al fine:
Dunque è morto? E morto il mio ......
Abi Poeta fucunivato;
Cui con fulmine fpietato
Alfall la Morte rea,
Nê mirò, chi vi d'idendea.

Per provvedere a quefto Alloro concetti Verifimili, corfe l'Immaginativa a cercar nuove Immagini; perperhè mon era da lupporfi in quell' arbofcello un dolor grande al pari del mio, fembrommi conveniente l'attribuirne a lui alcune più vaghe, e fiorite, quali fono il ricordarfi d'aver veduto gli augelletti canatra e gara col Maggi, d'aver egli goronata la fronte del Poeta colle fue frondi, e che il Poeta incideffe i fiosi verifi nella corteccia degli alberi; Immagini tutte amene, che la fantasi volando su gli oggetti dell'Ifola, penfando alle azioni deficitte da altri Poeti, agevolimente potè offervare, e raccogliere. Dopo le quali cofe parve neceffario, almen verifimile, che l'Alloro tornafle a lagnarti della fua propria, e comentario con consideratione del contra del con

mune sciagura. Tutto ciò su così disteso in versi .

Per temprar l'acceso die, (Ben sovviemmi)

Egli spesso sotto a queste

Frondi mie

Adagiar folcus il fianco,

E svegliande al suon la Cerra Qui sovense

Sfido al canto gli Augelletti:

Semplicersi Tenean questi il grande invito;

Ma confuso il loro ardire,

Solean dire:

Da Cantor sì fortunato Di rozzezza or siam convinti:

Ma c' è gloria l'effer vinti.

Io con queste foglie allora Alle semple vincitrici

Intesseva più ghirlande.

Egli ancora

Grato in parte a tali ufici, Sulla mia corteccia antica

Imprimeva i versi suoi . Cruda sì ma gentil gara,

E a me cara

Facevam di benefici : Io porgeva a lui Corone .

Ei ferise in guiderdone. Ora ancor le nose istesse

Porto impresse; Ma se un sempo

Intra'l popol verdeggiante

Fui d'invidia degno alquanto,

Or son degno di pietate. Deb non sia chi tenga il pianto, Or che Alcindo a morte è giunto,

Egli appunto Fu onor nostro, onor di Pindo.

Deb piangiamo: E morso Alcindo.

Ben desiderava io, che l'Allor seguisse a favellare, e a narrare altre lodi del desunto Amico; ma la Fantasia, che agitata dalla passione non può molto fermarsi sopra un'oggetto, volò ad un'altro con approvazion del Giudizio. E s'avvide, che i Zessiri, e gli altri venti, i quali sogliono por

tare un foavilfimo frefco, e fierifime tempette al Verbano; potevano avecconofciuto il Maggi, ficcome annichifimi abitatori di quel patei; il perche
fiece ad immaginar quegli effetti, che verfimilimente avverbbe fatto il vento,
apprendendo la perdita d'uomo ni famolo. Doveva quelli, fecondoche mi
parve, flar prima con gran quiete attento alla dolorola filoria, por commolfo a dolore, e collera con un fichio più gagliardo mardar fuori del
genti, e finalmente dar nelle finanie, e (coprifi per un Aquilone arrabbigo.
Da ciò feguiva, che tutta doveffe (convolgerfi, e turbarfi i' Ifola (come di
atto aveva io più volte veduto accadere) e languieri diverti bellifimi Fiori, oppreffi dall'imperuofa foga del vento. Parve in oltre alla Fantafia, la quale, quando delira, tutto interpreta fecondo la fatta dela, che una si terribile
Scona altro non fignificalle; che il dolore provato da tutti quegli oggetti
per la morte del Maggi. Perciò dalle parole del Lauro paffai con un poco
di tegame all'attra non alfeptataa Immagine in quella maniera.

Più dicea forfe l' Alloro : Ma improvvilo Gl interrompe i detti un Vento . Quefts attento Dianzi stette al fier racconto, E le piume Cost dolce dibattea. Che parea Un forve Zeffiresto . Ma l'amaro cafo udendo, Nè reggendo Più al dolor, si scioglie in gemiti, E Aquilon fi scopre a i fremiti . Quindi s'empion di terribili Alti fibili L' aria , l'onda , ed i boscherri . Tusta in guerra Va la terra, Prima albergo a gli Amoretti. Svengon Rofe , Gigli , Acanti , E languiscon gli Amaranti, E le pallide viole Quasi neve esposta al Sole. Onde a me, che assenso miro, Sembran dir ne lor linguaggi : Noi così piangiamo il Maggi.

Immaginando, come dissi, la Fantassa, che sì grande sconvolgimento dell' Isola nascesse dal dolore provato da tutte le cose in udir motro il Maggi; parve a lei convenevole di chiedere tacitamente perdono all'Isola con disse di non essersi prima accorra del pregiudatio, che al suo allegrissimo Genio si

reca-

ceava dalla mia triftezza. Quindi più non badando all'Ifola, se ne volò esta all' Accademia, che in Milano in casa dell' Eccellentissimo Signor Conte Caolo Borrome si teneva in lode del defunto Maggi. Parede dunque, che in certa mantera non susse morto assattato il Maggi, perchè osservava, che tante persone ivi admate il portavano vivo in cuote; onde con tai versi terminai l'Abilio.

Isoletta fromturata!
Del gran danno, chi io si porto,
Turdi accerto,
De te fuggo, e messo vorno
A gli alberghi Cistadini.
E di intorno
Or che miro sante Cetre
Collegue a piagner meco,
Quassi vogli mio condosio.
Auganater il mio como mio,
Che non tutto ancor morto
L'alto oggetto de mies pianti,

S' ancor vive in cuor di tanti . Ed ecco l'economia, e il viaggio della mia Fantafia nel comporre questo Idillietto. Ma sarebbe stato d'uopo, che nel distendere tali osfervazioni avessi ancor potuto accennare tutte l'altre Immagini, che allora mi s'affacciarono alla mente, e dire le cagioni, perchè fcelfi queste sole, e rifiutai l'altre. Non l'ho fatto si perchè non mi sovvien cotanto minutamente ciò, che allora mi bollisse in capo, e tovvenendomi, sarebbe forte lunga, e tediosa la lor descrizione; sì perchè non è molto a me dicevole il tanto lambir questo parto, perchè mio. Solamente dirò, che giudicai ben fatto il lasciar poco luogo alle Immagini Intellettuali, perche supponendo la Fantafia violentemente agitata, ella dovea fignoreggiar nell'anima mia. Oltre a ciò mi lufingai di poter ben fare apparire l'affanno ch'io provava, con questi deliri della mia Immaginativa, i quali non succedono mai sì naturalmente, come quando regna nell'uomo una violenta passione, e co'quali vivamente si suol'esprimere, ed imprimere nell'altrui Fantasia l'affetto, che regna nel cuor del Poeta.

Per infinite altre vie poteva io condurmi, ed altri possono trattare di gran lunga meglio il soggetto medessimo; non essendoci cola, che agli eccellenti Poetti non compaja davanti con mille disferenti vedute, alcune delle quali son triviali, altre più nobili, ed altre assato pellegino; e mirabili. I Poetti di corra vista per l'ordinario seguono il sentiero più battuto, che per essere privo di novilà, e sol dotato di bellezza dozzinale, può cagionar poco fupore, e mon dietto. Non si stendenda la lor potenza vistava, se non a quelle trivialissime linee, che in picciolo spazio s'aggirano intorono all'argomento, adornano i lor versi di son; cinchezze comunali.

Ma i grandi uomini volando di gran lunga più oltre col guardo, fuoprono tutti i lontaniffmi cerchi, e la valififmia circonferenza del punto, che lor fi propone; onde ricíce agevole alla lor Mufa il dilettar le altrui menti colla novità del cammino, e colle firaniere, ed inafpettate ricchezze quivi raccolle. E fuole il Poeta più nel Linici, che megli altri Poemi, con gudiziofilimo Artifizio cercar quelle lontane sì, ma tutta volta unitiffime linee dell'argomento, a fini di ricrear con Immagini nuove, e impendiar chi legge. Il valore fipezialmente della Fantafia, ove ben fi configli col Giudizio, fa quelti miracoli. Egli non v'h a Potenza, che più di quella

ci ajuti per divenir gentili , ed ottimi Lirici .

Voleva Gabriello Chiabrera con qualche bizzarra Canzone dilettar la Duchessa di Bracciano in tempo di state. Adunque cominciò a dire, che ben sapea, quanto a lei piacesse l'udire in versi le imprese del suo valorofo conforte; ma si scusa egli dicendo, che in quella stagion si cocente non gli era permesso di far salire tant'alto il suono della sua Cetera . Poteva egli cantar le Bellezze di Lei; ma perchè sa non accogliera da lei, se non con roffor, le sue lodi, si rivolge a cantar de Venti, e s' introduce a narrare, come il gelato Borea anch' effo divenisse amante una volta. Però si mette a descrivere con vivezza la beltà d'una Verginella, che sulla riva del fiume Ilisso andava diportandosi . Appresso racconta come costui la rapì . Giò detto , paffa il Poeta a congiugnere questa gentil Favoletta col preso argomento, quando sicuramente niun si credeva, che dopo una pasfeggiata in sì lontane parti, potesse egli acconciamenre ritornare in sentiero, non apparendo relazione, o connession veruna tra Borea, e Donna Flavia Orfina. Segue pertanto nell'altra Stanza il Chiabrera a rallegrarfi col Vento di così bella avventura, e gli chiede una grazia, in ricompensa d'avergli rinnovata al cuore quella dolce memoria. Qual fia questa grazia, eccolo espresso nelle due seguenti ultime Stanze.

Mira , ficcome il Sol n'avventa strali Fiammeggianti, infocati. Mira , cb arfi , infiammati Omai posa non trovano i mortali. Deb vefti , o Borea , l' ali , E l'aure chiama, e va volando intorno; E di la sgombra il non usato ardore, Ove del mio Signore La carissima Donna or fa soggiorno. Fa, perche al guardo suo dolcezza cresca, Ne prati i for più vivi ; E ne' fonti , e ne' rivi , Ou ella suol mirar , l'onde rinfresca . O che dal Mar fe n'efca, O che dall' also Ciel raddoppi il lume, O che s' inchini il dì, sempra l'arfuea,

E per

E per la notte ofcura Lufinga i fonni suoi colle sue piume.

Non è difficile ora il conolecre, e gullar l'artifizio graniolo, e la nuova maniera renutali dal Poeta per dilettar con questi versi, ma ben sarebbe stato malagevole il trovarla prima del Chiahrera. Altro egli non s'era proposto, che di augurare alla Duchessa di Bracciano buon fresco ne bollori della state; eccovi con che inopinato cammino, e con che pellegrina economia egli vi s'è condotto. Alla vasta, e seconda Fantassa, al purgano foidazio si deela bellezza di questa mirabile invenzione, la quale anorpiù a me sarebbe piacitura, se in vece di Borea avesse il Chiabrera voluto valersi di Zestiro.

Chiudiamo quefto Capitolo con un'altro sempio de' medesimi venti, preso dalle Selve del Padre Ceva, e veggasi con quanta bizzarria si ponga egli in viaggio per giugnere ad una impensata meta. Narra egli, come un bel vaso di siori gli era caduto di notte tempo già dalla senestra. E perche di ciò era stato cagione un vente impetudo si la Tanassia agitata da grazioso sidegno, d'improvviso con vivissimi, piezanti, e piacevoli rimproversi si mette a bravar totti i vensi. Son questi i sono versi:

Sub dis expositus pild mibi stevus in urra Lassi improvisi pracesi mamanshus ub also Airis emensus vigimi encines ulna agrae, venti , Voi extrubalis: Num vobis possimus bis mos , Aggessis significante convesses quarcum , Possum il a C stevius . O stamina insist, Vim vostrum in seneros , O mormis versere stores . Testis ego esta.

Quindi passa a descrivere un altra crudeltà de' venti, e poi per vendetta augura loro una gentilissima disavventura.

Sic vos nutu aligat pater Æblut aquore falfo Noller, aque diet invitam urgene biremem Fazum alica, O'fembrin ufspae ali Maldarica regna. Inde, subi ambelantes in volfter redibitis antra, Ille icreum piotane pendensi linesa func Tunc lota, O'nigrum guttantia, mube latentem Siccere ad Solem &c.

Soggiugnendo appresso una besta, anzi una siera paura sattagli dal vento Rummo ( così ha nome sul Lago Maggiore), quando per diporto egli se n'andava alle Isole Borromee; finalmente fi rivolge al Chiarisfimo Sig. Antonio Magliabecchi Bibliotecario del Sig. Gran Duca, e delicatamente da una sì lontana Immagine passa a lodarlo, infinuandosi con questo finissimo artiszio, e passaggio.

Si sapis, Antoni, selas, aut vitra fenestris Adde suis, oro; ne, si semel agmine facto

Pre-

#### DELLA PERFETTA POESIA LIB. II.

Pradones ifti irrnerins, sufdoque tuorum Congeciem immensam versans, sepiantque librorum. Rides: nam quamvis dispersa volumina cuncta Surriperes Boress, memori tamea amnia mente In suto deposta etnes, nilque bac mea cutas Carmina, qua frustra in volucres essimina sunas.

#### FINE DELLA PARTE PRIMA.



# INDICE

## DELLA PARTE PRIMA.

| a cumini ( classic ) a adulatora dal                                          | Bello Poetico fondato ful Vero 51                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| A Chillini ( Claudio ); adulatore del Marino                                  | 52. In the precifamente confifta 55                            |
| Acmetici derifi 388                                                           | 57. Bellezza della Materia e dell'At                           |
| Acrostici derisi<br>Acutezze viziose 22, 24, 25, 245, &cc.                    | tifizio 64. &c. Bello chiamato De                              |
| Acutezze usate dagli antichi 383                                              | coro 33                                                        |
| Affertazione in che confifta 303. Suoi                                        | Bembo ( Pietro ) lodato 21, 188, Suo                           |
|                                                                               | verft Spagnuoli pubblicati 300                                 |
| Afferti cagione d' Immagini Fantastiche                                       | Bentvieni (Girolamo) fue Rime Plato                            |
| 136 Arte di fvegliarli 151. Come                                              | niche 320                                                      |
| turbino la Fantalia 157                                                       | Bernardoni ( Pietro Ant. ) lodato 65                           |
| . Agoftino . Suo parere intorno al Ve-                                        | Berni (Francesco) lodato 159                                   |
| ro e al Finto della Poesia 80, 85, 86                                         | Biflicci derift                                                |
| 145. Suo nobile penfiero 149. Ri-                                             | Boccaccio (Gio:) poco buon Poeta 13                            |
| trattazione d'un'altro 298. Che dica                                          | Boiardo (Matteo M.) lodato 138                                 |
| della Filocalia 332                                                           | Boileau che fenta da Poeti Italiani 28                         |
| Allegorie buone e cattive 204. 262                                            | Rifpofta al medefimo 29. Lodato 30.                            |
| Alliterazioni riprovate . 388                                                 | Suo giudizio interno agli Autori an-                           |
| Allusioni a i nomi poco lodate 388                                            | tichi non approvato 341. Che fenta                             |
| Quando lodevoli 390                                                           | del Taffo 344. Smoderata Inde da lui                           |
| Amore animato dalla Fantalia 141. Che                                         | dara ad Omero 354. Oppolizioni da                              |
| Immagini concepilca 157-192. Amo-                                             | dui fatte al Taflo 350                                         |
| re del Bello e del Decoro 335                                                 | Bonarelli (Guid' Ubaldo) fuoi verfi di-                        |
| Anagrammi derifi 389                                                          | faminati                                                       |
| Antonio da Ferrara. Suoi versi inediti 19                                     | Botta Adorno (March. Aleffandro ) lo-                          |
| Antonio da Tempo. Suo Libro della Poe-                                        | daro 5: 6. 208                                                 |
| fia Volgare, e faggio d'effo 21                                               | Bouhours (Domenico) che fenta de' Pos-                         |
| Arcadia (Accademia) lodata 23                                                 | ti Italiant 26. Sue censure non appro-                         |
| Argutezze viziole 21. 24. 25. 245. &c.                                        | vate 157. 167. 214. 277. 283. 290.                             |
| riofto (Lodovico) con lode finge cole                                         | 205. 207. 302. 321. 345.                                       |
| Inverifimili e Impoffibili 90. Suo fen-                                       | Buon Gulto necessario g. Quale quel de'                        |
| timento paragonato con un'altro d'O-                                          | Poeti Italiani ne' Secoli paffati 13. 19.                      |
| mero 100. E' buon dipintore 109.                                              | 20. Decaduto e ristabilito 23. 24. On-                         |
| 216. Suot penfieri non approvati 278.                                         | de cosi detto 44. Altro Universale,                            |
| 279                                                                           | altro Particolare 44. &c. Altro fteri-                         |
| Ariftotele . Suo paffo fpiegato 80. Di-                                       | le, altro Fecondo . 49 339                                     |
| faminato intorno alle Metafore 223<br>Artifizio, Miniera del Bello Poetico 50 | Calfurnio Suoi verfi Iodari 337                                |
| Sentimenti belli per cagion fua 58                                            | Callimaco . Sua bella Elegia 206                               |
| Come faccia bella la Materia 98. Come                                         | Carn (Annibale) fuo bel Rapimento 170<br>Cafa (Gio:) lodato 25 |
| vivamente dipinga 117. 118. Artifi-                                           | Cafelvetro ( Lodovico ) fue opininni                           |
| zio ascoso e scoperto nello Stile 382                                         |                                                                |
| Balzac Scrittore affettato 20                                                 | Poste all'esame 153                                            |
| ellati (Antonio Francesco) lodato 399                                         | Caffiglioni (Baldaffarre) lodato 131                           |
| sello. Sua Idea 47. Sua divisione 49.                                         |                                                                |
| one arrinone                                                                  | Cataneo (Girolamo) lodato 403                                  |

| • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cavalcanti (Guido) Susi verti inediti 12 Lodato 14. Saggio de fuoi verti 15 Cenfara de grandi uomini lecita e utile Cenfara de grandi uomini lecita e utile Celtio Declamatore. Suo fentimento riprovato 17. Suo fentimento 1852. Al Suo fentimento riprovato | Dipinture Poetiche lodevell 112. Come fi factiano 121. Diverté dalle Deferi- zioni e Anplificazioni 123. &c. Dottori 123. &c. Dottori 124. Die langua 25. Li- 125. &c. Dottori 125. &c. Eggia Sofita, fuo fentimento difiminaz- to Enegia virtu de' Poeti eccellenti 134 Equivochi derifi 134 Equivochi derifi 134 Equivochi derifi 134 Erodiano. Sao bel fentimento 125. Erodiano sao bel fentimento 12 |
| mento da effa finti 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Euripide . Suo bel fentimento \$40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Comparazioni non hanno da correre con                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Falfo abborrito dall' Intelletto 47. Non<br>è fondamento della Bellezza della Poe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Difesa d'una del Tasso 258                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | fia 67. Diverso dal Finto 87. Quale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Concetti arguti viziofi 22, 28, 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | difpiaccia all' Intelletto 146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Centinnur, che fignifichi preffo a' Latini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fantalia Suo ufizio nella Poefia 60.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 269                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Che fia 112, fue Immagini 114. Cer-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Conti (Giusto) Poeta lodato 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ca qualche Vero, o verifimile 110-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Contrappolti pefati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Come dipinga vivamente le cole 120.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Cornelio (Pierro) Poeta Franzese loda-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | &c. fue Immagini Artifiziali 132. &c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| to, e fuoi difetti 30. Suoi penfieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Perchè con effe diletti 147. Ulo del-<br>la Fantafia 150. Come fi agiti 153.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| non approvati 274. 280. 286. 289.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ha bisoono dell' affistenza dell' Intel-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Coffanzo (Angiolo ) Poeta lodato 23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | letto, o fia del Giudizio 164. fuot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 148. 172. Suo penfiero non approva-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rapimenti ed eftati 176. Iuoi volt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| to 263                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Costumi come s'abbiano a descrivere da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Favole degli antichi contenenti qualche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| i Poeti 66. Vero in effi o Verifimile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Vero 200. Molte difettofe 201. &c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Confidence (Circles to 1) 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fazio degli Uberti. Sue Canzont loda-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Grefcimbeni (Gio: Mario ) lodato 12, 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Figure Poetiche e Oratorie, che fieno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dante lodato 12. Suoi versi inediti 13. fuo Libro de Vulgari elequentia 20. Suoi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Figure Poetiche e Oratorie, che acid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| fonetti 142. 194. Mischiò il Sacro col                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Filicaja (Vincenzo) lodato a6. suo bel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| profano 202. Viva comparazione fua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rapimento 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 218. Ofcuro 326                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Filocalia che fia 335                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Declamatori amanti dello Stile Acuto 381                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Filosofia di tre sorte 320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Decoro, che sia 334                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Filosofia Morale, Suoi pregi 34 Ha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Desportes (Filippo) Poeta Franzese. Sua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | fubordinate a le la Rettorica , la Sto-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| piacevole difavventura 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ria, e spezialmente la Poesia 34- 35.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Diletto, fine della Poefia 35 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Regola rutte l'Arri e le Scienze 35.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dilicatezza di Giudizio, che fia 334 funi<br>esempi in chi loda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Necessaria a' Poeti 320 Flavio (Francesco) sodato 169                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| elempi tn chi loda 335                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fon-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Fontanini (Giufto ) lodato 23. 261. 35 Fontanelle Autor Franzese . Suoi giudizi difaminati 302. 388. fuoi verfi loda-Furore Poetico onde nasca, e se con ar-150. 161 te fi acquisti Girone Poeta spagnuolo. Suo sciocco penfiero Giudizio . Suo ufizio nella Poesia 61. Come affifta alla Fantafia 162. Quanto neceffario a' Poeti 329. Che fia 330. Come si mostri in lodare altrui 322. Dilicatezza di lui 334. &c. suo impie-go 336. Ajuti per formario 339. Come si debba giudicare de grandi uomini 340. &c. Pratica del medelimo 348. Giuochi di parole derifi Gnomeo fentenze lodevoli Graziano [ Baldaffare ] Maestro non buo-Grozio ( Ugone ) suo Epigramma diffaminato 246 Guarino (Battifta) difeso Guidi (Aleffandro) lodato 159. 170. 229 Guido Giudice Meffinele Poeta ledato 11 Guinizelli (Guido) Padre de' migliori Poeti Italiani 11. Suoi versi inediti 12 Quitton d' Arezzo . Sua Canzone inedita 14. Lodato g. e 15. Suo Sonetto . 17 Jacopo da Lentino. Suoi versi Inediti 14 Idea del Bello in generale 47.48. Quale quella del Bello Poetico Imitazione effenza della Poefia Immagini della Fantafia come fi formino 118. Division d' effe 119. Altre Semplici e naturali 121. &c. Immagini viviffime 122. &c. Altre che lasciano da penfare 130. Fantastiche Artifiziali che sieno 132. Altre vere alla Fantasia per cagion de' fenfi 134. Altre per l' Affeito 126.Qual Vero contengano 144-Perche dilettino 146. Arte di formarle 150. Il Giudizio ha da approvarle 162. Come si riconoscano ben fatte 164. Semplici concedute a tutti 187. A chi le Artifiziali 188, Fantaftiche diftele 193. A chi permeffe 198. Non debbono nuocere alla Religione 203. Come Verifi-

Immagini Ingegnole o Intellettuali di Si-

mili

419 miglianza 213. Di relazione 228. Di Riflessione 236. Esempi loro 237. A chi concedute 238. Di due sorte 240. Lor Vero o Verifimile 243. False Sofiftiche 245. &c. Del Telauro 252. Come ben fi tormino 257. &c. come fi ricono. scano ben fatte 261. False permesse allo ftil giocofo 266. Come Verifimili 271. Altre Ingegnose, ed altre espresse in maniera Ingegnofa 286. Affertazione in effe 303. Quanto pericolofo il fabbricarle fopra le Fantastiche 251, 206 Impossibile dove lecito gr. E dove no gr Ingegno. Suo ufizio nella Poesia 61. Che fia 245. Come raccolga i legami delle eofe 211, 228, Sue Rifleffioni 226, Permelle in tutti i componimenti 240. V. Immagini Ingegnole, Tre forte d'Ingegni nella Poesia . Musico , Amatorio , e Filosofico , Ingegno Amatorio nella Poesia 313. Non affai curato da i primi Rimatori 215 Ingegno Filosofico nella Poesia 313. Quanto neceffario 316. Chi ne fia privo 317. Suo uficio Ingegno Musico nella Poesia 212, Tralcurato da i primi Rimarori Iraliani 214 Intelletto . Suo ultimo fine 47. Ama il Vero, abborifce il Falfo 48. 144. &c. Co. me affifta alla Fantalia 162, Sue Immagini 212. &cc. Invenzione Poetica Inverifimile abborrito dalla Poefia 65 81. Dove lecito 94. E dove no 95. &c. Ritrovato in molti luoghi d' Ome-271. &c. Lapo Gianni . Snoi verfi pon pubblicati 12 Lemene (Francesco ) lodaro 25. 103. 193. Suoi Madrigali vaghiffimi 10 fentimento non approvato 260. Versi galanti . Lingua Volgare Italiana quando nata 7. Linguaggio della Profa e de' Versi . V. Stile. Lingue, Proprietà di dire particolari di ciascuna 40. Differenze fra loro 112. Liffio (Giufto) fuo giudizio non appro-Vato Lodi giudiziole Longino suo sentimento difaminato 110 Lucano ledato Lucilio , Suoi versi esaminati 130 Ggg 2 Mag-

gna i bei pensieri

Navagero (Andrea) fuo odio contra Mar-

| Maggi (Carlo M.) lodato 25. 134. Vive     | ziale . 380                                  |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| comparazioni 218. Sentimento da lui       | Nifieli ( Udeno ) fuo giudizio non ap-       |
| rigettato 261. Suo bel pensiero 324.      | provato 278                                  |
| Idillio in fua lode 404                   | Novità necessaria alla Poesia 56. Troppo     |
| Malerbe . Sua Allegoria mal continuata    | amor d'effa 388                              |
| 205. Sue disordinate Iperboli 258. Lo-    | Omero lodato 90. Verifimile nobile da        |
| dato 301                                  | lui trascurato 94. 98. 100. Suo Senti-       |
| Mambruno Gesuita. Censura da lui fat-     | mento paragonato con un aftro dell'          |
| ta al Taffo ributtata 361                 | Ariofto 100. Sua descizione viva 129.        |
| Manfredi (Eustachio) sue belle Imagini    | E' gran dipintore 124. Ma non fem-           |
| Fantaftiche 197                           | pre 125. Sue descrizioni lodate 127.         |
| Maniera tenuta da' Poeti in comporre 402  | Favole talora difettofe 280. Lodato          |
| Manilio . Suoi verfi difaminati 284       | 221. Costume suo poco lodevole 276.          |
| Marino (Gio: Battiffa) promotore del      | Suo merito difaminato 340. Suoi verfi        |
| cattivo Gusto fra i Poeti Italiani 24.    | chiamati all'efame 250. &cc. Smodera-        |
| 27. Ebbe feliciffima Fantafia 121. Suoi   | ta lode a lui data 353. Censurato dal        |
| verfi lodati 143. 219. 375. Riprovati     | Rapino 362                                   |
| 176. Troppo lodato dall' Achillini 251.   | Ongaro [Antonio] lodato 273                  |
| Suoi Sofilmi 258. Mal proveduto d' in-    | Oratori . Riforma loro 394. Stile d'al-      |
| gegno Filosofico 317. Suo fonetto di-     | cuni troppo ripieno d'acutezze 305.          |
| faminato 348. Suot ridicoli Concetti      | Orazio . Suoi versi lodati 56. Suoi rapi-    |
| 387- 389                                  | menti 177. 178. 374                          |
| Martelli (Pietro Jacopo) fuoi verfi lo-   | Orsi (Gio: Gioseffo) lodato 131.295          |
| dati 123. 219                             | Ovidio Iodato co. Come vivamente di-         |
| Marziale. Suo piacevol Epigramma 185      | pinga le cole 114. Sua maravigliofa          |
| Sua bella Immagine 192. Sofilmo fuo       | Fantafia 121. Talora fi perde per viag-      |
| 250. Pensieri disaminati 265. 267         | gio 320. Cenfurato da Seneca 331             |
| Materia, Miniera del bello Poetico 55.    | Pallavicino (Card. Sforza) lodato 28. Sue    |
| Sentimenti belli per cagion d'effa 56.    | fentenze non approvate 69. 165. Lo-          |
| come se ne traggano Verità pellegrine     | dato e difefo 214. 219. 252                  |
| 61, Bello d' effa 62                      | Palmieri (Matteo) fuo Poema inedito 22       |
| Mazzoni (Jacopo) fuo giudizio intorno a   | Panegirici ammettono Stale più pompoto       |
| Virgilio ed Omero non approvato 366.      | 3 <i>99</i>                                  |
| Medici (Lorenzo ) fue lodi 20. Suo fenti- | Paronomalie derile 391                       |
| mento difaminato 259                      | Particolarizzazione che fia . 120            |
| Menzint (Benedetto) lodato 26             | Patercolo ( Vellejo ) suoi sentimenti 144    |
| Metafore ammanto del Vero 145. Per-       | Patrizj (Francesco ) sua sentenza riprova-   |
| messe a tutti 187. Loro difetti 204.      | te 152                                       |
| Origine 121. Dal Tefauro poco ben for-    | Pellegrini (Matteo) Scrittore Iodato 30      |
| mate 323. Sentenza d' Aristotele intor-   | 251                                          |
| no ad effe difaminata 224. Debbono        | Penfieri Ingegnoli : V. Immagini Inge-       |
| fondarsi sul Vero 250. Cattive 252.       | gnofe 20)                                    |
| Come si propaghino 262. Come si co-       | Perez [ Gio: ) fuo fentimento riprova-       |
| noscano ben fatte 265                     | 10 175                                       |
| Minuzio Felice . Sua viva descrizione 187 | Perrault, Suoi giudizi riprevati 232. 341    |
| Mondi o Regni della Natura 51             | Pers [ Ciro ] fuoi Concetti riprovati 393    |
| Moyne (Pietro) fuoi Concetti falfi 246    | Perfio . Suot verfi fpiegari 301             |
| Natura divisa in tre Regni, o Mondi 51.   | Petrarca . Sonetti a lui attribuiti 14. e 19 |
| Perfezionata da i Poeti 62, &c. Infe-     | Antepolto a i Rimeteri antichi 18. Suot      |

101. 275

feguaci nel fec. XVI. 22. Suo buon Gufto negletto nel fec. XVII. 23. Riftabilito 24. Sooi verfi lodati 136. 140
140. 141. 157. &c. 165. Difelo 167
Soo bel Rapimento 179. Sooi Voli
Pociti 186. Sou I munagate difel 195
Sue Allegorie mal continuate 204. 216
Lodato 219. 237. Difelo 207. luo
pendera in Mufici 125. Argonizato d'una
tanta del continuate 204. 216
to acelle Allufico 15. Argonizato d'una
to acelle Allufico 14. Nomi. 30.
Petrarchiffi lator famunti, ed afcutti

Pietro dalle Vigne. Sue Canzoni Mi. 12
Pindaro fuoi verfi lodati 127. fuoi Voli
Poetici 184-186. Difeo 231. Legami
della fua prima Ode 232

Planto lodato
Plinio il vecchio . Sue belle Immegia
239. 243. 325
Pluranco. Suo giudizio accordato con quel

di Cicerone

Poemi Eroici . Lor fine 34. Loro iuggento 81. Quale in effi il primo Eroe
262

Poemi Paftorali . Stile e fentimenti in effi. 386

Poelia figliuola o ministra della Filosofia Morale 32. Da chi ebbe l'origine 33 Non diversa dalla Morale 22. Ha per fine il giovare, il dilettare 34. Difetti luoi 35. Buon Gulto in effa variamente confiderato 46. 47. &c. Suo Bello su che fondato 48. 49. Diletta col Vero 51. Vastisà de suoi suggetti 52. Come fi diftingua dalle Scienze ed Arti 53. Cerca il Vero maravigliofo 54. Materia ed Artifizio 56. Perfeziona la Natura 58. Non intende di dire il Falso 68. Vero o Verisimile fondamento della fua Bellezza 70. &c. Antepofta alla Sioria 75. Dee perfezionare la Natura, non la Morale 76 Presso tutti i popoli può trovarsi perfetta 102. Come dipinga 112. Ama il Grande, e il Mirabile

Poefia Volgare Italiana quando nata o Siciliani primi ad ularla 10. Nel Secolo XIII. cominciò ad acquiflare la fua nobilià 10. Varj Autori fioriti allora in effa 11. 12. Vatie forre di componimenti ufati da gli antichi 21.
Autori de' Secoli fuffeguenti 22. e 1egu. Giunta a fomma perfezione nel
Secolo XVI. 23. Decaduta nel feguente 24. Ridabilita finalmente 25. 35
Come trattata da due Poeti Vicen-

Poeti Franzeli imitatori degl' Italiani 26
Lor Gusto corrotto nel Sec. XVII.
27. 28. Quali di buono Gusto 28

Poeti Italiani poco ben trattati da i Padri Bouhours e Rapino 26. Dal Baileau, dal Fontenelle, e da altri Franzefi 26. Difefi 27. 28. Poeti Provenzali, loro antichità 7. Loro valore e verfi Mf. 316

Poeri Siciliani. V. Siciliani. Poetica lodata 1. Suoi Maestri 3. può illustrarii ancor più

Pradon . Suoi penfieri non approvati 282. 290 Preti ( Girolamo ) fuo Ingeno Properzio . Suoi verfi lodati 387

Provenzali, V. Poeti Provenzali.
Publio Mimo. Sue belle lentenze
Quevedo (Francesco) suoi pensieri poco
lodevoli
Racan. Suoi versi disaminati
Racine lodato 29. 83. Suoi pensieri non

approvati 299, 300, 306, 307, 385
Rapimenti della Fantalia 176
Rapino che fenta de' Poetr Italiani 26
Sue censure contra il Taffo e l'Ario-

fto riprovate

Redi (Francesco ) lodato

Rettorica ministra della Morale

Riflessioni ingegnose

264

V. Immagini
Ingegnose

Romanzi che Vero o Verifimile eontengano 87 Ronfardo - Sua Immagine non approva-

Sentenze o Sentimenti de Poeti come abbiano ad effere 64. Vero in esti 85. 86 Sic-

422 Siccità estremo vizioso dello Stile 380 397. Due sorte d'essa Siciliani primi ad ware in versi la Lingua Italiana 10. Pare che non abbiano appresa da' Provenzali Li maniera di poetare 11. Rozzezza de' lor ver-Simon da Siena Poeta Iodato . Sue Rime inedire Sofilmi ne' pentieri 246. &c. Sonetti. Varie loro spezie presso gli an-Stile . Diversità d' effo negli Autori 346. Quale quel della Profa 369. Quale ue' Versi 370. Maturo e Fiorito 379. Spofati inlieme , e quale meriti più lode 382. Stile Paltorale 385. Estremi vizioli di esso 391. Stile Oratorio riformato Storia ministra della Morale 32. Inferio re alla Poefia 82 Suzeno Poeta Perfiano Iodato 105 Transilio (Luigi) lodato 20. 278 Taffo (Bernardo) lodato 147 Taffo ( Torquato ) lodato 58. Difelo 95. Lodato 143. 147. 157. 173. Dife. lo 165. 202. Bel lentimento fuo 220. 239. Altri difaminati 260. 273. 288. 293. 301. 323. 345. 347. 355. &c. 360. &c. Lodato Teognide . Bella Immagine da lui usata Tefauro (Emmanuello) Maestro mai ficuro 222. Sue Meiafore scipite 223. Pro-

motore del cattivo Gufto 352. &c. 257. 391. 393 Testi (Fulvio) Iodato 21. 183. Ufa nel Tragico Immagini Liriche 192 Ha qualche fronda 319. Suoi versi difaminati 377. Lodato Timeo Storico . Suo fentimento difami-

Tragedia suo fine 34. E suggetto Traslazioni. V. Metafore. Vega (Garcilasso) lodato Verifimile cercato dalla Poefia 67. &c.

L



da Omero 90. Quale nelle Immagini 271. Di due forte 272. &c. Quale nelle Immagini d' argomento amorolo Verità nuove e maravigliofe cercate dalla Poelia 56. O fatte divenir tali 56. Elempi loro 57. &c. Come fi traggano dalla Materia to dall' Intelletto 49. Quando non ci diletti 49. Su lui fi fonda la Bellezza

Nobile , e. Popolare 88. Trafcurato

Vero, ultimo fine dell'uomo 48. Cercadella Poelia 51. Condito e ornato dal Poeta 256. &c. Vero , e Verifimile cercati da Poeti 68. &c. Vero univerfale, e particolare 77. Quale ne' Sentimenti e Costumi della Poelia 82. Quale ne' Romanzi 84. Dirittamente , o indirettamente elpreffo 85. femere ha servito di sondamento al Belo Poetico 101. Veto fecondo l' Intelletto, e Vero fecondo la Fantalia

144- 244 Vicentini ( due Poeti moderni ) giudizio fopra Rime loro 35. &c. Loro novità e difetti 37. faggio de' lor ver-Villamediana . Suoi fentimenti 24t. 243.

Vino cagione del Furor Poetico Virgilio non lodaro nelle azioni d' Enea in Cartagine 99. fua eccellenza più in un luogo, che in un'altro 106. Difefo 126. 127. Dipinge, e lafcia da penfare ad altrui 130. Lodaro 137. cellente 346. fuoi tentimenti nobiliffimi Unità dell' Eroe ne' Poemi Epici in che

Volture . Suoi sentimenti in fettati Voli Poetici, che fieno Utile fine della Poefia Zeno (Apostolo) suo difegno.

592824

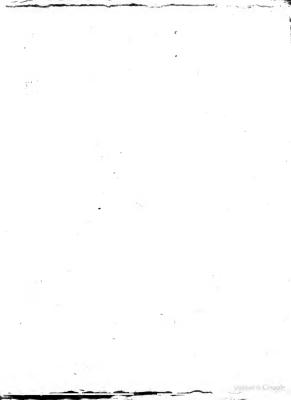



•

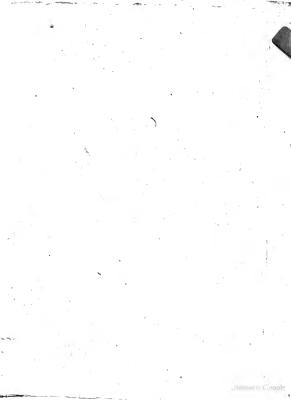







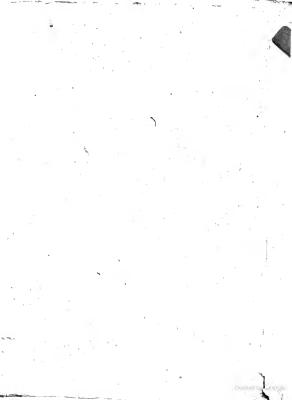





